

BLIGTECA NAZ. Vittorio Emanuale III

14 14





Led-by - Ogl





## FANTASIE

moio ito

CAPRICCIOSE

Trasportate in sensi politici, e morali

## DIRAMIGDIO

GLATESECHA

Accademico de Fantassici della Veneranda Assemblea della Verità.

Bototh Simpers turlein





Liplia MDCCX



# HISBUMA

Hacing Magae

ស្រីលើក ខេត្តសេវាសម្ពុជ្ធ ស៊ីន ខេត្តសេវិសុខ

# SECTION AND SETATION

Constitution Comments of

a dividid ship

### 'ALL'ALTEZZA SERENISSIMA

# EVGENIO

Rampollo glorioso della Serenissima Casa Regale di Savoja.



'Arebbe inverö, Sereniffimo Principe, impresa molto inutile servifi delle favole de'Poeti,o delle amplificazioni degli Oratori, per celebrar gli splendori del Sole: quando al dirne in copen-

dio tutti i pregi, fol basta dire, che sia egli un Sole. In tal gussa ognuno lo stimerà per un Principe de Pianeti.per Sfera di luce.per Occhio luminoso del Cielo; per Fanale della Terra, e per Anima del Mondo. Così egualmente infruttuoso sarebbe ricorrere all'eloquenza de Demosteni, alla facondia de Ciceroni, agli en-

Common or Character

tulialmi de' Poeti, per ravvilar le gloriole gelta di V. A.S. quado basterà restrignere tutti gli encomi, epilogarne tutti i Poemi col fol dirlische Ella fia quel Principe Eugenio, che nacque dalla schiena di Marte, e dal feno di Bellona, e che Pallade armata gli fervi per Ostetrice nel parto, acciocche in tutti i lecoli folle decatato dalla Tromba fonora della Fama, per Nume del valore, per Fulmine delle battaglie, per Campione degli esferciti, per Fasto di trionsi, e per terror del Mondo. Espongo adunque sotto gli Auspicj di V. A. S. come Eroe gloriolo di questo secolo, le Fantasse del mio capriccio, acciocchè restino illese dalle insidie di que maligni Pitoni, che più imendon, con aliti pestilenti atterrarli. Conche supplicandola dignarsi gradir questo riverente tributo del mio profondo olfequio divotamente m'inchino .

D.V.A.S.

Vmilifsimo Servo Ramigdio Glatesecha Processa dell'Autore, con cui fannosi nott i giusti motivi,
che lo spinsero desporre al tormento dell'orchio quesse l'antasse Capricciose rasportate in scosso quesse l'aticie Moratir par gloria del Sommo IIdio, per servizio del Principi, per
mitità della Patrida per csisirpar dal mondo corrotto i
Mostri sparentevoli
del Vizi.

Ortunato, e dolce patibolo: Innocente, e gloriofo martirio, egli è per mio avvifo, patire, e morire in fervigio del Sommo I Alio, de gloriofi
Monarchi Austriaci, e della cara Patria : come
altresì fembra dell'eroico, 'l'esporre la vita per
cancellar dal mondo i viaj, e introdure le Virtudi.

Muojafi adunque, da Martire Innocente, premendofi le orme degli Apoftoli, le Veftigia de Santi Padri, e la traccia de Predicaroti, che con tutto zelo ferverofo, deteftano ne. Pergami la corruttela del fecolo, ed efortano ad offervarfi i fanti precetti divini, acciocchè i perfidi Enetici mon prendano cagione di efaggerar le colpe de Cattolici, e la noftra depravata ingratitudine verfo quello ingegnofo Artefice divino, che dal nulla creò l'Uomo, e infervigio dell' Uomo fermò con ammirabile magifero di benificenza, il tutto. Onde non è mica flupore, se con infinito amore tutto giorno del noftro onore zelantifimo fi dimostra, come confesollo S.Cipriano. Natius est, qui magis bonorem nosfrum eures, quam Deus.

Muojafi, dico di bel nuovo, per Dio: rimproverando l'infami, e ignoranti Ateilti; che vergognando i di negarlo apertamente con la lingua, lo fivergiurano tacitamente col cuore. Dixit infipiens in corde fuo non efi Deas. Eslamò Davide nel falmo 13. ma con più aperta favella Giovena-

le, avvegnacche Gentile.

Sunt, infortune qui casibus omnia ponunt;

#### Et nullo credant Mundum Rectore moveri, Natura volvente vices & lucis, & anni;

Atque ideo intrepidi quecumque altaria tangunt. Ma questi scemi di senno, e allucinati d' intelletto, vengon rifiutati da' fanti Padri, derifi da'Dottori facri, e riprovati, anche da più scenziati Gentili: fra quali dal cieco Lucrezio, che pur avvolto nelle caligini della fua cecità confessò, che, Onnes sumus calesti semine oriandi. E Socrate confermò. Nullum putaveris effe locum fine teste. Che fu un parlar da faggio; concioffiche. Deus novit abscondita cordis nostri. Ma fra tanti fuggetti d'intelletto illuminato, pur Cicerone con la sua lingua eloquente confessò, che Nulla gens tam immansueta, nec tam ferrea, que non etlam fi ignoraret, qualem Deum babere deceat, tamen babendum sciat. Per tanto volendo io passar' allaltro Mondo più contento in fervigio del mioreterno Fattore, invocarò in questi ultimi respiri, di Vita, l'assistenza del celebre Medico Avicenna, che al mio sentimento prescrive questa Ricetta. Qui Deum in natura non vidit, non folum ratione caret, fed etiam fenfu.

Ma per morir con più zelo verso il culto divino, hò stimato ammonir fraternamente que' scandalosi Ecclesiastici, che con le lor colpe,e sciolta vita, annebbiano lo splendore della Chiefa Cattolica:avvegnacchè d'effa ne fin'eglino stabili colonne; Con tutrociò porgon motivo agli scellerati Eretici di proclamare, che se i membripiù principali d'esfa son corrotti, tutto il suo venerabil corpo farà poco fano; La onde con lagrime di tenerezza, e con fervor di zelo, si detellan'i loro licenziofi abufi . Dico di quegli supremi ecclessastici scismatici della Grecia, e della Moscovia, che sovente traboccano in fordidezza; mettendo gli artigli non folamente ne' beni fecolari, ma nelle strette cocolle de'Monaci, e ne'cappucci larghi de'Frati, fenza condonarla tampoco alle Mitre de Vescovi, i quali scorticando, da rapacissimi Lupi, la pelle delle pecorelle della lor Greggia, ben meritano per giusto gastigo del Cielo sieno da' Porporati tofat, e ripresi da S. Cirillo. Passoret rapaces nit disference a rapacissimis tapis, qui devorant ovet, E non custodiuni. Per tanto con tutta civerenza, e cispetto vi ammonisco o Mitre ambiziose, a dissensa le vostre rendite in servizio delle Chiese, e in sovvenimento de poveri; altrimenti volendo ingrassar le groppe de vostri oscuri Parenti, e fangli chiari con lo splendo dell'oro; sarete degni delle minacce dell'Apostolo. Qui voluni divestici si pri, inciduni in tentacionem, E in laqueam Diaboli. Timothecas. S.

Muojafi fempre per Dio, biafimando, e correggendo i cattivi Porporati, le fordide Mitre, e i corrotti coltumi de Prett, che amminifrano i ficramenti, fenza decoro con i-frandalo del culto divino. Ne fi tralafciano ammonir egualmente que Clauftrafi, che dovendo flar con la mente follevata al Cielo, l'abufano nelle vanità della Terra. Quindi offervafi fuggir il Coro, e frequentano le ftanze: non dico delle Frint, e delle Talde, ma di quelle bizzarre Dame fpirito e, che con fillo firitto, paffarili tempo nella lettura

del Pastor sido, è dell'Adone.

Ma ohime,già afcolto piecludermi la bocca, e fermarmi la penna dalle voci dell'Eccclefiaftico. In totta anima tua time Deum, es Sacerdotes illius fantlifica. Come altrefi mi attercific e. Bernardo, dicendo. O prieclara, es veneranda Sacerdotis potefias, cum nibil in Celo, nibil in terra valeas comparari. Perciò con profonda riverenza lodo ibuoni, e folamente ammonico gli errori. di que pochi feandalofi, per riduri in un fanto pentimento.

Deggio ora facrificar parimente la vita a prò della riputazione de Principi: imprimendo nella lor Idea maffime di criftiana pietà, infegnamenti morali, precetti politici e lumid'incontraffabili veritadi evangeliche: ad oggetto di fabilirli nel Trono, e di governar criftianamente con feli-

cità, e quiete i fuddiți.

Primieramente serva per lor salutare avviso, ornarsi di sapienza, la quale comincia dal santo timor di Dio: come insegnano le sacre carte. Initiam sapientia est timor De-

mini. Con questa vera sapienza regneranno lungamente nel dominio. Si ergo desettamini sedibus, E septris o Reges populi, deligise sapientiam, E in aternum regetis Sapient. 6.

II. Debbon credere, che la maggior miferia de Princlpi fia l'ignoranza, con cui non folamente cadon dal Trono e rovinano i fudditi, ma firendon non diffimili dagli Animali irragionevoli, al parer di Cleante. Reges enim imperiti, fola forma a befliis differant. Per ciò la divina fapienza rifvegliò gli orecchi de Rè con questi voci. Ad vos Reges bii fernones, at difeatis sapientena. Sapientena.

III. Che non può, ne merita chiamarí Re, ne Monarca chi foltione fu'l capo la coronae gli Scretti nelle mani; ma ben colui è degno di 'mperio, che sà goy ernar con prudenza, e giudicar con la ragione: fecondo le divine, ed umane leggi; le quali non hannoaltro oggetto, che'l giu flo, l'onetto, e la felicità de 'popoli, come ravvifa Senofonte. Regen non funt, qui Sceptra ferunt, fed qui regere feiunt. lib.; de faji dif. Dal qual propolito Aufonio. Qui rette fueix, non qui dominabitur e fl Rex.

1V. Čhi è destinato da Dio a regger Poposi, vive in obbligo di governarli col buono esemplodella sua gastigata vita. Quales in Republica Psincipes sunt, tales reliqui soltent esile Liver. Cic.in epist-9, ma più al vivo lo conferma.

Claudiano nel 7. Paneg.

Regis ad exemplum totum componitur orbis: Mobile mutatur semper cum Principe vulgus.

egl. Specchi de sudditi son'i Regnanti, debbon apparire nes occii de popoli, puri, chiari, ed immaculati dico senza viz, je sopra tutto spoglata di bibline, e d'avarizia; altrimenti saranno schiavi del senso. L'accennò Gio: Battista Palusio, e la penna d'oro di Cassiodoro. Qui auaritie, se luxarie inferatuit, non solum Dominus non est, sed pluses babet dominos.

VI. Függe, come la peste gli adulteri, e gli stupri, chi affifo giace nel Trono, se da questo non vuol chiamare

le precipitofe cadute ; come chiaro efemplo ne abbiamo nelle facre carte, in perfona d'Hemor Heuco Principe de' Sichimiti, che perde il Regno per lo fupro, che commife fuo figliuolo Sichen con Diana figliuola di Giacob, e di Lia. Gen. 34. nu.1. così egualmente per l'adulterio di Lucezia, fi della vita fiogliato, e del Regno Tarquinio. E Virginio contro Appio rifvegliò l'ira de' Cittadini, perchè intefe violar la virginirà di Virginia fua figliuola. Liv. Dec. lib. 1.

VII. Credan pur di fermo, che le mutazioni, e i cambiamenti precipitofi, e violenti de Regni i, derivano da cofumi depravati de Regni a derivano da cofumi depravati de Regni a la lorocontro con le operezioni eroiche ergonfi i Principati. Quindi offervafi, che gli Achei formaron un diftefo dominio con le Virtudi di Tafamene figliuol d'Orefte, ma termino infi. licemente con le feelleragini de fuccessori di Ligio, come narra Polibio. Poflea verò molesse feerre, Regnum ceperunt, quia filii Ligii jam non legitime sed per Tyrannidem Provinciam gubernarent. Polib lib. 2.

VIII Non è mica da metter inforse, che i Principi non sieno figura, ed Immagine în terra dell'Altissimo: perciò deggion farsi ammirate con volto placido, e sereno; nè mai inorridir'i Popoli con quel severo Aspetto dispettoso, descritto da Plutarco. Vulcam ejur in Magistratu mara-

tum.Plutarc.in Pericl.

IX. Confericon'i Sovrani con benignità la grazie, perchè partecipandole con Viaggio bieco, e foco, corrompono la benificenza, ed incontrano le maledizioni de' popoli. Qui dat beneficium asperè, fassidiotè, es superbè, illad corrumbi Senec de benefic.

X. Nel premiar siano pronti, ma nel punire debbon dimostrarsi renirenti, pigri, e tardi, come consiglia Ovidio

Sit piger adpanas Princeps, ad pramia velox Quique dolet quoties cogitur ille ferox. de Ponto lib. Lepitt. 2.

Al qual fentimento umano fiaccorda Aristotile nella Politic. 3. XI.

XI. Precludan l'orecchio al severo Precetto di Nici colò Macchiavello. In multitudine regenda, dice egli, plus pana quam obsequium valet. Ma offervino la clemenza divina, el dettami della Natura, che distilla ne'cuori umani la pietade, acciocchè sieno meritevoli del titolo specioso d' Homo, che dalla umanità prende l'etimologia. Humanitas lege nature docetur Arift. in Politic. Questa clemenza vien'altresi dal Morale comendata, come ornamento speciolo della Natura. Clementia est proprium ornamenta m Natura. Prendano adunque esemplo i Principi dalla benignità di Tito,e di Trajano. Quegli refo degno degli encomi di Suetonio, e quelto de Panegirici di Plinio:l'uno fatto immortale nella memoria de Posteri, e l'altro glorioso, ed eterno negli annali dell'eternità. Egualmente furon calcate le lor vestigia da Ridolfo Imperadore, che si pentiva talora d'essere stato severo, ma non mai sospirò, nè si dolse d' aversifatto ravvisar'indulgente, e pietoso . Severum, & immitem fuisse me aliquando penituit: Lenem, & platabilem nunquam. Enca Sylu.lib.2.comment.de geft. Alphonf.

XII. Invigilino fempre a ferbar la-contordia ne doro Statisco braman accreficero lo macrio. Ubi properta comportanto diagibi erefeit Imperiam. Liu Dechio, e Per cio non predino orecchio a quel Divide, & Impera del Macchiavello, fondato con l'esemplo del Mondo, che conservati in piè con la-continova discordia de quattro Elementi, perchè questi fempre contrastano, e i fan guerra: non già per distrugge-

re,ma per la conservazione del Tutto.

XIII. Confiderardeggiono, che quanto più giaccion le Corone nell'alto, maggiormente precipitano nel baffo, femprechè non hanno benevoli i fuditii. Sappiano adunque ferbarli fedeli alla loro ubbidienza: Imitando quel grande Alfonfo Rè di Napoli, che nella fua mellifuta bocca allogava queste dolci parole. Melior est babere unum Amicum, quam the surros multos, Panorm. de ditt. Alaphonsi.

XIV. Finalmente per ultimo precetto de' Principi, si

esorta esser'amanti della Giustizia, poicche summum in Regibus bonum est justitiam colere. Diu. Greg.epist. 19. come altresi per rendersi immortali. Iustus Princeps nunqua moritur. Var. Max. lib.2. Oltre che senza giustizia non posson'acquistare l'acclamazione universale de'Popoli-dalla quale dinende la vera, e legittima Investitura del lor dominio: altrimenti si dovrà stimare per un Principato violente, ingiusto, e tiranno, come accennò Polibio. Negue qualibet Monarchia Regnum dici debet, sed ex dumtaxat, que voluntario confensu conceditur . Sicche fappiano meritar la con trattar da cari figliuli i fudditi;a'quali niuna cosa più disciace, quanto il vedersi angustiati di gravami indiscreti de'lor malvaggi Ministri, che non di rado tolgon la vità, e la roba a gl'Innocenti con le fentenze ingiuste,o presciolgon dalle meritate pene i Malfattori, che son capaci de'remile delle forche.

Queste ingiustizie derivanco dalla pravità dell'animoso dalla ignoranza dello'ntelletro; posciacchè non santo adeplite le parti estenziali dello'rosse; perlocche yengon rime-proverati da Tulliosquando scrivendo a Trebazio proruppe. Est ignorantia ignorare junin quanis versetur. Ma che instraviglia sia di tanta ignoranza, se nulla intendono diquanto leggono; come l'Eumoco della Reina Candace. Puras ne intestiligere qua legis? Per tanto essendo costoro di brieve intendimento, e di costa veduta, non posson penetrare quanto nelle scree catte vengon, per letoro ingiunizie abominati dal Cielo. Qui justificae impium, vel condemna i galum abominabilis est apua Deum. Deute: 7.

Ma quelli empj di coscienzia rilassata, non solamente savoreggian gli cattivi, ma con detessabile trudeltà introducono ne Gabinetti de Principi massime, e dottrine dannate; come avvilire i Nobili col disprezzo, e con la poverrà; ed opprimer la Plebe co' pesi eccedenti alle loro deboli forze: come altresi coltivar vivo il succo della discordia, e recider sempre i più alti Papaveri, secondo i dettami di Tarquinto, di Cesare, d'Augusto, di Galigola, di Tiberio di

Ciaudio e di Nerone ed anche a'nostri tempi men lontani. di Ramiro il Monaco, che a fuon funesto di Campana celebrò de'più Grandi del Regno d'Aragona funesto il Martorio.

Ma dettami così malvagi non foggerisconsi dalla Crifliana Politica, che' nfegna governar con carità, benignità, e clemenza : si ben' ammaestrati dalla maledetta Ragion di stato, che non ragguarda l'utilitade de'fudditi, ma l'accrescimento d'un dominio violente e tirannico . Dicalo Antonino Caracalla ? quali frutta amare produffero nel fuo feno,i femi pestiferi, che gli furon sparii da Giulia sua Madrigna nell'animo, per farlo vacillar dal Trono . An nefeis te Imperatorem effe, & leges dare, non accipere? Questi documenti perniciosi gli serviron per impulso a tralignar'in tutti i vizj. Così del pari quel Mostro di crudeltade Nerone fù empio, ed efferato Tiranno, per le massime de' fuoi malvagi Configlieri, i quali per fecondar la fierezza del fuo genio gli distillarono nella mente depravati sentimenti . Per tanto volendo i Principi ripudiare dogmi così perniciofi, imitino Antigono, cieco d'un'ecchio, ma di mente così illuminata di pietà, e di clemenza, che a que' Parasiti della fua corte, che gli fuggerivano. Omnia effe licita,& konesta Regibus, fispondeva con isdegno, sed Kegibus Barbarorum.

Precludanfi i Sovrani gli orecchi al canto patetico di queste fiodulenti Sirene, che configliano a costrignersi i miferabili vivi a pagar'i putridi tributi dalle Calvarie de' Cimiter j de'morti; come altresi di mantener perpetuamete indicise le cause, per sare sperimentare à poveri sudditi un penoso Inferno, con pregiudicio notabile del Principe: conciofieche co'simili ingiustizie facendolo stimare per un Tiranno, l'abbreviano il dominio, come in poche parole espresse ne'primi versi de'suoi Annali il Politico. Non Cin-

ne,non Sulle,longa dominatio.

Per tanto si premuniscano i Principi de' Ministri dottije ingenui : come per la Dio grazia son tutti que' de' Magiftrati

firati della Città di Napoli, che son giusti, e sapienti, e sci nell'animo loro non alligna l'iniquità. La animana stapientum non tadit iniuria, al parcy di Platone: essenti ciliado solamente pessimi quelli Vecellacci alati dell'India, che rivegliano le penne degli scrittori ingegnosi a somar fattre. Dissibile est fatyrum non seribere, diceva Giovenale, quando vedevati provocato dalla corruttela de Romani, che l'industro a cantar di (Gegno nella stria seconda.

Ultra sauromatas sugere bine libet, & glaciale Oceanum, quoties aliquid de moribus audent, Qui Curios simulant, & Bacchanalia viuunt.

Muoiafioraçon petto virile, in fervigio della Patria, con ammoir que nobillitimi Patria; è che effendo ben formit di chiariffima nafeita, di fublime ingegno, d'eroto valore, d'infinita puntualità, e di maturo giudicio; contutto ciò non intendono, per fatalità delle Stelle, imitar'i Deci, i Torquati, Catoni, e i Curzi; che facrificaron egregiamente la vica a prò della Patria; ma con debolezza effeminta piegana la or generofa cervice a i pregiudici più fenfibili della lor'accreditata fiima, ed in difcapito del Pubblico; ficchè convien lagrimare, e fospirar col Poeta; quando gi' ignoranti, e i cattivi ricchi precedon' a Buoni poeta;

Est Patria infelix, stultorum ubi copia magna, ....

Ac ubi pracedit dives bonore bonos .

Ma tanta dappocagine deriva da tre confiderabili difetti. Primieramente dalla iniquità de Nobili, che l'unodiage invindia l'altro sperlochè vengon a renderfid niuna fiima; non effendoci male maggiore in una Città, fecondo i Politici, che la difcordia de l'imili, come chiaramente fi ricoglie da Platone, da Ariflotile, da Plutarco, da Polibio, e da Tacito.

Secondo dalla innata nimicizia tra i Nobili, e i Cittadini civili,e tra questi con la Plebe: E pure si dovrebbe considerare, che ogni stato, o Reggimento di Città, e di Republica vien composto di varj membri; alla guisa appunto d'un corpo umano. Il capo si rappresenta dalla Nobiltà e il busto.

da'Cittadini civili : il rimanente de membri inferiori, dalla Plebe. Se adunque rutti quelli membri fira elio loro difondano el un'intende distrugger l'altro; diverrà un cadavere fenza firitto da depolitarii in un fepolero. Sicchè l'unione, ela concordia è quella; che ferba in piè un corpo politico co : come in tutto il tenore di quella opera hò intefo con allegorie, e con metaforici fenfi, diffillare nell'animo de' Nobill miei flimatifilmi Compatrioti; per lor gloria, felicità, utile,e flima; fenza mai pregiudicare alla fedetà dovuta a' noffri elementifilmi Mosarchi.

L'altro difetto vien considerato, perchè si destinano ne governi pubblici Garzoni di prima lanugine, senza speriëzase sinza lettere,e di poco quadrato giudicio. Nè dico io, chela prudenza stia sempre allogata ne capelli bianchi; perchè ben sò quanto insegna Salamone. Senestu ventabilis est non diuturna, neque annorum numero computata: Cami autem sun sensitinis, Ed atas senestutios.

vita immaculata. Sapient.cap.4.

Stimanii perciò Vecchie donci al governo, coloro tuttiche fon forniti di can lida coficinzia, di timor di Dio,e di dottrina; Onde bramerei, che sù la Porta de Magifirati pubblici, come in quella di S.Lorenzo Maggiore, fi Rolpiffero a letter d'oro, o di bronzo gli fteffi Caratterl, che vedevanfi incifi nella Scuola di Platone. Non ingredientur bhe nifi mathematici. Alludendo, che ne governi delle Cittadi, non deggion'intervenie fuggetti di volgari talenti, ma di pieno giudicio, e di altifimo intendim ano. Ma già afcolto percuotermi l'orecchio da un'arguto Zoilo, dicedo, che al proficuo Percetto vien puntualmente adempiuto nella mia cara Patriaconcioffiche tra Matematici, e Mattematici altro divario non evvi, che una fola lettera duplicata, cioèla T.

Muojai fimilmente in fervigio della Patria: commendandoli la beata LIBERTA', e biafimandoli la SERVITV', volontaria, come antipatica della Natura, e cotanto abbominata da Savji Dico quella fervità dura, che fierimenta, que'miérabili ; e infélici Popoli della Perfia,e della Mocovia,tralignata in deteflabile,e barbara Tirannide; ma non già l'altra filicità beata, che godefi fotto gli aufici fortunati dell'Augustissima, Benignissima, Clementissima, e Cattolichissima Cafa d'Austria, che con prodigiosa, prodiga beneficenza efalta i Vassalli più meritevoli nell'Apogeo degli onori, e talora trassorma le piccole Formiche in infissirati Elefanti.

Muoiasi altresì in servigio de' buoni costumi; detestando i cattivi Abusi alla Moda: come i lufti, i stali, e le pompie delle vane, e spiritosè Dame dell' Asia, dell' Asica, e distancia, c'hanno gii strali negli occhi, i l'Arco di Cupido nella destra, l'Argento vivo ne' piedi, e'l Mongibello ardéte nel seno Quelle Amazoni rovinano le case de lor meschini maritise non di rado nelle Veglienelle danze, e ne'Giuo-hi dilettevoli dell'Ombra, e di Shragaro, gl'incoronano le tempie di Cornucopia, per rendergli ricchi di vituperi, e divvizio i d'infamia: Avvegnach in quella etate corrotta le corna sian Trofei d'onore, e Fasto di gloria.

Ma o quanto di tante (ciolte licenze, vivon lontane le modefitifime, prudentifilme, e fagacifilme Darne dell'ono-ratillima Nobiltà Napoletana; attefo che nulla cedon alla pudicizia delle Matrone antiche Romane. Quindi è che con edificazione pubblica non mai falgon di cafa, che per condurti divotamente ne facri Templi, frequentando i Sacramenti; del reflo tutte l'ore del giorno confactano afommo Dior recitando ne lor Gabinetti ritirati i Rofarje i divini Offici; e da lazando la mente al Ciclo follevanfi a citali, con le orazioni contemplative godendo la visione beata del Paradifo. Indi per isfuggir l'ozio, appigliansi, non già al Fufo, ma all'ago d'Aracne a per gareggiar co riceamidella Fencica.

Queste onessissime Signore non ammetton ne' loro servigi vaghi Adoni,bei Cupidi,e scandalosi Narcisi;ma Cortigiani di maturo sento, ne' quali spicca la candidezza nel mento,e le nevi sul capo. Nè tampoco intendon'accomodarsi alla costumanza di que' licenziosi Paesi, e see al suon

delle canore Cetere de gli Antioni,e degli Orfei, manteni gon tutte le notti i piedi sempre in moto : o pure, che non mai avessero imitato la libertà innocente della Francia, ove i Garzoni più spruzzati di polvere di Cipro tra tullanscon le Ciprigne, se la spassano dolcemente co ibaci. Anzi repudiano le costumanze di quel Pacse, ove le donne cuopronsi col manto il purpureo volto, per iscoprissi senza rossore il casto seno. Sicchè queste nostre Eroine sapendo, che non fon Pirauste, fuggon dall'ardore del fuoco per Erbar'inviolata la pudicizia delle lor'antiche Matrone:cotanto celebrate dagli Storici, da' Poeti, e da gli Oratoris perchè superarono la modestia della balbettante Repubblica Romana, tutta intesa ne' primi albori del suo nascimento a coltivar la purità delle donzelle, e la caffità delle donne maritate co' chiari efempli d'eroica costanza. Quindi offervafi nelle pagine marcite' degli antichi Scrittori, una Lucrezia incontrar con viril fortezza la morte per ferbar vivo ed illibato il candore della pudicizia: come altresì un Virginio tignersi le mani del sangue innocente di fua figliuola, per fottrarla agli strali lascivi dello'ntemperance Decemviro. Così queste nostre pudiche Zenobie biasimano con orrore le morbidezze di Tiberio, di Caligolaje di Claudio; nè approvano la molle indulgenza di Cefare, che-tolerava con vituperio l'impudicizia della forella : altresì metton fu le fcene in favola la'nfentibilità d'Augufto, che compativa delle fue figliuole la sfrenata libidine, come impulso violente del fomite, o come fragilità natura. le d'un feilo proclive nelle fenfualità, e nelle lascivie pur troppo trabocchevole.

Muojafi alla per fine in fervigio dell' Auguttiffimo Mona carlo III. con efortar la gloriofa Nazione Spaguuola a ri lurfi fotto la divozione del ditto fao Principe legittimo, e naturale; e fecondare la fedeltà interna de nobilica fimi Aragonefi, Valenziani; Catalani, da quali potrebbom prendere efemplo i figaciffini Caffigliani a uso volger le fialle a quel Sole maffimo, dal quale pe'l corfo lungo di più fecoli colmati di folendore, ed illuftrati co fublimi oneri; mercè, che ogni fichiatta di que Grandi può confiderati per un Mufeo di Generali d'efferciti, per uua Galeria d', Ambafciadori, di Governatori de Regni, di Configlieri fupremi di fiato, e per un Seminario di Semidei, laonde avede eglino con autorità fuprema foftenute le redini del governo di tutta la gran Mole della Monarchia; fon'in obbligo d'acclamarlo, predicarlo, e cofeffarlo per lor Sovrano; come han fatto i fagaciffimi Patrizj Napoletani, i quali per nobilità, per prudenza, e per fenno, nulla cedon'a gii altri No-

bili Vaffalli del Mondo.

Muoiasi in oltre esalando gli ultimi respiri, perette si comendino con gli elogi, fi celebrino co' Poemi, e fi qualifichino co Panegirici, tutti i fuggetti Ecclefiastici,e secolari di merito. In primo luogo si lodin i grandi pregi di Voi o Beatiffimo Padre Clemente XII. Sommo Pontefice Masfimo, Vicario di Crifto . Sole luminofo della Santa Chiefa cattolica, Stella ardente di zelo, Fonte inefausto di carità, Specchio d'esemplarità, Oracolo di sapienza, Mecenate de' Virtuofi, Rifugio de poveri, Perfecutore degli eretici, Terror de Gentili, Onore d'Italia, Gloria del cristianesimo, e Portinajo del Paradifo. A Voi aduq. Beatifs. Padre dedico, e cofacro questi ofcuri, ma innocentiffimi inchiottri per renderli chiari, e luminofi per tutte le catene de'fecoli negli Aunali dell'eternità: per onore di V.B., e per fervigio disciplina de'Principi, per norma degli Ecclesiastici, per ammonizione de'cattivi Ministri, per felicità de'popoli, e per onore, e gloria del Sommo Iddia.

Lodafi l'Augustissimo Imperatore con il nostro gran Monarca Carlo III. con tutti gli altri Regnanti Cattolici, e Principi d'Altezza, fra quali la Serenissima Altezza Reple di Savoia primo Principe d'Istalia, edegno Rampollo de gli Augusti Ottoni, gloriofa reliquia de Rè di Cipri; ma attresì per efferiun altro Gioverattesche ferba nella destratuoni, e nella finistra i falmini, co quali abbatte, e atternice i stoio nimici.

La . M. M. . . . . . . . . . . . . La . .

La Serenissima Altezzadel Gran Ducadella Toscana, ene con'eroica carità medica le piaghe della povertà de suoi nobilissimi sudditi, e con le sue Palle vince l'incostanza della Fortuna.

 Il Sereniffimo di Modana, nel cui animo riluce la candidezza de coftumi, e la fagacità Eftenfe de fuoi gloriofi Mag-

giori.

all Sereniffimo Duca di Parma, che nel cuore serba il valor militare de suoi Avoli, e nel petto la magnificenza di Mecenate, in proteggere i Virtuosi, onde per Liceo di scie-

ze potrà considerarsi il suo Stato.

L'altezza del Principe Eugenio - Marte di questo scolo, Fulmine delle battaglie, fisiendor di Bellona , Terror della Francia, sotegno di Cefare , e braccio dritto della Maestà Cattolica; per canto per sua eterna gloria , mi rimetto all' Elogio, che diffillò la felice penna dell'eruditissimo Padre della nobilissima , ed esemplarissima Reli-

gione Teating. 119

L'Eminentissimo Cardinal Grimani, degno Vicerè del Regno, decoro delle Porpore, fiplendore della eccelsa vemeziana Republica, gran Regolatore degli affari politici, colonna della Corona Cattolica; e vera Idea del perfetto Principe, come per diffes si è dimostrato nell'elogio al foglio 83.

L'Eminentissimo Cardinal D. Francesco Pignatelli degno Arcivescovo della Città di Napoli , specchio d'esem-

plarità, e Fonte di zelo'.

L'Eminentisimo Vincenzo Maria Orsino, Arcivescovo meritevolisimo di Benevento: chiaro per nascita; illustre per dottrina; ed ammirabile per la sua gastigata vita; ma più cossicuo per la sua inclausta pieta verso i poveri.

Di quetto buon Prelato , e Principe Eccleifatico preme la Veffigia , con edificazione pubblica, l'Illuttriffimo D.Indico Caracciolo Arcivefcovo d'Averfa de Duchi preclariffimi di Martino. Coftui con profufa mano di carità, difpenfa tutte le fue rendite a pro de Mendici della fua Diocefe, e l'applica in ornamento della fua foofa: avendo fin da fondamenti alzato la fua Chiefa, mercè, che può paragonarfi, fenza nota d'adulazione, a S.Ca, lo Borromeo, il quale fe fix canonizzato per Limofiniero del Cielo, così D. Indico anche divenne, con sua eterna gloria predicato in vita da Innocenzo XII. per Padre pio de poveri, quando, in concorfo di tanti qualificati foggetti gli fu conferita la Badia di S. Vincenze.

Ma dopo questi degni Ecclesiastici, egli è dovere ripigliar di bel nuovo gli encomi degli altri Principi d' Altezza, che foggiornano nella Città di Napoli fotto gli Auspi-

ci dell'Augustissima Cafa: e sono va.

L'Altezza del Principe Darmflat: degno Germe

nel cui petto riluce la prudenza, la fagacità, la modoffia, la benignità, e l'avvenenza, co quali speciosi ornamenti si fa amare da' Nobili , ossequiare da Plebei, e celebrare da tutto il Mondo.

L'Altezza del Principe Elbeuf Germoglio della gran Cafa di Lorena, degno di lode, e meritevole di panegirici: effendo fornito di fangue illustre, e d'alto intendimento, di volto Angelico, di gentil cuore, e d'impareggiabile Avvenenza.

L'Altezza del Marchefe del Vasto: sollevato a tanta dignità dall'Augustissima Casa in ragguardo della sua fedeltà.e chiara pafeita.

Nè farà strano anche lodare questi altri cospicui Titolati. tutri divotifsimi dell'Augustissima Casa, e sono v3.

Il Duca di Montelione della nobilifsima famiglia Pignatelli, Grande di Spagna, ed un de'più potenti Titolati del Regno: essendo stato Vicerè di Sardegna, eve diè chiaro faggio del fuo alto intendimento.

Il Principe di Cariati dell'Illust. Schiatta Spinelli: Grande di Spagna, Vicerè, che fu dignissimo del Regno d'Aragona, fornito di fommo giudizio,e di amabilifsima cortetia.

Il Principe d'Avellino della celebre, e antichissima Pamiglia Caracciola Grande di Spagna, Gran Cancelliero del Regno, ornato di belle lettere, d'infinita compitezza ch'ef-

fen-

Endo un de Baroni più confiderabili, dimofrò la fua fedeta, e la fua pote nza, in ridurre il Regno alla divozione del nostro Monarca.

Il Principe de la Riccia, gran Conte d'Altavilla, dell'egregia Profapia di Capua, Grande di Spagna, ma più grande per cifer figliuolo della Signora D. Antonia Caracciola de Duchid' Airola, che per la fua fapienza viene fiimata per un'attra Reina Saba.

Il Duca di Gravina Orlino, Grande di Spagna, Garzone

di fomma espettazione.

If Marchefe di Laino Conte della Acerra, Grande di Spagna, della chia rifsima Cafa di Cardines, ragguardevole per nacita, ma più ammirabile per effer forto dal feno della Signora D. Francefea Spinella de Principi qualificati della Scalea: Dama dotata di qualità regie.

H Marchefe di S.Lucido della Illuftre famiglia di Sanzaro, efaltato al Grandato, per aver confecrato fuo fratello la

vita in fervigio del nostro Monarca.

Il Marchese di Lofrano dell' antichissima Casa Capece, similmente ingrandito, per aver sedelmente servito a detta Maestà.

D'Tiberio Carrafa figliuolo del Principe di Chiufano

fatto Grande per la stessa cagione.

Il Duca di Telesa Ceva Grimaldi, promosso alla stessa dignità sublime, perche divoto si dimostrò dell'Augustissima Casa.

Il Duca di Parete Moles follevato a gradi fublimi, e al Grandato fuo Nipote, per la fua rara, e fingolar fedeltà; e

· fommo fapere.

Dovrebbonfi anche celebrare infiniti altri Titolati co ficiul del Regno, come un Duca di Mataloni della chiarifa fima Cafa Carrafo, che fempre e fitata fedelissima degli Rè Aragonefi, e de Monarchi Austriaci, e perciò tutti i Cavalieri d'esta fon degnissimi di fitma, particolarmente il Duca di Bruzzano, che col fuo Genitore nelle mozioni di Messima diè chiaro faggio della fua fedeltà.

Me-

Dovrebbonî anche celebrar tuttî gli altri Titolati ; c Cavalieri nobilifiimi Napoletani, che agli accennati nulla cedono, ma per brevită îi acciono con la penna ; avvegnachè con tutto offequio û riverificono col cuore ; que tutti però, che fon függetti di merito ; come un Duca di Mataloni della preclarifiima Profapia Carafa: un Duca d'Ielzi Carafa: un Principe di Colobrano Carafa: tutti Cavalieri ornati d'ogni virtù . Della fleta guifa un Principe di S. Severo di Sangro, un Principe di Cardito J. offredo, un Marche di Cadinuovo Pignatello: Idea della gentilezza. Vn Duca di S. Cipriano Tufo, che con tente prudenza cavalca Cofficio di Regente della G.C. della Vicaria, & infiniti altri, che farebbe troppo lungo catalogo il farne in questa angufa pagina menzione . Perciò fi lafcian'alla Tromba fonora della fama.

Finalmente per ultima conchiusione si protesta, che in tutto il tenor di questa opera non hà inteso l'Autore per giudicar veruno, ne ofcurar la chiara fama d'alcuna Nazione: avvegacchè per facezia si è scherzato ad oggetto di recar' a'curiosi qualche plausibil diletto. Ne tampoco hà intefo alienarsi punto dalla profonda riverenza, dovuta alla S. Madre Chiesa cattolica, a i buoni Ecclesiastici, e agli offervanti Religiofi. Nè meno gli cadde in mente di corromper' i costumi della Vita civile, nè violar'il rispetto a' Ministri giusti, e agli Avvogadi onorati: nè che preteso avesse d'imbever neglianimi de sudditi massime, e dottrine pregiudiziali a lor Principi;ma configlia,eforta,e priega tutti, così nobili, come Plebei, a prestar loro perpetua ubbidienza, ed immarcifcibile fedeltà; con impiegar' in lor fervigio la roba, il fangue, e la vita: fecondo comandano le divine leggi, umane, e della natura, la quale al parer dello Stagirita, distilla ne'cuori umani precetti di fedeltà,edoc umenti di profonda divozione verso i lor Sovrani. Praceptus bumana natura est obe dire Regibus. Arist. Politic. 3. E Salomone lasciò scritto questo documento. Time Dominum fili mi, & Regem.Prov. 24.21.



## AMICO LETTORE.



I convien pure per termine d'uribanità, e cortessa nominarti col vocabolo specioso, e generico d' Amico: quando non sò se colla voce, e co i denti evvenne alcunodi quegli, che fissano gli sguardi in quelle innocentissime carte, che si

fard ravvisare per maligno Cerbero, lutrando, e lacerando, enza umana pietà, per dichiaratle abbortive d'un rozzo ingegno. Povero adunque mio Parto! se accorgomi a chiari segni, che sei sotto alla luce sotto eattivi inflessi d'Asstri maligni. Con qual'Alloro deggio serbarti illeso da i sulmini de'critici, che intédono ridutti in cenere? Mi pugne ben il cuore, ma vie più la più viva parte dell'animo, che scapo a scuno non veggo per sicurezza della tua disperata salute. Poichè da ogni lato, rimirotinssidiatoda iniqui Detrattori, i quali or da Dragoni colla bocca aperra, intendono tutto in un

fiato afforbirti , ed or da Basilischi vetenosi , protestano cogli sguardi maligni annientarti; Ma se pure per pietà del Fato resterai in vita : sappi, che 'l tuo vivere riufcirà a le stesso più duro della morte; poiche ti faranno oggetto del disprezzo, e ludibrio del riso. La prima pietra, che ti fara fcagliata fu'l capo, che tu, fenzaregola dell'arte, bene spesso, fuora del tuo principale proposito, varvanamente vagando per istrade tortuole, ed oblique : tellendo elogi interrotti, e fabbricando dimezzate Statue: come altresi che non hai saputo conciliarti Pasquino con introdurlo fra gli altri Momi queste Faantasie . Sicche egli non lasc erà colle Pasquinate lapidarti . Nè mancheranno ancor dire, che non essendo tu un Tubal, nè un Pittagora, che dottamente della Musica ragionano, pur volesti senza numero oratorio, arrogarti l'armonia di Mercurio. e d'Apollo. Anzi di più strepiteranno, che troppo frequentemente sferzo con fervor di zelo la corruttela del fecolo, e la pravità de' cattivi; Ma a tanti schiamazzi devo rispondere, che sia gran carità ammonir i vizje anche recar utilità col diletto. introducendo sempre varie cose nuove, e col cibar il Lettore di fiuttidolci , e maturi , affinche poteffe dirfi col Poeta:

Co i fiori eterni, eterno il frutso dura E mentre spunta l'un l'altro matura:

Onde con tal modo di ferivere ho filmato meritare le glorie d'avere rintracciato una nuova foggia di flile , tanto più plaulibile, quanto più pellegrino ; poi-

chè vedesi fregiato di varie erudizioni, di documenti politici, e morali, e condito di spiritosi sali,e vivezze rettoriche, che tutto infieme piccano foavemente con dolcezza, ed allettano con grazia. Per tanto con rossore de maligni crederò, che sarà tal dicitura applaudita dal giudicio maturo de Letterati che ben cognoscono, che chi hà saputo spiccar'il volo in alto, ben potea camminare per le sterili campagne piane,e bafse d'uno stile pedestre ; come anche conoscerà la Republica Letteraria, che non sia da ogni Artesice, il commetter insieme tante particelle diverse, per formar gentilmente un vago Musaico, o per dirla con più vivezza, il fervirfi di tanti fognati atomi d'Epicu-20, per comporre un fantaftico Mondo Democratico-Ma se vogliono co'termini più villani disprezzar questa Opera, col dire, ch'ella sia un passiccio ripieno all'Inglese, una Olla podrita alla Spagnuola: Pur riu scirà a lor dispetto, gustosa al palato, e suor di modo grata allo stomaco; onde miglior la direbbero, ch'ella sia una Teriaea, composta di più semplici infra effi eterogenei, e discordanti, per afficurarla con tal antidoto dalle punture velenose di tante Vipere, e da i morfi mortali di vilissimi Scorpioni,i quali non avendo altra abilità, che di mordere, fon perciò destinati dalla natura a compiagnere vivi , con perpetue lagrime sotto le rustichissime pietre i funerali lugubri de' lor fepoleri. Non dimeno a questi Scorpioni non la scerò di fare una statua d'oro, con allogarla nella più degna Nicchia di queste Carre , sempre però che fi faranno conoscere che sieno altrettanto celebri nelle

opere, quanto san dimostrarsi intendenti colle parole: In tal caso piegherò non solo volentieri la cervice soto il giogo duro delle loro censure, ma quanto più restrerò oppresso dalla vasta mole della loro immensa fapienza, maggiormente morrò allegro, contento, e selice; sicome disse in altro proposito Russino colla penna di Claudiano: lib. 20.027.5.

Everfo juvat Orbe mori, solatia letho

Sicche mi scaccia pur' il Sol cadente d'un grande Ingegno virtuolo, colle cenzure più acute, che fempre diverranno i miei inchioftei da i riftelle di quello fpiedore, più chiari, e luminoli; ma che pretenda una Cometa, figliuola spuria degli Astri, o pure una Lucciola, germana dell'ombre notturne, oscurarmi la can-didezza di queste carte. Mi riuscirebbe pur troppo dura la disgrazia, e gridarei con Arittide, che mort di puntura d'un Ragno velenoso . Ex quibus (ve quidem fentio) perspicuum est ut acerbius ignominiam mortis, quam mortem ipfam tuliffet . Per tanto Lettor mio benevolo, avvegnacehè voi, che siete avvezzo a fissar gli occhi al Sole, in ogni altro oggetto che raggirate gli sguardi, non possiate scoprire, che caligini, ecclisi, ed ombre; non dimeno pur mi persuado, che sarete molto appagato di quelta preoccupazione , o per dir meglio Apologia intempestiva, in modo che se da Velpa nociva stavi presta in farmi lagrimare colle pisture d'una acuta maledicenzatora da Ape benigna mi farai affaggiar' il mele dolce delle tue lodi,delle quali se me ne sarai per tua gran cortessa degno, ti promet-· i ql.

o di brieve esporre al martirio del Torchio cinque centurie di mie Lettere erudite, e capricciose, le quali avvegnacche non sieno di quella candidezza degli Antipatri, Ciceroni, Bossi, Petrarchi, Boccacci, Tolomei; Tassi, Bembi, Gabrielli, Perandi, e Grilli; con tutto ciò pur potranno forse temperar l'amarezza, che l'hàrecato l'ingrato licore sparso dalla mia penna sù la candidezza di queste carte; e intanto augurandoti dal Cielo i lunghissimi, e felici anni di Nestore, so sine con pregarti di non voler a me rampognare col Satirico, se avendo in duello tutti l'ignoranti, e superbi provocato, mi sosse possibili arroppo tardo il pentimento, ed altrettanto difficile il farmi addietro con una pronta ritirata: GALEATV M serò Duelli poenitet.

Esplicazione delle Figure, che veggonsi scolpite nel Frontespicio di questo libro. Tutte alludenti, che . l'Autore hà voluto servirsi dello stile mor dace per giovare, e ridurre in perfetto stato di vita i viziosi .

TEl Quadretto primo vedesi scolpito un Pedago. go cha batte con la sferza lo scolare . Col Motto. Affligit, & juvat.

Nel secondo. Giove sostenuto dal dorso d'un' Aquila. che scagliando i fulmini alle Nuvole, le prescioglie in Pioggia, con cui rende feconda la Terra. Col Motto. Sic vulnera profunt.

Nel terzo. V na Donzella, avente nelle mani una Rofa avvitichiata di fpine . Col Motto - Pungit atque

delectat.

Nel quarto. Vn Medico, avente un Vaso di Pillole amare. Col Motro. Continuata fanant.

Nelquinco. Vn Fabro, che lima il Ferro, col Motto. Terendo illustrat . Arebbest anche potuto dire . Plus dat quam tollit. Ovvero Minuit, & Auget.

Nel festo. Vn Ciclope, che batte col Martello un ferro fopra l'incudine. Col Motto. Ex verberibus refultat opus.

Nel fettimo. V no scultore, che collo scalpello batte un marmo rustico, per formarne una statua . Col Motto. Percutiendo Format.

Nell'ottavo. Vn Vignaruolo, che puta col coltello una Vice col Morro. Melior polt vulnera fructus-

Nel

Nel nono. Vn barbiero, che attacca una mignatta nel braccio d'un Bambino, morficato da un ferpente, per trarne fuora il pessifero veleno. Col Motto. Mordet, & Sanat.

Nel decimo. Vn contadino, che squarcia con la Vanga la Terra.Col Motto.lu scissura fæcunditas.

Nell undecimo. V n Cirusico, che applica ad una piaga incancherita il ferro, I fuoco. Col Motto. Dolor est medicina doloris.

Nel duodecimo. Vn Contadino, che recide con la scure i marciti Rami d'un'Albero di Fico. Col Motto. Scveniras fructuosa.

Nella Figura di mezzo apparifee Giusto Lipsio avente la Bilàcia, che posa i Raguagli di Parnasso di Troiano Boccalino, con queste Fantasse Capriccios ese trova queste di maggior poso di quelli.

## INDICE

### Delle Fantafie Capricciofe, trasportate in sensi Politici, e Morali,

| the regard in the construction of the construc | .3.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ettera Deditatoria all' Altezza del Pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | entipe  |
| Eugenio:nella prima pagina senza numero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
| rotesta dell' Autore , in cui si fan palesi i giusti m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | otivi.  |
| che lo spinfera di metter nel tormento del Torchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ine the |
| Hantafie Capricciofe, nella pagina fecenda fenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the |
| Boccalini accufato dal Macchiavello avanti T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | acita   |
| da cui vien condannato nella prigione 'angulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : ~ I.  |
| linio Panegerista fra le accuse maggiormente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.      |
| da Trajano premiato. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.      |
| linio seniore loda gli Elefanti con sodisfa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |
| Bione universale de Bruti : salvo che dalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1     |
| viliffime formiche, the pretendon fenan me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.1    |
| rito il Principato fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.      |
| eneca spirante l'anima ne bagni, lascia alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 .     |
| memoria de' Posteri chiari attestati di viril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215     |
| eostanza, e ricchi tesori di politici, e di mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| Tali documenti. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 3.    |
| a pelligrinazione di Ligurgo Legislatore per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| l'Italia , ove offerva la Città di Napoli abi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| tata da oricchiuti Afinelli. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 29.   |
| lessandro,e Diogene in bilancia di Crotolaio. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.     |
| limo Panegerista violentato da un personaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c.*     |
| gio autorevole a perpetuarlo nella memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| de' Posteri colla sua erudita penna, ma egli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| appigliossi ad un sottilissime ritrevato per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| uccellarle. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04.     |
| ea del perfetto Principe, figurato per l' Emi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4      |
| nentissimo Cardinal Grimani Vicere del Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.      |
| gno di Nap. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83.     |

| Tajainice II. C. 1. 1.1 C. Late amount                          | -   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Partenope nelle sponde del Sebeto amara-<br>mente deblora. fol. | 97  |
| mente deblora                                                   |     |
| La felicità infelice della Serena Partenope. fol.               | 99  |
| Il Sebeto calunniato dagli altri fiumi d' Ita-                  |     |
| I - have begreve a acquese letter de pellarrio                  |     |
|                                                                 | 100 |
| La Vecchiaia vilipefa da Giovani,e dispres-                     |     |
| sata da (uggetti vili.                                          | 100 |
| Le Cond ele anarato de Cadille                                  | 102 |
| Mruziani politiche di 218/60 Lip/10 per 701 -                   |     |
| ma de' Principi, dedicate all Augustissimo                      |     |
| May over Austriaco.                                             | 111 |
| n : 1: Class Coche Accademica Cabricciolo.                      |     |
| Kothernaamo le cen-                                             | :   |
| Gree che ballon tardicit de nainii Citter I                     | 12  |
| Fair ilf-rande derelitla dall incollante lot                    |     |
| tuna ! ricorre al bolitico giulto Lipido a                      |     |
|                                                                 | 14  |
|                                                                 |     |
| tar come pollon lottraril walla molifica                        | 175 |
| la Francia.                                                     | 15  |
| Arma e Briarenia duello com Arclo , e Brado.                    |     |
| riema Giganti di Flegra.                                        | 15  |
| Aleffandro Magno di Luigi il Grande si duo-                     |     |
| le per asserola usurbata tal sopranomme al                      |     |
| Grande.                                                         | 15  |
| Il mallion legiero de' Grandi , celi è il rimor-                |     |
| Go della colcienzia.                                            | 16  |
| Facverdeled de Crandi manifeitait ancue                         |     |
|                                                                 | 16  |
| L'afficina maraviolisis de Vetra                                | 16  |
| Il tempo in tatibolo della pendetta umana. fol.                 | 16  |
| La folitudine felice,e l'infelicità contemta. fol.              | 17  |
|                                                                 |     |
|                                                                 |     |
| •                                                               |     |

Tito vinto dalla fortezza del famoso Atble-

Italia inferma di morbo gallico e di altri malori, ricorre a farmaci dello statista Niccolò Macchiavelli per osser restitutea in perfer-

ta Melancoma.

| Marco Tullio Cicerone criticato      | da Afinio               |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Pollione , e da algri Gabbellier     | as Pare                 |
| naljo.                               | fol. 186.               |
| Zdeliri degli Empi , confiutati co   | n aijpresse             |
| da zelantisfimi , e dottiffimi L     | adri della              |
| Compagnia degli Scienziati ,e        | aeua Reu-               |
| gione esemplarissima Domenic         | ana. fel. 214           |
| L'Inuidia gastigata.                 | 13 myfel. / 281.        |
| Il Colosso di Policleso vago al mire | erfi da lun-s inche     |
| gize diffirme a considerarsi dav     | vicino. fol. 285.       |
| Il Cinefe pellegrinando per l' Itali | ia, ne am-              |
| mira la beltà delle sue rare pr      | erogative,              |
| ma ne repudia con isdegno gli s      | conci abbustifol. 287.  |
| L'Idra di setteTeste abbattuta d     | alle discor-            |
| die,e scolpita in marmo da Fid       |                         |
| · dente alla Città di Napoli.        | fol. 289.               |
| -Astrea Dea della Giustizia sdegn    | ata di ve-              |
| · der' i Lupi sedenti nel Ma         | gistrato d'             |
| - Apollo , fe ne fuege fu'l Mon      | te Vellevo.fol. 290.    |
| Ercole [popliato da Lupi del Poro    | . fol. 391.             |
| La Galenzza maffima de Ladri         | domejtect,              |
| · e la Barca d' Acheronte de' ra     |                         |
| foni del foro dell' India.           | fol. 292.               |
| Marco Aurelio Severino,e Franc       | cefco Redi,             |
| nelfar l'anotomia al capo di N       | apoli, e di             |
| Fierenze, non rinvennere in          | effi vefti-             |
| gio alcuno di cervello               | fol. 295.               |
| Lanterna politica , in cui scuopr    | onfigli oc-             |
| culti arcani del gabinetto della     | Kepubii-                |
| ca d'Olanda , es'illumina la ce      | cisà delle              |
| due Corone principali d'Europa       | , acciot-               |
| che fahiliffere feamhiguel come      | ordia per .             |
| di latare o lavio lamente 1 (010 1m  | peri, per apparer c.    |
| Freticise per ambliare in onore      | ael vero , e journo 1a- |
| die la Santa Relipione Catolica      | . ja. 297.              |
| Cione Nume Superna collrione A       | Mercurio a dar ragio-   |
| me beache agreeren l'acoue de        | Posso di D. Filli       |
| Martire di Napoli battezzat          | o Cornello 1 Actio,     |
| datogli t al nome.                   | fel. 2991               |
|                                      |                         |

Process Comple

| Ligurgo Solone se Zeleuco spediscon' Ambascindare                                                                                                      | ad    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eraclito,per conceder loro una botte di lagrime,per                                                                                                    | com   |
| miannere le sciocchezze de Patrizi Nobilissimo d                                                                                                       | ella  |
| Città di Polina.                                                                                                                                       | bă.   |
| Città di Polina.  La Contesa de Pedami.  Città di Polina.                                                                                              | 0.2   |
| I Giudici Plebei fospoesi a' Nobili. fol. 3                                                                                                            | 04.   |
|                                                                                                                                                        |       |
| La felicità della China, perturbata dalla fottil polit                                                                                                 | 364   |
| de Nobiltssimi Castigliani. fol. 3                                                                                                                     | O.L.  |
| Gli Asini di Polina ricorron'all'autorita del gran Son                                                                                                 | 16-   |
| no della Toscana, per effero' aggregati alla Citta                                                                                                     | adi-  |
| nanza di Firenze, e per trasportarsi sotto quel                                                                                                        | Ciel  |
| tranquille fereno. fol. 2                                                                                                                              | 06.   |
| tranquillée ferenc.  La flatte d'Antigone in évello coi fimulatro di C. do.  11 Molino magno di Mida.  50.                                             | ubi-  |
| do A 3                                                                                                                                                 | 0.7   |
| 11 Meline manus di Mida                                                                                                                                | 000   |
| T. P: And if A. Q. if any served has seemed in A                                                                                                       |       |
| Le Reti degli Apostoli con tutti i lor otenzili da pes                                                                                                 | care  |
| rubati dal persido Giuda,e da lui in testamento las                                                                                                    |       |
| ti agli Ecclesiastici, per far pescaggione in sutti i L                                                                                                | 101-  |
| mije in sutti i Mari del Christianelimo di ricchi-                                                                                                     | Te-   |
| fori.                                                                                                                                                  | 109.  |
| mise in sutsi i Mari del Christianelimo di ricchi-<br>fort.  Chi troppo rintraccia l'ostivito, rinvien' a su del del<br>tellimo.                       | no il |
| pessimo. fol.                                                                                                                                          | 109.  |
| Francesco Redi accusato dagli Accademici della Cre                                                                                                     | ulca  |
| CC                                                                                                                                                     | 1 1.  |
| per averi jerviso con tropa sicoma a accum vaca<br>non compresi nella Cruscia:<br>L' Ippocrissa espressi a vivo dal pennello,<br>della natura.  fol. : |       |
| To leave Go of mother of mine dal semalle                                                                                                              | 10.   |
| L Ippocrijia esprejja at vituo aut permeno,                                                                                                            | À.    |
| della natura.                                                                                                                                          | 112.  |
| Demanacaegis jesocene i sejeun jempis w woru                                                                                                           | -     |
| ftelft noctor.                                                                                                                                         | 13.   |
| Il Platano di Xorfe paragonato all' eloquen-                                                                                                           | 9     |
| La inferma modernan victi in the fel.                                                                                                                  | 4 I - |
| Le doglianze delle Moniche contro la crudel                                                                                                            |       |
| tà de' loro Genitori, indrizzate ad Imeneo. fol. 3                                                                                                     |       |
| Il Mercarame della Ligeria per fostener con decore                                                                                                     |       |
| nuova dignità di Titolato , spedisce un suo dome                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                        |       |
| nelle Spagne per provedersi da que Grandi di Ca                                                                                                        | yee.  |
| glia di gravità di fuperbia , e di politica fi                                                                                                         | sia-  |
| ta. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                             | 16.   |
| Il Defriero generofo di Partenone trasmutato                                                                                                           | 1     |

Convert Contle

| in istupido Afinello.<br>La temerità delle Nuvolo gustigata da ra |          | 317-   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| a glidel Sole. et ur dir en late to the                           | fol.     | 318.   |
| Penofae il morire con le punture di Anima                         | di       |        |
| Penosaè il morire con le punture di Anima                         | fol.     | 320.   |
| La verità odiata da Grandi , e poco amat                          | 4        | - 1    |
| pe da Piecoli.                                                    | fol.     | 320.   |
| Odiali ciò ebe più giova.                                         | fol.     | 321.   |
| Il Piagnifico delle Proftitute Veschiarde.                        | fol.     | 321.   |
| Li che fi fa nell' Afinaria di Polina.                            | fol.     | 323.   |
| L'opinione vince la verità.                                       | fol.     | 325.   |
|                                                                   | chi rip  | udia-  |
| ti.                                                               | fol.     | 326.   |
| Chi più la presume meno la mende.                                 | fol.     | 326.   |
| I Verilli in fuperbia.                                            | fol.     | 327.   |
| Il Vetro Spirante fuoco.                                          | fol.     | 327.   |
| La contesa delle fiascole.                                        | fol.     | 328.   |
| Belia, e Avvenenza de' Principi fono le calan                     | nite att | ratti- |
| ve de'cuori de' Sudditi.                                          |          | 328.   |
| Le discolpe incontanti de Ladri.                                  | fol.     | 328-   |
| La Magia dell' Alchimia trafmuta in I                             |          | 0.0 =  |
| vere in Luna,ed in Sole,e he Saturno.                             | fol.     | 329.   |
| L' ingratitudine de' Marmi punita con s                           |          |        |
| li.                                                               | fol.     | 330.   |
| I Ciechi guidati dagli Afini , precipitat                         |          |        |
| ne dirupi.                                                        | fol.     | 331.   |
| Chi vibra strati a'Giusti dagli stessi rimar                      | raf      | 10 , e |
| ber sagliato.                                                     | fol.     | 332.   |
| Gli Arbbi illuminati da Cicopli.                                  | fot.     | 332.   |
| La Natura ediata da Grandi, abberrita                             |          |        |
|                                                                   | · foli   |        |
| Le Rofe vermiglie circandate dalle Api in                         |          |        |
| Vefpe maligne,e dagli Ragni vili,e velen                          |          | 335.   |
| La sagacità de' Savi non soggiace agli                            |          |        |
| fredi.                                                            | fol.     | 335.   |
| H Cicco ingannato dalle lusinghe frodolen                         |          | .,,,   |
| della Volpe.                                                      | fal.     | 337-   |
| Ch' invigila ne' propri interessi, trascura                       |          |        |
| quelli del Pubblico.                                              | fol.     | 348:   |

Figure to Cample

| Che 'I miglior medicamento de'mali , fa il p                                   | ig-      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| gior,e l'uleime estreme de'mali.                                               | .fol.    | 1 340    |
| gior, e l'uleimo estremo de mali.<br>Vecchi, che ricorron' a Medici, vengon da | Esculas  | nio fti- |
| mati per mattarelli.<br>Il Canocchiale di Galileo negli occhi de Zoil          | fol.     | 341      |
| Il Canocabiale di Galileo negli occhi de Zoil                                  | i. fol.  | 342      |
| Lo Spagnuolo Infrancesato non può mor                                          | ir       |          |
| di morbo vallico.                                                              | . fol.   | 344      |
| Il Mostro sapiente di trè capi:d'ore, d' argen                                 | nto.     |          |
| e di ferro.                                                                    | fol.     | 345      |
| Qual sia per la felicità de' Popoli miglion                                    |          |          |
| di Stato, se la Monarchia governata da                                         |          |          |
| ovvero l' Aristocrania regolata da                                             |          |          |
| ti.                                                                            |          | - 356.   |
| La bilancia Politica de Principi.                                              | fel.     | 1363.    |
| Le bugte imbalzamate con le adulazioni,                                        | e mase   | berate   |
| solle lufingbe.                                                                |          | 364.     |
| La Biblioteca di Minerva nelle mani de'C                                       | icopli.f | 1.367.   |
| L' oro acquifta valore col tormento                                            | della I  | orna-    |
| 66.                                                                            | fol.     | 267.     |
| La candela di cera accesa si lagna dell'Vom                                    | o. fol.  | 368      |
| La Querela delle Campane contro de                                             | lero     | Artefi-  |
| di.                                                                            |          | 369.     |
| La Verbosità degli sciocchi, paragonata alle                                   | cated    | ubi del  |
| Nilo.                                                                          | fol.     | 370.     |
| Il Torrente per troppo gonfiarli diferedita.                                   |          |          |
| L'Invidia della Pece col Zibetto.                                              |          | 372.     |
| Arco Baleno diletta i buoni , e atter                                          | rifce i  | catti.   |
| vi.                                                                            | fol.     |          |
| La Providenza de' Prudenti.                                                    | fol.     | 373.     |
| I Membri del corpo simano si ribellano contr                                   |          |          |
| lagnamo della Natura.                                                          | fol.     | 374.     |
| Il Nilo calumniato da tutti li Fiumi di pri                                    | ima pra  | ndez-    |
| sa dell' Africage dell' Afia.                                                  | fol.     | 375.     |
| Le colpe mal difese.                                                           |          | 475.     |
| Il Pallone in Indibrio , c'I fuo mordace ve                                    |          |          |
| mento.                                                                         |          | 377.     |
| I Saffi decaduti in servitute.                                                 |          | 378.     |
| La Verità abborrita da'Visiofi.                                                | fol.     | 379.     |
| La sfrenata lascivia donnesca onestata con                                     | le vegli | e not-   |

|                                               | ~       |                |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| turne.                                        | fol.    | 380.           |
|                                               | fol.    | 380.           |
| Il Conntadino piangente onesta il suo pianto. |         | 381.           |
| Le spiche dolgonsi della 'ngratitudine        |         | conta-         |
| dini.                                         | fol.    | 381.           |
| L' Armeria de' Rimini ristaurata con          | la 1    | ruggi-         |
| ne.                                           | fol.    | 3822           |
| Il Zoppo non può camminar dritte, nè il a     | Lupo    | mutar          |
| natura.                                       | fol.    | 382.           |
| Il Tormento degli Orinoli.                    | fel.    | 383.           |
| Ofcu rita d' origine reca maggiore stima.     | fol.    | 384-           |
| Il Castrato del caso, divenuto canoro musico  | ti Pin  | do nel-        |
| la scuola d' Amore.                           | fol.    | 383.           |
| Il Genio libero non foggiace alla violenza    | a del   | gafti-         |
| 20.                                           | fol.    | 385.           |
| Le lagrime, e le bugie allignate negli occhi, | e nella | s bocca        |
| delle donne.                                  | fol.    | 385.           |
| Il rimedio peggior del male.                  | fol.    | 386.           |
| Il Pavene in vanità.                          | fol.    | 386.           |
| Chi troppo la tira la spezza.                 | fol.    | 387.           |
| Il Vessuvio strepitante.                      | fol.    | 389.           |
| Il Cieco infurore.                            | fol.    | 390.           |
| La vite al taglio di rustica falce d'eplora.  | fol.    | 390.           |
| Il ciglio insidiato dall'invidia de Papaveri. |         | 391.           |
| Gli sterquilini dolgonsi degli scarafaggi.    | fol.    | 392.           |
|                                               |         | tel cor-       |
| po.                                           | fol.    | 392.           |
| La controversia degli oriuoli.                | fol.    | 393.           |
| I miracoli della Sacrofanta Cappa di S. Piett |         | 193.           |
| L'infelicità infelice anche dormendo.         | fol.    | 394-           |
| Chi piange nel mar non ride in terra.         | fol.    |                |
| Ermete,e Geber al fossietto                   | fol.    |                |
|                                               | lilens  |                |
| fite.                                         | fole    |                |
| Chi più la presume meno la ntende.            | fol.    |                |
|                                               | Cr      |                |
| Le discolpe incontanti de' Ladri.             | fol.    | 398.           |
| La conte sa delle Fiaccole.                   | fol-    | 399-<br>Fulmi- |
| La simplicità simulata soggiacque al fure     |         | -              |
| m.                                            | fol.    | 400.           |

| Il Nume tutelare degli sciocchi egli è il caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fol.    | 400.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Il mal'esempio non riduce a pentimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
| Li Cornuti Rationali si laguano per bocca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fol.    |         |
| La providenza de'Prudenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 403.    |
| Aftrea condannata da Giove: Superno com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
| albergar nello'nferno de' Tribunali della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Città   | di Pa-  |
| · line.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · fol.  | 404     |
| Labricconeria del foro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 11405   |
| Il laberinto del Magistrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 406.    |
| Il tormento delle Ruote de Tribunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fol.    | 403.    |
| Astrea fuggitiva nel Cielo lafeia in abband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
| nelle mani de' suoi ingiusti Ministri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 409.    |
| Il vitupero del Koro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 410.    |
| L'ingratitudine odiata da Dio, abborrita da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oli An  | nici. e |
| detestatadal Mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fol.    | 411.    |
| I Principati, e le felicità de' Cortiggiani fogg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |
| raggiramenti della volubil Ruota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |
| na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 412.    |
| Qualsiamigliore alla felicità de' Vassalli u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
| cessione ovvero elettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fot.    | 414.    |
| Sapienza, e politica amendue specchi de' Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
| governar i Popoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 416.    |
| Discorso politica,in cui fassi noto, che la quiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
| dell'Europa non deriva mica dalla divisio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
| narchia Spagnuolama dal repartimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| cia ridotta in più Principati. Ideato per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | risfus  | reir l' |
| ozio sei mesi psima del distaccamento de I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | edefch  | is per  |
| la 'mpresa del Regno di Napoli , e indrizz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | offi al | l' Ec-  |
| cellent iffimo Sig. Duca Moles' Ambafciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r Cofa  | reo in- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fols    |         |
| Lestera d' Edipo a curiosi eruditi, a quali s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | piegail | nome    |
| vero dell'Antore di questi Opera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fol.    | 438.    |
| Lettera al Duca Moles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | foi.    |         |
| Lettera al Marchese Moles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 440.    |
| AT A STATE OF THE |         | 1 : 13  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |

A PAGES

2, 244

## I M A

## Fantasia capricciosa.

Il Boccalini, accufato dal Macchiavello fuo emulo avanti a Tacito, vien da questo condunnato alla prigione angulta d'a 10 stivale.

L Macchiavello, nimico fiero del Boccalini, perocchè intese fargli la scimia con le massime politiche, fantatticò d'oscurargli il suo accreditato concetto, sacendo istanza avanti al Principe degli statisti Cornelio Tacito di metterfiin bilancia i fuoi Ragguagli di Parnafo con queste capricciose Fantasie, acciocchè dal peso degli uni, e degli altri si vedesse, quali fossero di maggior carato, e valore : sicchè in tal tenore prosciosse la sua corta, e taciturna lingua.

.. Chi mai crederebbe,o gran Principe degli Statistiche i raggidel Sole, che illuminano l'Universo, pur talora con fosco velo di caliginosi ecclissi oscurano la sua chiarezza ? come altresì chi mai coprenderebbe che dall'ombre ofcure d'un perito pennnello possa divenire piu luminosa l'Immagine d'una figura? e pure lo ravvisa la sperienza,e lo testificano i penfieri capricciofi di queste fantatie, le quali, quato tolgono di pregio al Boccalini, fi potrà giudicare da Letterati, che ben comprendono, se nel candore di queste carte foiccano lumid'ingegno, idee nobili, concetti alti,e. misteriosi, massime politiche, documenti morali, erudizioni pellegrine, purità di locuzione, eleganza di fule, vivezze argute, dilicatezza di lingua cortiggiana, e finalmente efattezza d'ortografia:prerogative,che non traspirano ne'componimenti tanto decatati del prefato Autore. Perciò merita,che imprigioni la lingua fra'cancelli de' denti, e che nel fepolcro delle fue ceneri ferbi un perpetuo filenzio, con cui possa farsi egli stimare per degno disceposo d'un Tacito.

Questa invettiva del Macchiavello su riputata da Taci-

Alludesi che ogni chiaro ingegno può esfere oscurato da

un'altro pia lumi ofo, fublime .

Secondo, che un nemico potente può toglier' il concetto ad gni altro di slima accreditata.

Terzo, che ogni Satirico chiama contro di sè le fatire ed ogni Momo può effere trafitto dagli firali acuti d'una penna ingenua.

> Plinio Panegerista, fra l'accuse maggiormente da Trajano esaltato.

D Linio Panegerista, vedendosi abolito nella memoria di Trajano Imperatore, sifequesti ò nella solitudine delle sue amenissime ville, dove coltivava con sommo sollievo dell'animo gli ftudj, Amiciffina femper ftudiis folitudo, & quies. Sonec de confolat ad Mart. E perchè una di quelle ville era confecrata al diletto; appellavasi la Comedia: l'altra portava il nome funesto di Tragedia, a cagione, che fu artificio amente congegnata alla ruftica, in cui apparivano boscaglie ombrose, e precipitosi dirupi, per richiamare il pianto, e per bandire perpetuamente dalla bocca umana il rifo;fra questi orrori,temperati di diletto,esalava Plinio le sue afflizioni interne co patetici componimenti: tra'quali gliene cadde uno dalla penna, che feriva mordacemente Trajano: essendo condizione de grandi ingegni appigliarli alle fatire, ma condi le d'arguti fali piacevoli, e di plautibili facezie, per recare altrui diletto, e per trarre feco gli applaufi de'virtuofi. Questa scrittura aculeata diè motivoa 10) bilio ignorante fuo odiofo, di concitar contro di lui l'in lignazion di Trajano:ma questo Principe d'animo benigno,e ben temperata di clemenza,non turboffi punto,anzi con volto fereno ammirava in quella composizione l'eleganza

ganza dello stile, l'altezza de'pensieri, e l'argutezza de'fali, co'quali condiva nelle ore piu moleste il suo dilicato gufto. Per tanto Trajano, non folo qual benigna pecchia ricoglieva dolci licori da' fiori velenoti di quella mordace fatira,ma ordinò, che si conferisse Plinio nella sua Corte, per colmarlo di grazie: non oftantechè fusse stato dalla severità de'fuoiTogati ministri consultato a gastigarlo: perocchè costoro , essendo sovente di condizione vilissima , stimano col rigore avvantaggiare fortuna,e perpetuarfi in quelle cariche, che indegnamente occupano. Contuttociò Trajano con animo Eroico rifpofe loro, che la clemenza era parto de' Principi, ma la severità è germoglio de' Giudici vili . Asserendo d'avvantaggio, che siccome a Plinio riufciva agevole ofcurargli la fama coll'inchioftro della fua eruditiffima penna,ben potova egli colla medelima renderlo chiaro per tutte le catene lunghe de'fecoli negli annali dell'eternità, come effettivamente accadde: imperocchè, appagato Plinio della benignità d'un tanto clementissimo Principe, cambiò lo sdegno in amore, e confumò un lufiro per illustrarlo nella memoria de'posteri, presso de'quali vive sempre immortale. Per tanto ei venne premiato co' larghi doni, e l'Accusatore punito col freno nella bocca, acciocche più non avesse spiegata la lingua a danno de'virtuofi . Anzi , per maggiore stima di Plinio, gli se ergere in Campidoglio una statua di finissimo marmo, avente nella destra l'asta d' Achille col motto Ferit, & Sanat; ed incontro a quella fè alzare il simulacro d'Orbilio di rustica creta, che fosteneva colle spalle un gran sasso, scolpito con queste parole ignominiose.

Accusatores hominum genus pestilentissimum a bono principe sunt tollendi. Anonimin Aphorism. Sy LE3 Plin. Alludesi, che i Principi giusti, e elementi deggiono mos-

Alludess, che i Principi giussi, elementi deggiono motto ssimare i virtuosi, che sanno hene spiegarsi colla lingua, e colla penua: maggiormente quando, partecipano dell'angelica naturà de SERAFINI, come il Reggente Serassino Biscardico pure giussi, escienziati, ome i Caravisti, e Nicco-A. 1. demi. Ami, giubilati con dispacere de virtuost: sol percht, per accomodars alla condizione del tempo, dispero i Viva, Viva chi vince. Ma o misera institici à des sudditi, che per non soziacere ad una morte violenta, e ignominiosa Son costrettioggi dir. Viva Vigliena; e domani esclamar, : Muoja Escalona.

Secondo, che non deest prestare orecchio agli accusatori mali; ni, vi agli Giudici di vilissima nascita, che i insercoi mali; ni, vi agli Giudici di vilissima nascita, che i insercoi fono co que Serittori, che per freno di cattivi mettono inchiaro i disetti di viziosi, ma debbono i Principi saggi aver la chemenza del divino Angusti, che spiammai i vice increa delinsi co que letterata ingenni, che lo pagrezano co' simpsi libelli, anzi con serenità imperturbabile diceva : Satin est si solo male successione si falla quidem in Augustum probra, sed multa cum acerbitate habent carmina Bibaculi, & Catulli reserva contumellis Castum leguntur. Sed ipse Diuus Julius, ipse Divus Augustus, & tulere ista, & reliquere, haud facile dixerim, moderatione magis an sipientia: namque spreta exolescunt, si irascare, agnita videntur.

Con questi esémpi intende l'Autore di quest'Opera sottrarsi dalla malignità di que' Serpenti velenosi, che pretendono a tutto fludio discreditare queste candide carte, sol perchè in este trasparisce l'oscurità de' loro negrissimi

costumi.

III.

Plinio Seniore Ioda gli Elefanti,e ne riceve con applaufo il tributo de ringraziamenti da tutti i Bruti: falvo, che dalle vilissime Formiche, che di lui dolgonsi

per non effere state promosse al Principato.

D Linio Seniore avendo compilata la storia universale
degli animali,conobbo, che per le rare prerogative
dell'Elestice, divea per ogni ragguardo di giustizia, promoversi al Principato dello Maperio de Brutt, a quali per non
recaregli ombra di gloria, vollein lor presenza descriverne

in tal tenore le fue rare,e pellegrine preminenze?

Nascon gli Elefanti nella Regione dell'Asia, e dell'Africa. Gli uni fon di color bianco, uniformi al volto candido di que'Popoli. Gli altri tutti negri, non diffimili de'Mori della Mauritania. Chiaro documento de Principi più grandi, che per ben' regnare, debbon trasformarfi agli Abiti,e a i coftumi de Popoli, come osservavan gli antichi Monarchi Perfiani. Questo Principe delle Selve, volle la natura per due lustri condannarlo, senza delitto, nell'oscura prigione del ventre materno. Dimostrando, che tutti i parti più nobili non posson perfezionarsi, senza la lungheza degli anni,e se :za gli scalpelli dari del tempo. Quindi appena sorto da quelle tenebre alla luce , fa ammirarfi per un' Gigante de' Bambinianzi la Natura come benigna madre volendo copensargli i suoi lunghi travagli, gli prescrive per termine, tre secoli di vita; Per far conoscere con misteriosa, e tacita Allegoria, che chi molto stenta a metter con moto pigro i primi paffi in questa valle di lagrime, dovrà in essa più lugamente albergare, per nutrirsi di sospiri,e cibarsi di pianto: fe pure conceduto non gli aveste si prolisso spazio di vivere, per contrastar'egli con le ingiurie del tempo, con gli oltraggi della fortuna,e con i colpi mortali della falce severa della Parca :

Chiamaii questa gran Mole animata, Elephas, che significa in lingua greca, Grande. Ed in vero egli è grande di corpo, grande d'ingegno, grande di giudizio, grande di generosita, grande di coraggio, e grande fuor di modo di forze. Ma la sua maggior grandezza, egli è l'ester mansueto en gli umilisteroce, e altero co suberbi. Vera ldea de Magaanimi, Anzi merita il titolo di Massimo, perche è un Prodigio de Quatrupedi, e un Portento di natura: e conciosse chè in un brutal corpo, alberga un'Anima, poco men, che Ragionevole. Perciò apprende, con facilità, e retiene sellecmente in memoria, quanto di buono, ò di cattivo gli si controle de la sua della concentratione de magnitudine. Ma frà tante eroiche virtu) è così pudico, che più todo perder

la vita, che commetter uno adulterio. Vero simbolo della fedeltà coniugale. Tien poi egli per instinto servir'i Grandi suoi pari, per condurli ouanti ne'Carri trionfali in pace, ed anche a lor prò, espone la vita in guerra. Sicchè negli steccati di Marte, comparisce, da prode Campione, vestito di lorica corazza impenetrabile, ed armato di Proboscide, e di lunghissime zanne, con le quali rompendo Falangi, sconquassando squadroni di Fanti, e di Caualli, sa da tutti ammirarli per fulmine di battaglia,e per Nume invincibile del valore. Ma per sua maggior fortezza, sostiene alte Torri nel dorfo, con le quali scaglia dardi, auuenta strali, vibra faette, e'l tutto abbatte. Indi con ispettacolo di marauiglia, fpianta co'denti dalle radici le palme,per celebrar con fasto, e pompa i suoi gloriosi triorsi, de quali ne pubblica alla fama il grido a fuon strepitoso della sua orribil Troba. Ma chi mai crederebbe, che un tanto Alcide di fortezza. ed Ercole sempre vittorioso di valore: alla veduta d'un piccol Topo, non fol fuda, trema, languisce, e pauenta; ma per ischernirsi da da sì panico timore, frettoloso si appiglia ad una vile, e vergognofa fuga? Providenza invero della faggia natura, che distilla nel petto de più forti i terrori de rimorfi della cofcienza, che da Topi, gli corrodon il ripofo, e li pertubano nel più profondo del fonno con le larue spauentouoli la quiete : ovvero per fur comprendere à miscri mortali, che i più Massimi deggion temere de più Minimi, perchè da questi posson esser superati , e uinti . E con effetto il dimostra la sperienza sagace, maestra delle cose umane: attesochè egli abbatte i Leoni, atterra le Tigre,ed uccide gli Orsi;ma che prò? se poi resta vinto dalla puntura infensibile di un picciolissimo Aspido, che ferendolo nella parte più delicata degli orecchi, cade precipitofamente a terra, e con la fua caduta, opprime, e inuolge que' piccioli, che più vicini gli stando al fiango. Infegnando, che le cadute de Grandi, son preludio de precepizj irreparabili di molti Principi piccoli di minor mole . Finalmente questo gran Gigante de' Popoli inragioneuoli, diuenuto con la fua iaduta una putulente carogna, marcifce nella putredine, e vien confectato per cibo delle formiche per efea de' Topis, e per paftura de'vermini, da'quali corrofo, eridotto in potuere. Ammaeltra i più superbi della terra; che ogni grandezza umana suanisci in sumo, e si distotue in cenere.

Recitata dalla faconda bocca di Plinio quella elegantifima diferezzione; fit acclamato l'Elefante da tutti i Popoli quatrupedi per los Souranos folamente le viliffime Formiche ne adduffero a Plinio le doglianze: dicendo, che lor erano dalla Natura priullegiate con le ali , e perciò a lor fiettaua per giuftizia il Principato, come altreli che poteuan con maggior facilità, e deifrezza, de pigri, e greui Elefanti, falir in alto ful Troncoltrecche fapendo effe vinere politicamente con gli flatuti Democratici , ben poteuan paffarall'altro Reggimento della Monarchia.

Alludesi, che i piggiorise più vili soggetti di nulla sima

aspiron sempre salir nelle cariche sublimi.

II. Che ogni Grande può esfere vinto da un piccolo, e perciò non debbono disprezzarsi.

111. Che i Parti, e le Imprese più nobili, richieggon

lunghezza di tempo a perfezzionarsi.

IV. Che dopo i lunghi trauagli, e lunghe tempelle, spunta il Sole, e si gode una serena catina. V. Che i rimorsi della coscienza eruciano Panimo de

più grandi.

VI. Che le cadute precipitose de Grandi, cazionano le vovine imminenti, ed irreparabili di molti Piccoli.

VII. Che la fedeltà conjugale viene anche per istinto di natura offeruata du i piu giudiciosi animali, e perciò inuib-

labile deefi ferbare dagli vomini.

VIII. Finalmente, the le grandezze umane, son ombre fugaci, e larve immaginarie, che terminano col pianto, e si dissilutuono in ceneure. Lo confesso Davide Dice mei sicult umbra declinauerunt, & ego sicut senum urui.

Seneca fpirante l'anima ne Bagui, lafeia alla memoria de Pofteri ebiari atteftati di utril coftanza, e ricchi tefor. di policici , e di morali documenti.

A Nneo Seneca da Cordua, condannato dall'ingratitudine di Nerone, a perder la vita a vene aperte ne' bagni;egli prima di reder per tributo gli ultimi refpiri, sfoga le paffioni dell' animo, e fra l'agonia del tormento, in ta

guifa col Tragico faggiamente delira.

Donendo io misero, e dolente, per fatalità d'infauste stelle, morir fuenaro ne Bagni, a compiacenza di un Tiranno. ed ingrato discepolo, perchè co tutto zelo gli distillai nell' animo fentimenti d'umana pietà, per renderlo meriteuol del titolo d' vomo; con tutto ciò egli, per fecondar la ficrezza del proprio genio, si precluse a' miei sani precetti gli orecchi, e volle spalancarli alla Tirannide; perciò bramo, che dalla mia deplorabile catastrofre, se ne formi dalla voftra patetica penna, una mesta Tragedia; acciochè maggiormente possir te meritare il soprapomme di Tragico,ed io na commiferato dagli amici, compianto da'virtuoli, e compatito da tutto il mondo. Ma già accorgomi, che deliro; poichè quai frutti amari poteua attender'io dalle radici di una pianta pestifera, e velenosa? Queste rose tragranti germogliano appunto dalle acute spine; e questi pomi acerbi, e marciti produconfi dall'infecondo terreno di Sodoma. Ma chi non sà, che nelle viscere de' Ragni, i fiori più innocenti convertonti in morbifero veleno: fecondo quello affioma filosofico Quid quid recipitur per modie recipientis recipieur. Così appunto in una botte marcita ogni vino ottimo traligna in pellimo aceto; laonde non farà mica ttupore, cariffimo mio congiunto, fe i mi i femi morali sparsi in an'animo deprauato, spuntaron a mio danno cattiaissime spighe; egli è pur vero, che io con l'esemplo di Burro, donea sequestrarmi in un solitario deserto, ove fra le Tigri, e fra gli Ors, aure i incontrato men sereza di quella, che sperimento dalle mani d'un così orribile Mostro. Per tanto prima d'incaminarmi al Sepolero, deggio lasciar nella memoria de sposteri chiari attestati della mia costanza, e sani precetti di moralità stoica, per meritare l'attributo glorioso di Morale.

Primieramente lafcio di raccordo a Principiche non foi nofigliuoli delle ftelle, nè del luminoso Sole, nè tampoco nacquero da genitali di Giove Superno, che meritaffero esfere ftimati per Del immortali ; quando son tutti formati di vilissimo sango, e perciò asservit, come ogni uomo terreno, di render il funesto tributo di morte alla natura, si scome saggiamente espresse Oratio nel libro primo ode quarto.

to.

Pallida mors aquo pulsat pede pauperum tabernas

Regumque turres. Come altrefi, che son'i Principi sottoposti all'intemperie de tempi, e alle sciagure più deplorabili della fortuna; e finalmente dopo brievi intervaili d'inquietiffima vita, altro ripofo non sperano, che dentro l'angusta, ed oscura prigione d'una fepoltura. Indi agli stessi Sovrani distillò nella mente, che sono stati dal Sommo Dio alzati nel Trono,a folo oggetto, di ferbar' inquesto mondo la felicità de lor fudditi, per mezzo della fanta giuftizia, la quale non potendo regger da lor medefimi, fon costretti depositarla nelle mani de'Ministri, i quali dovranno eleggersi di vita esemplare,e di fomma dottrina: altrimenti trascurando all'utilità de'lor Vassalli, non si renderanno meritevoli del titolo specioso di Rè,ma di vilissimi servi de' lor Ministri, e sarano severamente gastigasti dal primo Motore con la perdita della vita, della stima, e de'Regni .

Che ogninovellino Principe, non dee opprimer'i Popoli co'dazi duri, në provocare la Nobiltà co'trattamenti irrefettevoli;ma appagasi diquello, che fi può, e non già di quanto vorrebbe;così infegnò Ariftotile. Contingi autem

bos maxime post mutationes Rerum publicarum, non enim statim mutantur, sed contempti sunt ab initio homines

parva accessione potentia. Arist politic.4.

Premeno i Principi con tutta vigilanza à propri interessi; ma vi è più aver'a cuore a quelli de' lor Sudditi,acciocheno siano divorati da famelici denti de' lor alati,e rapacissimi Lupi, siccome avvertisce Sosonia Profeta Sopbia.

Che nelle mani tenerelle de Princi i giovani, sia molto pericoloso reggersi le redini del governo, senza qualche guida di Stella luminosa, come mostrò Fetonte, che volendo regger solo i Cavalli del Sole, cadè a piombo a terra.

Che un Principe fenza forza, farà berfaglio di potenti Sudditi, i quali tiran calci a padroni, ed inquiètano i deboli; ma di quanta gravezza fia a Principi il governo de Popoli, ne prendo la norma dalla bocca afflitta di Giolo. Sub

quo curvantur, qui portant orbem. Job.9.

Che debba ornari il Principe di fcienza, vestiri di pradenza; come condizioni necessarie, a chi tiene sul capo la Corona, e nelle mani lo Scetto. Prima di Seneca insegnò tutto ciò, Salomone, che essendo stato eletto dal Sommo didio a governar Popoli, non volle egli chieder ticchezze, nè selicità mondane, ma folamente la sapienza: Ego autem summer est servanta est seponata espessiva. El suporana egressaria, El survoitama meum. El servantana est si madio Populi instinti, qui namerari, El supputari non potesi pre multitudine. Dabis ergo servo tuo cor docile, ut Populum tumun judicare plis sel sisse si suporana ester bonum, El malum 3. Rezeap.;

Cheil Principe, per buon governo de Sudditi, non dee effer canto vecchio d'anni, che folfe cofretto piu penfar alla propria falute, che a quella de Vaffalli: poichè al fentimento di Ariftotile pur con la lunghezza degli anni invecchia lo intelletto umano. Habet etiam intelletia fram froncifaturen; i ma dovrà ben'effer vecchio di fenno, al qual propofito fiami permeffo in questi ultimi periodi di vita (che veggo con più chiarezza la verità) fervirmi della lia-

gua di Salomone . Senettus venerabilis eft,non diuturna, neque annorum numero computata : Cani autem funt fenfus bominis,& atas fenettut s vita immaculata Sapient 4.

Che'l Principe sia ornato di quelle scienze moderate, che lo sacilitino à ben' regger'i Popoli, e non già applicarsi à facoltà vane ed institutuose; come il Barbaro Tiranno, che contro il decoro Regio sacea pompa sà le scent assegiar la Cetera, e pizzicar l'Arpa; nè tampoco applicarsi alle scienze difficili, e spiculative, ma alle politiche pratiche; poichè anche con gli studi eccessivi si traligna in intemperanza; come accennai ne miei discorsi morali, e propriamente nell'Epistola 106. Quemadmodum omnium rerum. Sie literarum etiam intemperantia laboramus. Ma se Seneca soci se stato contemporanio di S. Paolo; arebbe detto. Nosi sapere pia squam sapere oportet. Diu. Paul. in epistad Rom.

Goda d'efferacciamato, e celebrato dagli Ottimi il Principe giusto: e non già da Pessimi, come lo scellerato Nerone. Al che Tacito si uniformò quando scrisse. Nero a pes-

Simo quoque semper desiderabitur. Tacit.bist. 1.

Che debbon'l Principi adorar sempre l'Immagine della Giustizia, la quale li mantiene sicuri nel Trong-Per ciò prima di Sencea bendisse S.Gregorio. Summum in Regibar bonum est justitiam colere epist. 19. E S.Agostino avvertice, che niuna cosa sia più perniciosa in una Città, quanto l'ingiustizia. Civitati nibit tam inimicum, quami in justitia. Divi Augustini siba. de civit. Dei cap. 21.

Che i premi debbonsi conserire a i più Meritevoli, come io nell'epistola 21 diffi. Aureum eras seculum, quando me-

lioribus debantur bonores.

Che sia egualmente cattivo in un Principe creder tutti e non prestar sede a niuno, come io dissi altrove nell'epist. 3. Vtrumque in vitium est. & omnibus credere, & nulli.

Che i Principi devon'osservare inviolata la sede, la qual massime venne insinuata dopò di Seneca da Francesco Parizio. Fides tanto splendore prafulget, ut sine cà omnet Regum, ac Principum, virtutes obscuriores siant. lib. 8. de Regno.

Finalmente non s' insuperbiscono i Principi, se veggos la allogati sùl Trono, perchè dalle maggiori altezze riescon più precipito le cadute; ma pensino, che la lor vita è stegace come un'ombra, o disse Giob. Si fagit velat umbra, Si nunquam in codem statu permante. Job. 14: 24-Ma che bel sentire udiri dalla bocca di un Gentile afflitto, repetere le sane parole di un paziente Tribulato; tanto basta per sini documenti de Principi; e passento de di precetti moralie politici à tutti i Popoli, a' quali esorto d'essera amanti della Patria, e di sar sempre uniti, e concordi nelle Città, ove albergano, per formare un'ottimo corpo politice; altrimenti soggiaceranno alle oppressioni di più Tiranni, come espressionanti vien'avvertito da Tito Livio.

Che sia grande sciocchezza di quelle Città grandie popolate, che uno conoscendo le proprie sorze, come i Tori, si , sia metter'il giogo al collo, come sia saggiamente accennato da Manlio à sioi Cittadini. Ozossipue tandem is suorabitis vires vestras. Liu. dec. 1. lib. 6. Ma non s'intenda questo aforismo per quei Popoli, che vivono sotto i Princi-

pi clementi, e benigni:come i Monarchi Austriaci.

Che nelle Città grandi, ove fiorifcono numerosi Nobili di gual grado, non può esseralizato nel Trono un'altro lor similesperchè l'invidia, ela siperbia no permette, che un sol sia superiore agli altri di egual nascita, come ravvisa Artistotile nel secondo della politica. Perciò dopo la morte di Romolo, la Nobiltà non archbe eletto il successore denza glistimolidel Popolo. Tanto volle accennar Livio, quando disse el se significante de la superiori animum inducebat. Liu declibit.

Che I vivere fotto la sferza di un Principe, fia l'unico remedio per la quiete dique Cittadini, che son avvezzi mutrirsi di discordie. Al qual sentimento di Seneca si accordò Tacito. Non aliud discordanti patrie remedium, qua, at ab uno regeretur. Tacit dib. 4 annal

Indi passò a dar sani insegnamenti a gli Scrittori, dicendo, che sia facilissimo rinvenire chiari Storici in tempo de';

Prin-

Principi buoni, quanto dificile, quando reguane i viziofi. Ma prima di Seneza lo confermò Tacito. Sed populi Romani prosperazvel aduer fa clari: Seriptoribus memorata site, temporibusque Augusti non descare decora ingenia, donce criscente aduatione deterventur. Tiberis, Cayque, & Claudii, ac Neronis res storentibus igsis ob metam fasse, post quam occiderant recentibus odiis compostre fune. Tasisti sib. Namale.

Che 'I parlar chiaro, fia indizio chiariffimo d'animo ingenuo, che non può celare la verità; ma ferviri dell'adulazioni,è cofa d'animo fervile, e venale. Tutto ciò prima di Seneca lo diffe Tacito nel libro primo de fuoi annali.

Che sia molto pericolos a gli Scrittori biasimare in generale que vizide quali ne son colmi i Regnanti viventi perchè simili reprenzioni vengono silmati à rinfaccianenti delle lor proprie colpe. Al qual proposito di Senecasi uniformo Tacito quando disse. Reperies qui obsimilitadinem Morum aliena malesasta sibi obiestari putant. Tacit. Lib.4, annali.

Che i Padri deggion dalla prima educazione de figlinola cancellari lor naturali vizimitando gli Scultoritutti mtefin e primi bozzi figrofiar ruftici marmi, per ridurli a perfetta forma: perchè ficcome altrove di ili nelle mie epiftole. Villi: educatio, Ed difeiplina morei facir.

nio, che Crisse in tempo di Vespesiano. Conatus ad summit mirutem durus es si frustiu nibit suauius sib. 24. cap. 1. Indiconchiuse questo capitolo con rappresentare, che egli non si nutriva di sonno, ma di continue, vigilie, per sare acquisto delle virti. Brevissimo somno utor, Es quasi inuigilo sib. 12. civis. 3.

Che gli vomini virtuofi fono colone stabili delle Repubbliche, e gloria delle lor Patrie; come potrà confessarle la Tracia, i siluttata da Democrito. La Grecia, resi luminosa dagli fiplendori de' Socrati, de' Platoni, de' Democriti, degli Epicuri, de' Pitagori, e dep li Aristotili; come altresi resi e cloquente da i Demosfteni, e da tanti altri celebri Oratori, e Pilosofi, che sirono stimati Fenici degl'ingegni, ed Oracoli di ogni dottrina. Così parimente vivono immortali negli annali della eternità, quelle Patrie, che furon culle di vomini virtuosi! come Arpino resò luminosa da i raggi di Cicerone Roma di Ortenzio: Padova di Tirolivio: Venos di Orazio: Solmona di Oviddio, e Mantova di Virgilio; onde ben diste Valerio Massimo. Nibil est excepta virtute, quad mortasi mann, e 3 animo immortasi quari possi la lib. 3 dec.

Che ogni Vomo faggio dee ferbar inviolata la fecteezza nella lingua, come Tipo di tutti gli affari umani più importanti, perciò il filenzio fù lodato da Pitagora, da Ligurgo, e di Ovidio

Eximia est virtus prastare silentia rebus lib.2.de Arte

Perciò deesi osservare i precetti di Luciano. Arcanum, ut celes claudenda est lingua sigillo.

E fopra tutto non si comunichi alle donne, ed alle mogli tutto ciò, che dee star imprigionato ne cancelli de denti; perche esfendo per lor natura loquacissime, li sranno palesi a tutto il mondo; come ben espresse il tutto quel Filofoso atturo, che sotto le allegorie delle savole racchiuse alti, e misteriosi concetti.

Mulieri nunquam commiseris arcana.

Alle quali crudizioni sia lecito all'Autore servirsi della boc-

ca di Salomone, per raffrenar la bocca loquace degli Vomini. Omnis tabor borzinis in ore eius. Alludendo, che non è cosa più difficile di parlar poco, nè cosa più nociva di parlar molto.

Più voleva moralizare Seneca, ma mancandogli pian piano gli ipiriti, fipirò l'anima, e fè paffaggio all'altra Vita. Lafciando in dubbio a Teologi, fe egli foggiorna nel Cielo fra Beati, opure pena, come Gentile, nell'eterne pene dell'Infe: no. Quindi dopo moti fecoli tra; adati volendo imitarlo Ramigdio Glathefeca buon cattolico: così feriffe al fuo fratello, a cui diftillò nell'animo questi fentimenti marali.

Non aurei ademplito per diftefo, e con affetto cordiale le parti di buon fratello, se dopo l'investitura, che deggio farla de'miei beni per abilitarvi a perpetuare la nostra Cafa, non vi arricchisse più adaggiatamente di questi preziosi Aforisini. Ma prima d'ogni altro egli è dovere, che vi distilli nell'idea quelle fane massime più accertate alla salute dell'Anima, la quale se per somma disgrazia cadrà nell'Inferno, che giovarebbe al parer di Matteo, l'acquifto di tutto il Mondo! Quid prodest homini si universum Mundum lucretur, anima verò fua detrimentum patiatur ! Perciò avvertifca ella in tutte l'operazioni di non dispiacer giammai al Sommo Iddio. Effendo veriffimo, che le calamita, e miserie più deplorabili di noi inselici mortali, traggono dalla gravezza de'peccati. Lo testificano co'fensi di verità, e co caratteri di viva sperienza le Sacre Carte. Propter peccata veniŭt adversa. Quindi è che piobano dal Cielo i ful--mini di flagelli sù'l capo de'Peccatori, e con ifpettacolo d' orrore, veggonfi tante memorabili Cittadi ridotte in ceneri dal fuoco, afforbite dall'acqua, e rovinate in mucchio di pietre dalle scuosse violenti de'tremuoti. Perciò sempre abbia viva nella memoria questa infallibile massima, che chiunque si discosta dal timore di Diose dalla giustizia,più 6 avvicina a i precepizj dell'Anima, e alle rovine irreparabili del corpo.

- 16

II. Frequentate i Santi Sacramenti, acciocche non refii incallita la coficenza dalla copia delle colpe inguifa che più non fenta que rimorfi interni, che ci rifvegliano all'ammenda, e ci richiamano ad un contrito pentimento.

III. Farete elezione d'un buon Padre Spirituale, in cui concorra del paricandidezza di coftumi, eminenza di dortrina, ed ingenuità di vita; per mettere in livello quelle sfrenate paffioni, che fipingono la noftra natura corrotta

fempre al male.

IV. In materie appartenenti alla cofcienza, non vogliate paffaria alla leggiera; ma riporle alla confulta de periti Teologi, acciocche negli ultimi periodi di vita non foggiaccia ai pungoli degli ferupoli, e al batti-cuori del timore.

V. Gran pazzia procurare con tanta avvidità, e diligente studio i transitori, e caduchi beni terreni, e dopo tra-

feurare con tanta negligenza gli eterni del Cielo.

VI. Non speracedopo morto i suffragi dell'anima dal la fordida ingratitudine de Parenti, ma supplirete con larghe elemolne, e con altre opere pie, mentre stiate in questa valle di lagrime in vita.

VII. Non farete giammai cofa, che dispiaccia a' buo-

ni, a' cattivi, e a voi stesso.

VIII. Guardatevi di far'ingiuria al proffimo, fe bramiate ferbar falva la propria flima.

IX. Professiate dir bene di tutti, che in tal guisa non farete dalle cattive lingue malignamente bersagliato.

X. Non istimare eli avvisi falutari degli amici, è un'

incontrar da sciocco l'avversità, e la morte.

XI. Le difgrazie, e calamità degli afflitti,dourai raddolci le colle lagrime, e accompagnarle con un'umano fovvenimento: come diraffi più appieno nel fine di questi precetti.

XII. Nel far bene, farete fempre pronto , proclivo , .

presto; ma nel male, tepido, restivo, e tardo.

XIII. Non tralignate in quelle rifoluzioni violenti, allequali riesca infruttuoso il remedio, e vano il pentimento. XIV. VenXIV. Vendicare le offese col perdono, è vincere gloriosamente il nimico senz'armi.

XV. Non ricorra agli estremi ne primi moti biliosi dell'ira, ma sappia medicarla col rabarbaro della pazienza, e collo specifico della slemma.

XVI. Non onestare i propri difetti cogli abusi corrotti del secolo, ma li corregga colla sferza della ragione, e col-

la clava della temperanza.

XVII. Fugga i luffi, come ripudio della moderazio ne, e per non esere altresi riputato per vano, leggiero, e superbo.

XVIII. Deponga le spoglie della superbia, e vestasi d' umiltà rassegnata, se brama essere da tutti essaltato.

XIX. Gli ardori della concupicenza non si spegnano, che coll'acqua della lontananza, concui medicarete tal'ardente passione.

XX. Le crapule cominciano dolcemente col rifo, e terminano con uno amaro, e pontico pianto, per ciò cibate-

vl di frugalità virtuofa.

XXI. Gli avari fon tiranni feveridi sè steffi: Vivono per penare: In mezzo all'acqua penuriano di fete: La loro avidità non fiestingue che colla morte: ne abborrifca il vizio come antepatico della Prodigalità, e serbasi nel mezzo dell'una, e dell'altra, per non degenerare ne'loro estremi.

XXII. Opera azioni virtuofe, e stima a pregio di glor

ria effer da tuoi nimici invidiato.

XXIII. Non flimare per veri Amici coloro, che ti offequiano nelle felicità, ma ben quelli, che ti affiftono ne tempi calamitofi : effendo i finti amici fimili all'ombra, allora fiegue, che'l Cielo è chiaro,e fereno, ma tofto ella fparifice, e figge coll'aria torbida, e nuvilofa.

XXIV. Offerva la fedeltà così agli amici, come a' nimici,anche col detrimento della propria vita: effendo ella un vincolo della natura, che lega, e stringe sin'ai barbari

ad offervaria.

XXV. Compatifca le imperfezioni del profilmo co

me fonghi marciti della fragilità, e frutti corrotti dall'umana natura, acciocchè vacillando in elle, non foggiaccia ad una rigorofa maledicenza.

XXVI. Non promettere ciocche non potrete offervare, ma negarlo gentilmente colla cortelia; poichè un dolce Nà richiama i rendimenti di grazie, e un Si menzo-

gniero, follecita lo filegno, e provoca l'ira.

XXVII. Non allargare la curiofità più oltre della propria Cafa, poichè il volere spiare i secreti altrui, indica leggerezza di cervello, e malignità di depravata natura.

XXVIII. I frutti d'una mala vita hanno fin'al midolle del fracido, e del verminofo; poichè altro non fono che

flaggelli, calamità, miferie, e traversie.

XXIX. Il rifo, che distilla dal fonte impuro d'una operazione cattiva, e detestabile: tosto traligna in luttuoso pianto.

XXX. Operar fenza fine è da bestia, e'l fervire senza l'espettativa del premio, è balordagine da sciocco.

XXXI. Ne fecoli corrotti fugga il commercio, e ama la beata folitudine: madre di quiete,e del ripofo.

XXXII. Tutte le rifoluzioni violenti,e fubitanie hanno per conchiufione infeliciffimi, ev enti; e per ultimo termine un reffimo fine.

XXXIII. Ogni (celeratezza è preludio d'imminente vituperio, siccome qualunque operazione virtuosa è fo-

riera verace di gloria.

XXXIV. Chi brama la benevogiienza de' Grandi, si avveluca lusingarlo colla servile adulazione, ma chi vuole incontrare lo sidegno, si vesta di verità sincera.

XXXV. Rallegrarsi del proprio mal'operare, è chiaro segno di depravata natura, che odia l'ottimo, e ama il pes-

fimo.

XXXVI. Non è costanza presistere negli errori, ma

pravità deteftabile d'una viziofa offinazione.

XXXVII. La bontà vera non confifte nella superficie del volto simulato, ma nella candidezza de costumi inter-

ni, de'quali sappia ornarsi l'animo.

XXXVIII. Degli Vomini non dourai prenderne la mifura col copaffo di Claudio, ma dalle opere buone,e dal carato de'loro talenti.

XXXIX. Le stelle, che sono ornamento de' Cieli,non di rado cambianfi in comete infauste, e dispiacevoli : così del pari ogni ottimo può degenerare in pessimo, e ogni cattivo può divenire angelico Serafico colla mutazione della vita; Per ciò un vivente non vogliate affaltar tanto collelaudi, nè discreditarlo troppo cogli biasimi, ma sappiate formarne il giudizio a discrezione.

LI. Non vi è armatura più valida per debbellare l'orgoglio de'fuperbi, quantol'umiltà, con cui potrà gloriofa-

mente portare il trionfo di Mostri sì orribili.

"ILI. Non far giammai beneficj a'rustici villani:effendo eglino fimili de'Muli, a'quali coltivando la coda col pettine, corrispondono ingratamente co'calci, e mordono con fierezza.

Il più pregio singolare di buon Cattolico, egli è II.I. di farsi ravvisare proclivo al bene, antipatico al male; ma più d'ogni altro fincero di cuore,e varace nel parlare.Fugga per ciò le menzogne: folite annidare nella malvagia bocca di viliffimi plebei,e fi ferva della veneranda verità: Marca speciale d'onorato Cavaliere.

ILIII. Negare ciòcchè devesi concedere per debito di giustizia, e per termine d'umanità: è un farsi proclamare per iniquo, maligno, e di corrotta natura; per ciò fuggane i rimproveri, confolando, e compiacendo con animo aperto il proffimo, fe vogliate effere applaudito dagli vomini, e beneficato dal Celo.

ILIV. Chi brama acquistare la grazia d'un Regnante. vestasi dell'inclinazione della sua natura, con imitarne

al vivo le virtu, o i vizj.

LIV. Nel governo infelice delle donne, chi fapra più adescarle colle lusinghe dell'adulazione, se ne rendera di esse assoluto Patrone; ne tramandi perciò a'posteri le mas20
fime, per follevaril in tempi così calamitoli, sù l'alto della
fortuna.

ILVI. Quei, che falgono alla Pretura cogli scalini d'argento, farà agevole di conferire l'arbitrio a prezzo d'orce se mai aurà necessità di ridurre in buon porto le cause, devi servirit con giudicio di sì sano consiglio.

ILVII. Credere troppo è ignoranza, ma diffidar di

tutti, è vizio di depravata natura.

ILVIII. Le proferte cortes di chi è restivo dispensar piaceri, sono da riputarsi per simulate, e sospette, come appunto i lupi quando invitano a mensa l'agnelli, e le volpi le galline.

ILIX. Ne'conviti degli avari, proveda la propria cucina de'cibi per mangiare, e non già allarghi più del folito la cintola de'calzoni, perche reflerai colle brache cadute, e

andrai in cafa col ventre digiuno.

L. Le visite frequenti de Religiosi hanno per oggetto il secondario fine: la migliore farà baciargli in Chiefa divo amente le mani, ma d'alla vostra casa fargli stare sempre distanti, e lontani.

LI Avvertifca ò venerar per Angioli, ò abborrir per diabolici Antecrifique tutti, che portano gli occhi baffi, il volto macilente, le corone lunghe alle mani, e'l Crocifiso grande nel petto.

LII Chiè lungo di lingua, farà fempre corto di giu-

dicio, e altrettanto brieve di prudenza.

LIII. I vecchi vizioli fono simili agli alberi annuti: tutti concavi, e marciti, mercè che fin'al midollo covano scorpioni, ragni, topi, e vilissime tormiche.

LIV.II valore seza prud enza, è temerità bestiale de bruti.
LV. L'inasprirsi alle correzioni fiaterne, è un voler precipitare ne vizj: anzi sarà andar colle nostre sfrenate pas-

fioni a feconda.

LVI. Gli ambiziosi fabricano le loro fortune colle pietre dell'altrui precipitose cadute.

LVII. La vera pazzia consiste lo stimarsi degli altri più favio, e meritevole. LVIII.

LVIII. . Chi non hà talento governare bene la proprie cafa, non potrà reggere con prudenza gli affari gravi del pubblico.

LIX. Le operazioni, c'hanno oggetto la falute dell'

anima, sono di tutte l'altre proficue,e gloriose.

LX. Non vi è scienza più alta, e profittevole, quanto la cognizione del timore di Dio; con cui si raffrena l'indole perversa della nostra corrotta natura, e ci solleva l'animo alla beatitudine del Cielo..

LXI. Co' fuggetti di poca stima, fugga i cimenti: per-

chè coll'ottenersi il trionso, si acquista il vituperio. LXII. Da chi troppo promette develi sperar poco, e chi molto parla nulla conchiude.

LXIII. Chi fà gran concetto di sè stesso, degli altri

fuol farne poca stima.

LXIV. Più gode un povero contento, che un'Avido ricco ambiziofo, ma più felice farà chi stà lontano delle miserie della povertà, e sà servirsi delle dovizie per fare operazioni virtuole.

LXV. Perdonare gli nemici è proprietà eroica del generofo, ma depositare incautamente la vita nella loro confidenza, è un rifchio evidente di perderla da matto.

LXVI. Il far male a quegli stesso, da cui si, è ricevuto il bene, non è parto verace dell'umanità, ma un'abortivo

fourio dell'ingratitudine .

LXVII. La beltà accompagnata da' vizi è fimile ad una vaga rofa, che spunta dalle spine : così la disormità del volto ornata di virtù è una perla racchiufa dentro una zuvida corteccia di conchiglia. Per ciò attenda alla cultura dell'animo,e nulla prema a i bellimetidel marcibile corpo.

LXVIII. Le piante più pessime, che producono pestiferi frutti, sono Ambizione, Avarizia, Superbia, e Lascivi a, dalle quali germogliano tutti i mali, e tutti i vizj. Voglia reciderne le radici dall'interno dell'animo, e v'introduca fe-

midi fiori virtuofi -

LXIX. Le difgrazie tollerate con animo raffegnano, Cono

fono vaghi fiori, che adornano la fortezza, e fortificano di beltà la costanza.

LXX, Chi non prevede i mali futuri col canocchiale della fagacità, e della prudenza, ne compiagnerà gl'incom-

modi amaramente col progresso del tempo.

LXXI. Non pressare giammai credenza alle simulate lagrime delle donne, perchè l'issinto loro naturale altro non è, che mentire dolcemente colle lusinghe, e ingannare frodulentemente col sinto pianto.

LXXII. Le adulazioni de'finti amici, fono proditori inzuccarati, che tradifcono colle dolcezze, e ingannano col

diletto melato .

LXXIII. Le felicità, c'hanno per infette radici i vizj, si rifolvono come le viti ricise, in copioso licore di pianto.

LXXIV. Non trattare niuna cosa grave, senza il sano consiglio de'Savj, perchè le proprie passioni sono prestigio dello ntelletto, che sano apparire le cose del tutto diverse.

LXXV. Derideri degli avvisi falutari degli amici fedeli, è un volere incontrare volontariamente le disgrazie, e la morte.

LXXVI. Chi pretende essereil più ricco, e selice del Mondo, si spoglia de'vizi, si vesta di virtù, e si contenta d' una povertà innocerne.

I.XVVII. Lo splendore della nobiltà degli Avoli, ecclissato dalle cattive operazioni de Posteria da altro non giova, che per renderli più oscuri, e vitup rosi; per ciò stima la chiarezza della nascita, come pregio risplendente della fortuna, ma voglia sarla rilucere colle gesta memorabili onorate.

LXXVIII. Le imprese ardue, che si fanno senza la sossistenza delle sorze, si rischivano in nulla, e restano esposte ad una perpetua maledicenza. Da ciò apprenda di non voler alire nelle cime degli alberi senza ali, nè alzar castelli in aria senza pietre, e senza calce.

LXXIX. La potenza de Grandi non confifte ne grandi Stati, ma alla grande affezione de fudditi, per ciò fia fe-

dele, e amante co'n tutti gli altri vaffalli al nostro vero, e le-

gittimo Monarca per renderlo più inespugnabile.

LXXX. La varietà della natura non è difetto d'incofianza, ma ornamento di vaghezza dilettevole; così i componimenti capriccioli, eruditi, e mifetilanei recano ammirazione, e diletto. Voglia adunque fecondare il voftro ingegno colla varietà plaufibile, e illuftrarlo co' parti nobili, fingolari, e peregrini, fe vorrà renderfi preffo i virtuofi per foggetto predicabile.

LXXXI. Non farà conoscersi per tanto povero, che ognuno vi disprezza, nè tanto denaroso, che possa risvegliare l'invidia, e richiamare dall'infedeltà de', servi, e de' tinti

amici le fredulenti infidie . . . . . .

LXXXII. Fuggala focietà de fuperbi, come pefte perniciofa, perchè colle loro matime altiere, ò vi difprezza-

no,ò vi acciecano collo stesso fumo.

LXXXIII. Non permetta alle vostre donne il solazzo notturno delle veglie, perche la notte è fatta per dormire, e non già per danzare: tanto più che chi vigila all'osouro, offende la luce.

LXXXIV. Non effere troppo amico delle crapule, colle qualifi opprime il cervello, fi aggrava il ventre, fi vuo-

ta la borza,e si perde la salute .

LXXXV. Non fi diletta de Parafiti, perchè questi col· la libertà del parlare publicano i vituper j più secreti di casa.

LXXXVI. Il far paffaggio da una peffima inottima vita, non è cofa umana, ma grazia speciale divina: conciosieche gli abiti cattivi serbonsi sin agli ultimi termini della morte: convicae per ciò operar sempre cristianamente da predissinato, per non morire ossinatamente da prescito.

LXXXVII. Non giova effere dorato d'un'indole buona, senza accompagnarla d'atti virtuosi : atteso che un secondo terreno mal coltivato non produce, che spine pun-

genti,ed erbe infruttuose.

LXXXVIII. Più male può riceversi da un sol nimico, che bene da mille amici; per ciò avvertisca non dar giam-

mai motivo ad alcuno di rintracciare rovine a vostro dano. LXXXIX. Chi dorme dopo aver fatto ad altri offe-

fa, attenda la vendetta all'improvifo.

LIL. Non confidare giammai cofa ad alcuno, che non brami, che fifappia, perchè un fecreto depositato alla confidenza d'un solo, colla stessa fiducia sara dal detto ad altri propalato.

LILI. Non vi è suggetto vile di nascita, e oscuro d'intelletto, che non si stima degli altri più chiaro, e luminoso, per ciò sugga i cimenti con tai superbi vani, e presuntuosi.

LILII. Non lodare tanto ad un folo, che gli altri si ri-

chiamassero offesi.

LILIII. La calamita della benivoglienza è l'adulazione, ficcome la verità è l'ambra, che attrahe feco, qual paglia l'odio.con l'una acquiftafi ia grazia de Principi, l'affetto degli Amici, e l'amore delle donne, e con l'altra fi fa oggetto abominevole di tutto il Mondo: aduli adunque con prodigalità (direbbe un perfido Politico) e fia verace con parfimonia.

LILIV. La pietra paragone per conoscere i veri Amici sono i travagli, siccome il considar danari ad altri per

farne il faggio . . :

LILV. Non compromettersi giammai tanto di ciafcuno, che non possa richiamarsene colle doglianze difraudato.

LILVI. Sperar verità, e cortessa dalla corruttela della plebaglia, è un voler'attendere il caldo dal Verno, e'i freddo dalla stagion della State.

LILVII. Nel chiedere piaceri farà circospetto, per no

restare di rossore coverto dalla negativa.

LILVIII. Attendere gratitudine da foggetti vili, è un'aspirare d'ottenere l'impossibile, ò pur sissare filosoficamente l'argento vivo.

LILIX. Non sperar molto dagli altri, se non vorrà pre-

munirfi la bocca di maledicenza.

C. Abbia per massima infallibile, che la stessa antepa-

tia naturale, che offervasi tra'l Cane, e'l Gattore l'antipatia di molta luga maggiore fra Nobili di Nascita, con quei, che fon d'oscuri natali. Per ciò chi nasce bianco dourà sempre insospettirsi di quel Giudice, che nasce Negro.

CI. Non discreditar tanto alcuno, che non possa resti-

tuirlo nel pristino stato di buona stima.

Non evvi mezzo più valido per acquistar' amici, che conferir piaceri con larga mano, fenza mifura.

CIII. Per liberarsi dalle insidie de'nemici, dourà fingere non averne timore, ma nello stesso punto cautelarfene colla vigilanza per non cader nelle loro trappole.

CIV. Stima anche i fuggetti viliffimi, perchè poffon'

talora giovare, e offendere più d'un Potente.

CV. Ne'casi violenti, e subitanei, prendi quel sano cofiglio, che prontamente vien suggerito da i dettami della Natura, e non confondersi colle diversità ambigue delle altrui confulte.

CVI. Aumentare il patrimonio coll'usura della carità, è un fondare a' Posteri sodi edifici di buona fortuna.

CVII. Gli acquisti che fansi col mezzo del le virtù nã foggiacciono alla perdita degli accidenti vicendevoli, e vari della finistra fortuna .

CVIII. Non viè moneta di maggior valuta per comperare l'altrui affetto, quanto la cortefia, la benignità, e la clemenza.

CIX La corruttela de'cattivi si corregge colla sfer xe. del gastigo, ma più con l'essempio de' Buoni.

CX. Conferir' beneficjad Immeritevoli, è un provo-

care la maldicenza de'Virtuofi.

CXI La fuperbia richiama il disprezzo, l'umiltà la stima. CXII. L'odio quanto più si tiene con arteficio celato

nel centro del cuore; tanto maggiormente co' lividi colori nel volto trasparisce.

CXIII. La vita umana è fimile al fiore, appena nato marcifce: mercè che volamo al fepolero con ali veloci del tempo: perciò penfiamo: non già lungamente a vivere, ma cristianamente a ben morire.

CXIV. Le

CXIV: Le operazioni cattive degli fcellerati, sempre vengon, onestate con pretesti mendicati, e speciosi.

CXV. Non vi è più peffima maledicenza, che toglie fenfibilmente la riputazione, quanto quella, che vien' inorpellata col titolo della carità, e co i rimproveri pubblici dell'ammonizioni.

CXVI Far male fotto il manto del zelo, è malvagità

detertabile degli empi Tiberi, e de'Neroni .

CXVII. Quei mali, che non si possono ssuggire colla prudenza, nè abbattere colla sorza; conviene schermirli col disprezzo, e medicarli colla sagace costanza.

CXVIII. Non evvi donna tanto pura, ed onesta, che esposta all'occasioni, non possa divinir una dissoluta Frinci.

CXIX. Le passioni umane semprecche non vengon raffrenate dalla continenza, e dalla ragione, tralignano in eccessi detestabili, e in corruttele pestilenziali.

CXX. Ogni fimile ama il fuo fimile, folamente le done le bramano ne' parti i mafchi; perchè le donne fon aborti moftruofi della natura, dalla quale vengon' abborriti, e odiati.

CXXI Il maggiore tormento, che possa aver uno scellerato, sono i rimorsi pungenti della sua rea coscienzia,

che l'affligge l'animo, e li toglie il ripofo.

CXXII. Chi affretta i paffi, presto si stanca, e più tardo arriva: così ne gravi affari devesi procedere à lento piede, e con moto tardo di prudenza.

CXXIII. La gloria mondana è un frutto dolce della

vanità, che in un baleno si corrompe, e mareisce.

CXXIV. Le lufinghe definti Amici fon fiori di cicuta, e di nappello, che avvelenano con diletto, e in gannano colla vaghe zza del colorito.

CXXI. Sfugga gli huomini di volto diforme, perche

di rado non sono di depravata natura.

CXXVI. La bevanda degl' inganni viene fempre esibita ne'vasi d'oro; e ne'cespugli delle rose giaccion' le vipere più velenose.

CXXVII.

CXXVII. Le ammonizioni de veri Amici hanno del potico, e dell'amaro; ma fono medicine proficue alla falutercavono dagli occhi le lagrime, per covertirle in perle preziofe.

CXXVIII. Compassionare i cattivi è una pietà dete-

stabile, e viziosa.

CXXIX. Non vi è Barbaro più efferato, che non accompagna colle lagrime l'altrui miferie.

CXXX I bambini non corretti dalla disciplina de'Mac-

firi divengon mostri viziosi.

CXXXI. I travagli tollerati con fortezza, fono gemme preziofe, che adornano di gloria l'animo.

CXXXII. L'ofcurità della nostra fede, serve per sole luminoso a sare maggiormete risplendere la sua chiarezza.

CXXXIII. Amici veri è gran fortuna averli nelle calamità, perciò debbano a tutto studio acquistarsi ne' tempi felici.

CXXXIV. Le avversità non atterriscon' i Forti, anzi

gli servono per impulso d'incontrarle.

CXXXV. L'ambizione umana si fa lecito d'ogni scelleragine, semprecchè non viene raffrenata dalla umiltà, dal-

la ragione, e dalla moderanza.

CXXVI. Le Api giovani travagliano per le campagne, e le Vecchie negli Alveari; da ciò apprendefi, che le fatiche convengono per gli huomini d'eta robulta: l'irpofo è dovuto a Vecchi; perciò è matto chi nell'età avvanzata fi difrugge colle continue fatiche, quando deve appigliarii ad una ferena quiete.

CXXXVII. Ignobili s'infuperbiscono nelle dignità, perciò non debba riuscirle strano, se questi sterquilini in-

zuccarati, più del Vesevo fumano.

CXXXVIII. Benefici non si devono registrare nell' arena, ma nel marmo duro d'una eterna memoria, e su'l

bronzo d'una profonda obligazione.

CXXXIX. Consuetudine ne' mali non sa più sentirli: avvezzasi incontrarli con intrepidezza, chi vorra superar' i rigori di sinistra sortuna.

D 2 CXXXX.

as CXXXX. Età umana non fi milura colla stadera degli anni, ma colla bilancia del merito; perciò chi vorrà vivivere eternamente per tutte le catene lunghe de secoli,

operi sempre da Virtuoso.

CXLI Travagli fon antidoti delle nostre colpe, semprecchè vengono tollerati con animo rassegnato.

CXLII. Felici più vicini a Giove, più esposti a fulmini, perciò sempre pericoloso esimere sono le gran salite.

CXLII. I Forti incontrano i pericoli, e rintuzzano P

avversità colla costanza.

CXLIV. Immagini de' Maggiori fono stimoli a' successori d'imirarli.

CXLV. L'ira è un mostro orribile, che si accende colla 'ngiuria, perciò onora tutti, e non disprezzare niuno, se vorrai salvarti illeso dalle sue furie.

CXLVI L'imperturbabilità d'animo nell'una,e l'altra

fortuna, rende l'uomo forte, e felice.

CXLXII. Calunnia non opprime i Giusti, ma rende

più luminofa la lor'innocenzia.

CXLVIII. Le passioni umane non regolate dalla ragione, tralignano in eccessi detestabili, e incorruttela pestilenziale.

CXLIX Affari grandi necessitano grandi ajuti, perciò è gran imprudenza, il volerli da sè solo risolvere, senza l'altrui consigli.

CL. Audaci fon favoriti dalla fortuna,ma degeneran-

do in temerità, divengono fuoi infelici trastulli.

CLI Armi fono le leggi de Principi, ma la ragione è quella che regula le cause de Privati; perciò sfugga le liti, semprecche da questa non ti conoscerai fortificato.

Finalmente l'eforto a dover effer divoto della Chicfa, riverente co Religiofi, caritativo co poveri, compassiono voli con gli Affiliti, et amante della cara Patria, in firvigio di cui esporrete voletieri la roba,e la vita. Pofciacchè vi raccordo con Orazio. Dulce, Ed ecorum est pro Putria profi lib. 3 oda 2 ad Amico.

## La pellegrinazione di Ligurgo Legislatore per l'Italia.

N El mentre Licurgo, celebre Legislatore, erafi licen-ziato da Lacedemoni. ziato da'Lacedemoni, e per godere la beata quiete nella solitudine della sua villa, e per ideare statuti politici per utilità de'Principi, e de'loro sudditi: capitò in detto luogo un Pellegrino virtuofo Napoletano, perito nella filosofia moderna di Democrito, d'Epicuro, di Carteslo, di Casfendo, e di Magnano: e ben'istrutto nella facoltà legale, come a nostri tempi egli era Francesco d'Andrea : cospicuo per nascita, e chiaro per dottrina. Costui avendo informato Ligurgo, non meno delle prerogative speciali della Città di Napoli,dotata dalla natura d'ogni bene, che de' nobilissimi, e sagacissimi Patrizi (avvegnacche alquanto trascurati dell'utile pubblico) s'invogliò di codursi ad ammirare un talParadifo terrefte, quale egli è si bel paefe, benchè abitato de' mansuetisimi vomini della maglia antica. Pertato avedo ei pregato il Pellegrino ad assisterlo in detto viaggio, perocchè sarebbe dalla sua gratitudine prodigamente riconosciuto;ed avedogli colui offerta una fedel căpagnia; si partirono primieramente verso Rodi, ove giunti, Supplico Ligurgo al Magistrato concederglisi quel Fanale, che ferviva anticamete in quel Portoper guida ficura delle Navispoichè il Colosso tato decantato del Sole, che'l soflineva colle mani, cadde con esso a terra, e precipitò nell occafo, fenza giammai più riforgere nell'oriente.

Questa richiesta di Ligurgo parve molto strana a que'
Senatoriperloche vollero da lui sapere,a qual uso intendeva egli servirsene. Disse loro,che con tursi dovea in Napoli,e perciò bisognarli il lume di cotal Lanterna per ben didinguere gli vomini stra tanto numero di mansuetisimi
orecchiuti, che camminar si veggono a due piedi

per quelle contrade.

Quelta istanza giustificata su graziosamente esaudita da que Savi; anzia a riguardo de Suoi meriti; gli donarono due samosi Cameli: uno colla sella per su ouso, e l'altro per condurre la predetta Lanterna; per loch è avendone egli rese le grazie a quel Senato, senza altro indugio incaminossi.

Ma prima d'ogni altro luogo, intese egli, da saggio, conciliare gli occhi ,e follevar l'animo colla dilettevole vedusa della piu bella, ed ammirabile parte d'Italia, e forse d' Europa, qual'è appunto il Regno di Napoli : dodato dalla madre Natura di tutte quelle singolari prerogative pellegrine, che felicitano il genere nmano, e rendon' ogni terreno un Paradiso terreste. Quindi al descriversi della sua capitale i pregi,e delinearne con pennello ristretto le glorie, coverrebbe, senza nota d'adulazione, affermare, ch'ella fosfe un teatro di magnificenza, e un giardino fiorito di delizie:ma egli è vero, che i suoi dolci frutti no assangiansi, che coll: spine amare di complicate miserie: sicchè ben la deciferò il Taumaturgo della Calavria, quando confiderolla per conca d'oro, abitata da velenosi serpenti, e da pestifere Anfisheni, che tolgon' la vita col rifo, e qual Sirena fraudolente uccide col canto; perciò non sarebbe egli traviar linea, nè uscir di squadro, paragonandola a quelle preziose pietre descritte da Plinio nel lib.3 3.cap. 1. altrettanto plausibili agli occhi, quanto nocevoli al tatto. Alii sub gemmis venena claudunt, anulofque mortis gratia babent.

Giunto adunque Licurgo un miglio lungida Napoli, gli fi fedavanti la vaga prospettiva della famosa Villa di Poggio Reale: così nominata, perchà ne s'ecoli andati serviva per diporto dilettevole de Regi, e per ridotto della fragilità delle Reine; le qualiavvegnacchè abbiano si l'capo le corone, e nelle spalle gli ammanti gravi gemmati, pur talora refe serve del senso, piegano trabbocchevoli nelle lascivie al pari delle Frini, e delle Taidi. Providenza invero della natura, che senza nota di parzialità, dimosfra, che le Reine anche soggiaccion al somite, come tutte l'altre

donnicciuole volgari del mondo, e che non fien compaginate all'angelica, ma organizzate di fragil vetro all'umana.

Questa notizia, somministrata al presato Legislatore dal suo compagno, gli diè largo agio di scioglier la lingua, e dire . Se non dispiacquero alle mogli de'Regnanti i senfuali piaceri, non farà duro a credere, che le loro fuddite, avvegnachè di sangue chiaro, non gli sia riuscito pontico gustar'il nettare diCupido,e l'ambrossa di Venere. Ma su interrotto dal compagno e con rimprocci fù ammonito a fospendere giudizi così sinistri contro il simulacro dell' onestade; imperciocchè le dame Napoletane, ei soggiunse, hau dato sempre saggio d'una candida purità, e in ogni tempo s'han fatto canonizzare per piu prudenti, e virtuose dello matrone antiche Romane. E se bene l'abuso introdotto da's Francesise da'Genovesi di muover frequentemente i piedinelle veglie notturne, par, ch'e' fia un leggiero indizio; che non abbiano in tutto fermo il cervello; nondimeno fempre esse serbano la loro costanza, premendo l'orme della veneranda puntualità delle loro Avole trasandate. No debbo vivere in forse di ciò, rispose l'accennato Legislatore, sapendo ben'io quanto sieno sagge, e pie:benchè le donne di volgar condizione sono, come tutte l'altre del mondo, finte, eviziose, poiche con simulata pietà, e con sinceradivozione, frequetano i Tepli, si picchiano il petto, sciolgonfi, come Gelida, e Niobe, in lagrime; ma nello stesso istante si lisciano il volto greppo con velenosi belletti, per farsi ravvisare belle, quando sono desormi Gorgoni,ed orribili furie d'Aletto:anzi s'infarinano i capegli ( tolti dalle calvarie de'morti, non fenza orrore de'vivi) con polyeri odorose di cipro, per divenir forse vaghe Ciprigne.

Ma facciamo ritorno al noftro Co ro donde făm dipartiti. Mentre entrava Licurgo nella Città per l'ampia, e magnifica portachiamata Capuana; feuopri a man deftra la celebre Piazza di Carbonara; ed udi dal compagno effere flata effà doppiamente memorabile: così perchè ferviva per iffeccato a Longobardi, quando a lancia, e fipada fi cimentavano a duello ; come altresì per efferifin effa trovato ucció Sergianni Caracciolo, Drudo della Reina Giovanna, che giace fepolto alla Reale nel Tempio dedicato a San Giovanni , de Padri Agoftiniani : dove anche vi è la cappella del celebre Cardinal Seripandi de'Conti di Mottola, ricaduta alla nobile famiglia Riccio del Seggio di Nido. Ma dopo avere Licurgo il tutto udito, proruppe:Se i Narcifi delle Reine han fatto fine così infelice; come ora gli Ganimedi delle novelle Veneri d'oggidì, vivon ficuri dall'infidie de'mariti onorati?

Passando poscia più oltre, gli si se incontro quel grande edificio, in cui, dopo aver esso servito di castello, detto di Capuana, e di stanza a Regi, ed alle Reine, or vi si regge giu-

flizia di piu Tribunali.

Questo si è un luogo, disse a Licurgo il socio, che a ragione puo appellarsi valle di lagrime, ed inferno de'viventi, perocchè non fenza pianto vedesi quindi uscire chi v'entrò per sua disgrazia:nè riman senza pene,ed angoscie,chi una volta ripofe il piede . Andiamo di grazia, ripigliò Licurgo, a vedere un luogo si famoso. Entrarono adunque ed appena furon' fu la foglia, che i lamenti, ed i fospiri di que' disgraziati, che in una prigione, a cui la fua orridezza diè nome d'inferno, percoffero non meno il cuore, che gli orecchi del pietofo Filofofo; a cui il compagno recitandoli quanto il Cavalier Marino Ivi imprigionato cantò piangendo sù la canora fua cetera, gli fcemò l'error conceputo, e dandoli coraggio, lo conduffe in una parte di quel Castello,in cui rifiede quel Tribunale, chiamato volgarmente il Sacro Configlio, ove non offervo, che un chaos di confusione, eun mar tempestoso d'orrore. Indi avendo egli inteso, che le stanze, in cui stavan' i Consiglieri, chiamavansi Ruote, proruppe in istrepiti gridando: oimè se io sono innocente, perchè deggio soggiacere al patibolo delle atrocissime Ruote; ma'l compagno assicurollo, che in quelle funeste stanze si tormentavano solamente i litiganti, ma giammai fi punivano l'Innocenti, nè

si opprimeva la ragione :imperocchè da' que' circospetti Ministri sempre camminauasi co' passi regolati di circospetta giustizia. Per tanto rasserenò l' animo Licurgo , togliendosi dal cuore ogni timore : ma ascoltando que' lunghi, e languidi cicalecci di quegli Avvogadi eloquenti, che con poca rettorica fan perorare alla Tulliana, si volse al Presidente di quel sacro magistrato,e diffegli:o venerando ministro supremo, se mai mi sosfe vostro confessore, l'accerto, che non potrei assolverlo, perocchè permettete tante ciarle, e proliffe dicerie, che allungano eternamente la spedizione delle cause, contro tutti gli statuti umani, e divini . Ma'l detto buon ministro di costumi candidi, e di vita esemplare, gli rispose sinceramente alla Lombarda. O caro mio Licurgo la colpa non è: mica la mia, nè altresì del zelantiffimo Sign-Cardinal Grimani degnissimo Vicerè del Regno, se a tante cavillose dilazioni non diamo la dovuta providenzia:perocchè non si diè a noi dal Re N. S. la facoltà di gastigare i ministri cattivi,nè di mandar'in bordello gli Avvogadi cavillofi:i quali giammai intendono dar fine alle lunghe tele giudiciarie, fapendo ben'eglino, che vincendo i loro clienti le liti, tofto esti perdono le cause, poichè il terreno della forense villa diviene per loro sterile ed infecondo. Onde ripigliò con isdegno Licurgo:adunquei Nobili Napoletani fon fabbri a se stessi delle loro miserie, poichè vogliono volontariamente foggiacere alla viliffima ignominia di farfi divorare da tante Arpie, per non appigliarsi eglino alla facoltà legale,con cui i loro Maggiori acquistavano onore, ricchezze, estima: come dirasti nel Trionso Pretorio de' nobili Seggi. Per tanto mi fo lecito formare questo statuto, che ogni Cavaliere Napoletano applichi qualche suo figliuolo alla facoltà legale altrimenti fia privo d'ogni ufficio pubblico : acciochè sieno abilitati i Nobili ad ottenere tutte quelle cariche onorevolische or vengono occupate da fuggetti di volgar nascita, con infinito loro pregiudizio, perocchè se i ministri fussero Cavalieri, sarebbono tutti gjusti,

e rispettevoli, come un D. Carlo Brancaccio, un D. Giulio Galeota, un D. Carlo Carmignano, un D. Ottavio Gaeta, un D. Gio:Battista, e D. Filippo Caravita, che sono sont i vivi d'integrità, e di gentilezza, con tuttigli altri di questa ssera, che amano i lor propri simili, nè pregiudicano i dissuguali.

Si spinse poscia Licurgo nella Regia Camera, il capo del cui Tribunale è della nobil famiglia di Miro: fuggetto invero fornito di prudenza, d' integrità,e di dottrina,e vide ivi fiorire i GAROFALI, e correre placidamente il GIORDANO, colle quali acque innocentianche i Turchi fansi ottimi Cristiani. Vi risplendono similmente tutti gli altri Presidenti, fra quali D. Giacinto Falletti Cavaliere Gran Croce dell'Infigne Religione de S.Maurizio, e Lazaro, foggetto degno, e fedeliffimo al Re N.S.come dimostrollo in tante difficili occupazioni in Roma, & altrove, ficchè si rese degno di altri, e piu sublimi impieghi.Fu egli da fua Altezza Reale di Savoja promoffo alla Gran Croce, come Generale Gran Maestro dell' ordine in una particolare premozione col voto di tutto il Configlio dell' ordine dicendo nel Breve di detta Promozione, oriondo dalla Famiglia de Falletti, una delle piu antiche, cillustri de nostri stati, soggiungendo in detto Breve, foggetto d'integrità, e merito in grado si distinto, e da noi molto ben conosciuto, che volendo dar' un attestato al pubblico della stima singolarissima, che ne sacciamo, e del decoro, che accresce a detta Sacra Religione, habbiamo stimato col parere del Conseglio di essa Sacra Religione di promover lo alla Gran Croce.

Dalla Vic. Civile inoltroffi nella Criminale corrida flanza invero nel nome, ma piu fiaventevole, perchè in effa veggonfigli Eracliti' AFFLITTI con volto meftorma quefli fe affliggonoi Rei, filmo, che confolanoi Giufti. Rifplende anche molto il detto Magiftrato cogli raggi del degniffimo D. Oronzo Pinelli Duca dell' Acerenza, cavaliere faggio, di chiara nafcita, e congiunto in parentela colle primarie schiatte del Regno: e di fuoi Maggiori occuparonola di-

gnità di Gran Cancelliero del Regno . Ammirò egualmente Licurgo le grandi parti di D. Orazio Tauro Configliero di S.Chiara,e Caporuota della detta Gran Corte,e disse:questo ministro egli è degno di maggior carica, essendo dotto, integro, circoípetto, e rispettevole inverso i Nobili:come se conoscersi giorni sono colla sua gran prudeza, che distolse un disordine di non picciol momento : posciachè avendo un Cavaliere, di senso dilicatissimo, avuto ricorso ad un Giudice, per mortificare un birbante, che l'avea obbligato ad appiglia: si alla verga di Moisè, per fargli dagli oc-. chi scaturire amare lagrime, ed avendo il detto Togato operato tepidamente : suppli la sagacità del detto D. O razio con quella del prudentissimo Reggente mentuato, che rimediarono con decoro del Cavaliere al tutto. Ma avendo Licurgo intefo tal fatto, proruppe in dire, che sa giustizia avere circospetto riguardo de'Nobili, perchè son'eglino colonne stabili per serbare su'l trono il Principe con sicurezza,e stima.

Riputò Licurgo anche ragguardevole la detta G.C.per i celebri Avvogadi criminali, che in effa rilucono, come il Dottor Agnello Leopardi, ornato di ogni letteratura : Domenico Strange, Carlo d'Alessio, reso chiaro nelle stampe, Michele de Bonis, giovine d'ottima espettazione, con altri, che per brevità si tacciono. In tanto ritornando Licurgo nel Sacro Configlio ammirò la dottrina di molti Avvogadi.

come di

D-Aleffandro Riccardi Antonio Margiocca . D.Antonio Vidman Basilio Giannelli Carmine Latilla Diomede Sufanna Domenico Bruni D.Domenico Caravita Francesco Albano D. Federico Cavalcanti Ferdinando Cammerota Filippo Rofana Francesco Crivelli Francesco Fasano Francesco d' Onofri D.Francesco Ventura Gafparro Paragallo D. Gioseppe de Angelis Gioseppe Fierro Gioseppe Fiano

E 2 Gio36
Giofeppe Sparano
Giofeppe Valle
Gio:Maria Cantalupo
D.Ignazio Ram
Jacopo Riccardo
Luigi Caftaldo

Ludovico Paternò
Mario Rota
Onorato Porzi
Orazio Rocea
Simone Salazàro
Vincenzo d' Ippolito

Finalmente ordinò, che sopra tutte le porte delle Ruote fl scolpisse: Hic accipitur corona martirii. E mentre si stava incidendo questa iscrizzione, terminò l'ora de Tribunali,e gli Portieri insolenti gridavano, come al solito: GVAR-DA GVARDA, perlocchè Licurgo cadde in equivoco, e stimando, che que'dicessero SALVA SALVA, scappò a tutta carriera a fuggire, come lepre infequito da'veltri, e si cacció dentro la Venerabile Chiefa di S.Lorenzo Maggiore de Padri Conventuali, ed ivi rinuenne tutta l'Assemblea della Città, formata da Signori Eletti, e Deputati, da quali venn' ci affidato a fgombrare dal cuore ogni panico timore. Laonde egli preso coraggio, offerì consecrare in beneficio pubblico tutto se stesso. A questa larga proferta gli se istanza la Città, che avesse sormato un' abozzo di memoriale diretto al Gran Monarca Carlo Terzo,una con tutte le grazie de' privilegj, che doveano attendere dalla clemenza di S.M.Perlochè Licurgo rispose, volentieri adempierò il vostro comando, ma i fiori debbonsi,o miei Signori, sperare dalla primavera, ei frutti dall'Autunno. Vo' dir io, che queste suppliche eran da esporsi, quando il Conte di Martiniz stava in Aversa, e prima d'entrare in questa Città;ad ogni modo dalla clemenza d'un tanto Monarca ben potete sperare grazie d' avvantaggio, e perciò mi so arrendevole a compiacervi a misura de' vostri giusti desiderj.Ed eccone il faggio incotanti.

Signore.

A profonda divozione della Città di Napoli verfo
V.M. ècosì chiara, e manifelta, che non ha uopo di
propalarfi co' nuovi atteftati d'offequio, quando l'ha verificato colle vive dimoftrazioni d' un fedelillimo vaffal-

laggio. Perciò umilmente implora, che siccome questo pubblico è stato pronto ad acclamarla per assoluto Mona: ca, così allo ncontro spera dalla generosa gratitudine di V. M.dieffer confolata colle grazie, ristrette ne' seguenti capitoli, affinchè colmata d'onori, ed arricchita di specialissimi privilegj, posla maggiormente confermarsi in quella immarciscibile fedeltà, che serba ogni Cittadino, scolpita con caratteri indelebili nel cuore.

Primieramente si supplica V.M.degnarsi stabilire, anche per suoi legitimi successori, perpetuamente la Reggia stanza in questa Fedelissima Città, non meno per maggiore decoro, commodo,e diletto di V.M.che per somma utilità, e consolazione de sudditi , i quali essendo illuminati dal benefico aspetto di V.M.possano godere quella stessa felicità, preminenza, e prerogativa, che han goduta, per tanti fecoli, i Castigliani, per parzialità della capricciosa fortuna.

Secondo,che debbasi qualificare questa Città toll'onore, e titolo d'eccellenza, douuto all'eccelfa sua nobiltà, grandezza, emagnificenza: e per tanti altri pregi , de quali viene ornata dalla perita mano dell'arte, e dotata dal prodi-

go,e industrioso pennello della madre natura.

Terzo, che siale permesso cenere nel pubblico Tribunale di S. Lorenzo un'armeria, come prima, affinche in tutte le occasioni possano i Cittadini armarsi in fervigio di V.M. essendo pronti tutti impiegare la robba,il sangue,e la vita.

Quarto, che la prefettura dell' Annona debba esercitars da Titolati ragguardevoli Napoletani, e che gli ufficiali della Città non sieno riconosciuti da altro Tribunale, che da quello della Città medesima.

Quinto, ebe nel Tribunale della Città flia sempre for

spesa la corda, secondo la costumanza antica.

Sesto, che tutte le cariche supreme politiche, e militari fi conferifcano a' Cavalieri Napoletani di merito:come il Generalato delleGalere,quella di Reggente di Vicaria, di Presidente delS.C.e di Luogotenente della Camera.Così egualmente,ed inconcorfo d'altri sempre debbano preserirsi i Ca38 valieri Dottori Napoletani nelle cariche diConfigliero3e di Presidente della Regia Camera.

Settimo, che le Toghe non si conferiscano per danari, perocchè chi compera gli usfici, è costretto dalla necessità risarcirsi la spesa con vendere a vilissimo prezzo la giusticia.

Ottávo, che ogni due anni debbano i Ministri dare sindicato avanti al Visitatore Generale, e conoscendosi manchevoli , sieno per sempre privati delle cariche con eter-

na loro ignominia.

Nonche le cause civili, e 'eniminali si debbano spedire, alta piu lungastra lo spazio di tre anni, acciocchè i poveri litiganti non penino eternamente fra le miserie della povertà, con tanto pregiudizio del pubblico dei privati e di V. M. peroechè la mutazione del dominio deriva dall'ingiussita, come minacciano le sacrecarte. Propter injustician trasferturregnum de gente in gentem. E vaglia il vero quali maggior ingiussita pia deste fabile, quale cradeltà pia efferata, edeptorabile, che prolunzare a' litigantii la tromento penos della spedizione della ragione, per mantenetti in uno sitato miserabile.

Decimo, che si tolgano le delegazioni à luoghi pij, per non dar adito, che si proceda dispoticamente con decreti

violenti,e inconsiderati.

Undecimo, che i Titolati Napoletani non sieno imprigionati per cause civili, ne per criminali, senza l'ordine giudiciario, ne tormentati, se non solamente per delitti di lesa Maessa: et rattandosi di voto di morte, debbano in tervenivo i tanti Titolati, quanti sono i Ministri Togati, secondo la cossumanza, osservata fin da tempi de Serenissimi Re Aragonesi.

Duodecimo, che le Regie Audienze Provinciali non posformi inibire le corti Baronali, nè procedere nelle cause de loro Vassalli, ma sentendossi questi aggravati, ricorrano alla Gran Corte della Vicaria: altrimenti il Baroni resteranno tacitamente spogliati della loro giaridizione dalla violenza de Ministri delle Regie Audienze, che per ogni ogni leggier pretesso vogliono metter mano nelst éause del Baronaggio,

Decimoterzo, che nella concessione de seudi nuovi sieno abilitati li fratelli, e forelle, anche ex uno latere, secondo la costituzione del Regno: nonostante le opposizioni, che

potessero farsi dal Regio Fisco.

Decimoquarto, che la successione de seudi nuovi, ampliata dalla slice memoria del Re Filippo Secondo sin al quarto grado ne fratelli parueli, alsendenti da maschi, si debba non solo confermare, na osiervarsi la grazia nella successione sino al settimo grado, prescritta dalle leggi comuni.

Decimoquinto, che le grazie concedute al Baronaggio a richiesta del Generate D. Luigi Poderico, per la succession en deseudi antichi fino al quarto grado, si debbano confernare, senza interpetrazione incontrario del Regio Fisco.

Decimosesto, che possano i Baroni col Regio assenzo alienare, e prendere danari ad interesse sopra i loro seudi, se-

condo la costumanza immemorabile del Regno

Decimosettimo, che possano succedere i fratelli, e le sorelle a seudi nuovi, cedutigli per titolo di compera, o per titolo lucrativo di donazione, o per rimunerazione de servigi, et iam ex uno latere, e li nipoti degli discendenti maschi, e le simine anche nelli seudi, juris sorma, sexus, & etatis prarogativa servata: e cobe la successione in que lli sa reciprocassini agli detti nipoti, e zij, maschi, e seminere che la detta grazia abbia perpetuamente il suo estetto, senza-eccezione a elema.

Decimostravo, che si deroghino, e rivochino le lettere Regie ultimamente dirette aglivicerè del Regnosolle quati si è proihito lo presare l'assenzo regio all'istrumento di ricognizione de seudi, con ridursi all'oservanza antica.

Decimonono, che li Baroni del Regno possano sopra i loro seudi ordinare sossituazioni, statecommissi fino al quarto grado, e che le semine, o maschi discendenci da semine, non abbiano luogo di queretarsi, semprechè si lascia loro la segittima, che de jure loro spetta.

Samming Cample

XX. Che li Signori Vicerè non possano per viglietto di Secretaria dar facoltà alla Vicaria Criminale di procedere per horas , se non col voto del Collaterale , e non ispedirsi lettere provisionali in forma Regiæ Cancellariwin esecuzione delle lettere Regali attinenti alle delegazioni.

XXI. Che li, memoriali delle relazioni, che si presentano da' Rei condannati si possano leggere nel Collaterale, senza rimettersi alla Vicaria : e che nelle feste di corte si possano decretare da Signori Reggenti in casa, e

fratanto nonsi proceda all'esecuzione del decreto penale. XXII. Che non si possa impedire l'esecuzione delle provisioni, e decreti di qualsivoglia Tribunale con dispacci della Secretaria di Giustizia, nè di Guerra.

Che si spediscano le cause de carcerati, XXIII.senza attendersi quelle de complici assenti : nonostante I,

abuso introdotto dalla Vicaria. XXIV. Che per abbondanza del Regno si conceda scala franca, così nel Porto di Napoli, come negli

altri del Regno. XXV.

Che si permetta fare legni maritimi per andare in corso, e per trafico, acciocche i Cittadini co l far guadagno, mantenghino la Città abbondante di viveri.

XXVI. Che tutti i Vescovati,e beneficj ecclesiastici debbano conferirsi a' Regnicoli, altrimenti, che'l Supremo Collaterale non dia l'exequatur alle Balle Pontificie.

XXVII. Che le reintegrazioni delle famiglie all'onor de Seggi Nobili della Città non possano trattarsi nel S. C. nè in Collaterale,ma folamente riconoscersi la giustizia de, pretensori da tre Avvogadi celebri,da nominarsi per gli Deputati delle Piazze,e da tre altri da nominarsi per gli SS. Vicerè: e facendosi parità di voto, che si dia perpetuo silenzio alla caufa:perocchè le dette pretenzioni, quando fon passati piu secoli, che non sono state agitate, si deve supponere, che siano vane, e insussificati, nonostante le scritture

.

aporife , the prefentano con tanno pregiudicio [enfibile dell'antica Nobiltà , la quale esculosi aquistas colle operazioni illustri da Maggiori, e con la lunguezza degli anni, non è dovere , che si ottenga ingiustamente colle frodi da luggetti di poco merico : per modocho ogni putrido son gos ivede trassimutato in cadro incorruttibile del Libano. Finalmente, che si debbano confermare , ed osfervare inviolabilmente non solo queste ma tutte l'altre grazie conceduca la facilità del gista a la Baronaggio de Servenissimi Aragonesse, e Austriaci. In caso di trapassamento , si possi da la Città ricorrere a V.M. fenza il confenso de Signo il Vicerè per attendersi gli ordini opportuni. Per tanto il tatto si spera dall' infinita elementa di V.M. a chi s' im-

plora dal ciclo serena , e felicissima vita. Indi Licurgo reso ben' voluto alla Città , pregolla a concedergli grazia di fargli ammirare il prodigioso miracolo del gloriofo S.Gennaro ; e tofto li fu compiacciuto e fu introdotto nella magnifica Cappella del Tesoro, ove con fommo folendore fon'allogate le venerande reliquie, con le superbe Statue d'argento de SantiProtettori della Città al numero di trenta quattro.Ma offervando Licurgo, non fenza stupore, un tanto prodigio d' essersi alla veduta della Santa testa, liquefatto l'indurito sangue, proruppe per tenerezza in pianto, e ad alta voce illuminato dallo Spirito Santo grido Magnus Deus in sanctis fuis . Indi volti gli occhi divoti al popolo con fervor di zelo (e parve agl' ignorami, che proferisse dalla bocca una empia bestemmia) disse : Questo vostro Protettore; o Popolo, hà fatto perdere la fede a' cattolici; non potendo dirsi piu fede ciò, ch'è manifesta evvidenza. Perciò confesso con la bocca, ecol cuore, non esserci altrà vera legge nel mondo, che quella predicata dagli Apostoli, autorizzata dagli Evangelisti, autenticata da' Consessori, e verificata dal fangue innocente de' Martiri . Onde jo ravveduto della verità : vò tofto bagnarmi il capo coll? acqua battefimale del facro fonte; conchè vedrà il mondo, che ficcome questo vostro Taumaturgo Protettore, ed Avvogado, sa divenire cattolici i gentili, e gli eretici piu perversi : così gli Avvogadi di questi Tribunali ogni fedele cristiano trasformano in eretico, scismatico, e peggio, mentre con sspeciose dilazioni non vogliono giammai i picdir le causte, e perciò quelle contrastano coll'eternità, e contendono coll'infinito.

Finalmente volle di belnuovo Licurgo adorare il Santore dopo ufcito dal Duomo, fairò in fella fu'i camelo, con la Lanterna aperta nelle mani, e trafcorfo per ogni angolo della Città, alla fine proruppe, da bambino, in lagrime. Addomandato dal focio della cagion del fuo pianto, rifpofe: o caro fratello, i opiango, io fospiro, che una Città si celebre, non sia abitata da uomini, ma da tanti Mostri di strana sembianza, delle cui deformi figure non posso comprendere i misteri. Alche gli rispose il fervo, se bramate sapere il significato di questi intrigati enimmi, di si misteriosi geroglisici, e di si oscure metasore, ferivete alla sibilia Cumana, che alberga in Pozzuoli, dalla quale ne riceverete lo spiegamento, e rimarrete inteso del tutto. Volentieri gli risposi Licurgo tantosto scrisse questo vigiletto alla predetta Prosettessa.

Con tutto offiquio deggio partecipare alla voffra fapienza, come fipinto io dalla fama della celebre Città di Napoli, mi portai in essa ad offirvarne le meraviglic perminuto con la mia Lanterna, che servi un tempo per sanale
del Porto di Rodi: e quando stimava vederla popolata di
quegli Eroi, celebrati dagli sorici, e desantati dalla tromba somora della sama, altro non vidi, che superbi palagi,
haquissena di monisseri, e de templi, amenità di clima secondità di terreno, abbondanza di frutta: e per dirla in
una, ella mi parve un giardino di delizie, e un Paradiso
terrestremenche pro si sevata duomini, è tutta abitata da
spaventevoli Mostri: da Arpia alate con goliglie, con cento occhi, ed altrettanee manista Ciclopi con oreccibi qui
no, e colle codi, e piedi di porco: ma dell'umano altro non-

offervaische sembianze d'Erroli colla conocchia, e col s'informanazoni guerriere, arimate d'elmi sul leapo : di eorazza mel petto: d'alte melte mais, e spada mel fianco: c'ò molis Parvoni vaghi di prima grandezza. Perciè piango, e sossimo prota d'uomini, e popolata di mossini, e posta d'uomini, e popolata di mossini, e porta d'al mossini, e posta d'uomini, e posta d'uomini, e posta d'un sini, e posta d'un sini, e posta d'un sini, e posta d'un si la mate, e mi sioi-gamisteri i s'prosondi, enimmi tanto intrigati, e geroglissici si oscurite con tutta ossimo alla vanta antina dal vostro oracolo che mi spiegbi tatto, per pater io soddisfare alla cariosta, portar mella mia patria notizie così rare, e pellegrine. A quella carta in tal tenore tispole la Sibilla.

Caro Legislatore, per foddisfar alla curiofità d' un virtuoso vostro pari,che se at mondi conoscersi per direttore de popoli, e per norma del buon governo politico, deggio con tutto affetto trasformarmi in Edipo, per deciferarvi caratteri così intrigati, non già della Sfinze, ma intrecciati dalla sagace natura, la quale per ravvisursi capricciosa, volle dipignere sotto il più sereno cielo d'Italia un Giardino delizio so d'amenità, abitato da Mostri nella veduta, ma infostanza molti d'essi, benchè Sileni deformi di corpo , sono bellissimi d'animo . Sappiate adunque , per vostra piena contezza, che l'Arpie aventi le goliglie, con cento oschi,ed altrettante mani,come Briarei, sono que' Cittadini astuti Napoletani, ch'essendo impiegati alla facoltà legale, pervengono al Dottorato, indi all' Avogheria, con la quale acquistano dovizie smisurate, perocche scorticano i Nobili e li mantengono sotto i piedi avviliti . Indi salgono al grado della Pretura, e da fonghi vilissimi si trasformano incedri del Libano : da vetri fragili, in diamanti preziosida formiche minime, in massimi elefanti. Il tutto avviene, perchè meglio de Nobili hann' occli da incamminarsi per la strada della stima. Son' anche Arghi occhiuti que' Cittadini, che per agguagliarsi a' Nobili si servono di seritture false, ed apocrife, colle quali fanno francamente reintegrarsi ne Seggi, e poscia i loro Posteri o fanno il BVON ANNO su le deliziose MONT AGNE, o vivono allegramente selici al PORTO colla santa pace degli OLIVETI.

I Ciclopi con un'occhio, con gli orecchi d'afino, colla coda, e piedi di porco, sono i Plebei ciechi di giudicio, orbi d' intelletto, e viliffimi sporchi.

Gli Ercoli colle conocchie, e col fusorion que' Mariti effeminati, che da uomini sono trasformati in femine: fac-

cendo calzar' i calzoni alle loro mogli-

Le Amazzoni guersiere:ttute armate, sono le Donne, che camminano sole, prendono tabbacco in polvere e, in sumo; perciò i patrimòni de' Mariti vanno in sumo; giocano migliaja di scudi alle carte: parlano latino, e discorrono di politica; da fatiste: formano spuatono i abbricamo fortezze con regolata architettura militare: portano i tortionisu 'l capo', e comandano efferciti: senza giammai allontanarsi da quella inviolabile pudicizia; che in ogni età, in ogni secolo han sempre osservata immarciscibile.

I Pauoni di vaghissime piume con un occhio nel capo. ma mille nella coda:sono i Nobili, che per antichità non la cedono alla Luna per isplendore fanno d' invidia ecclissare il Sole: tutti dotati di fublime ingegno,e ben forniti d'eroico valore ; Ma, per fatalità delle stelle, trascurano l'utile della Patria; ficchè fon mezzi ciechi, e non hanno, che un folo occhio per vedere le loro miferie. Ma del resto sono tutti femidei:e inqualfiuoglia facoltà applicati riefcono eminenti, così nelle lettere, come nell' armi. Lo dichiarano gli Storici,lo uerifica la tromba fonora della fama, quanto essi si son portati egregiamente negli steccati di Marte,e di Bellona: frà quali non mi increscerà sarne qui un brieue catalogo di alcuni : e comincerò da quel fulmine di guerra Carlo Andrea Caracciolo Marchefe di Torrecufo, Grande di Spagna, e Capitan Generale I primi lumi di questo Eroe spuntarono da' raggi di quell' eroiche gesta, che colmarono di luce l'Indie all'impresa del Brasile,e di S. Salvadore.Ma giunto poscia al meriggio, se ammirare piu luminoso il pregio del suo splendore, con cui disciolsegli affedj

affedjdi Cadice , combattuta allora dall' armi degi' Inglefie dell'Olanda. Indi continovando egli a raggirarfi per la sfera di Marte, fervì per argine a Valenza del Pò, acciocchè afforbita non restasse dal rapido Torrento della Sauoja, e della Francia. Con lo stesso prospero nento militare inoltrandosi nell' Alfazia, spiegò le sue uittoriofe bandiere. Indi nella fediziofa Catalogna alzò archi altissimi di trofei, e colonne fublimi di trionfi;imperocchè ricouerò Salfa, fostenne in piè Perpignano, e non se cadere Fuentera.In tal guifa questo Eroe dilatando sempre più il grido della fua chiara fama, fe penetrarne gli strepiti anche nella Lufitania: acquistando Montuzzo. Ritornato poscia in Italia, discacció da Orbitello i pettoruti Galli, e piantovvi lo flendardo del fuo Monarca. Ma alla fine dopo molte altre illustri, e memorabili imprese, registrate dagli scrittori negli annali della gloria, carico egli d'anni, e di palme militari, preparò la severa Parca funesti cipressi a'fuoi folenni funerali : Onde aprì la bocca agli. ultimi fospiri, e chiuse gli occhi alla luce con universale pianto: rendendo alla natura, per tributo, la vita: a Dio l'anima: a'parenti la roba, l'onore, e la gloria: e al mondo il gridodella fua accreditata fama-

Calcò le vetigia di tal' Eroz il Ducadi S. Giorgio fuo primogenito, ifquale a colpidi filie trafifiè la portadi Barcellona,e ruppe quella dell'obblio,perperpetuare nella memoria del mondo il fuo pellegrino valore; ma la Parca,che gli troncò acerbe lo fiame della vita; il inabilitò di na-

reggiare le glorie del suo Genitore.

Di questa nobilissima schiatta medesima su Marino Caracciolo Principe d' Avellino, che occupò nello stato
si Milano la carica di Generale della Cavalleria Najvolezana: di cui nacque l'odierno Principe suo figliuolo, fregiato
di tutte quelle egregie qualità, che convengono a gentil
Cavaliere. Costiu estendo stato paramente ri conociuto
dal Duca d'Angio, mentre regnava, si diè, con piu sano
consiglio, alla divezione del benignissimo Monarca Carlo
Ter-

Terzo, dalla cui gratifima beneficenza è flato premiato, ed essaltato con lo Grandato.

Fra questi chiari suggetti di sì illustre Prosapia, non deesi lasciare in silenzio il Duca di Sorito, che servi puntualmente da Capitan di cavalli nelle guerre di Messina. Cossui è degno Germano del Duca di Girisalco Cavaliere

di gentiliffimi costumi.

Preclarissimo se ammirarsi D. Andrea Cantelmo, invitto Nume guerriero, il quale sorvolò con ali di merito nel trono piu sublime di Bellona. Ma di questo illustre campione mi rimetto a quanto per disteso ne scrisse i insigne medico Lionardo di Capoa, che volendo imitare meser Boc-

caccio aprì la bocca, ma non parlò tosco.

Vivono eternamente nelle carte degli florici, molti altri Cavalieri dello fleffo Seggio di Capuanaccome D. Antonio Barrile, Lucio Dentice, D. Vincenzo della Marra(Generale della Republica Veneta) Scipione Filomarino Mafiro di Campo, fratello di quel zelantiffimo Afcanio Areivefcovo di Napoli, Principe di Santa Chiefa, che mantenne fempre in decoro la giurisdizione ecclefiattica.

Chiaro pur visse nel catalogo dell'onore D.Giuseppe del Giudice dello stesso seggio, sigliuolo del sagacissimo Duca di Giovinazzo, Vicerè che su d'Aragona: costu servì in Piemonte, ove restò vittima di sedeltà in servizio del Sere-

nissimo Carlo Secondo.

Ma ove hò lafciato quattro Numi guerrieri della nobilifima Schiatta Loffredo dello fteffo Seggio? dico Gio: Battifla, Signor di Monteforte, e Signor di Cardito, elerto dalla felice memoria di Carlo V. per Capitan Generale in ajuto di Muleaffe Re di Tunifi contro Amida fuo figliuolo. Ferrante Loffredo primo Marchefe di Trivico, deputato Governator Generale dell' Armi nella Provincia di Abruzzi contro gli attentati di Paolo Quarto, edel Re di Francia. Indi deflinato direttore del Sereniffimo D. Giod'Auftria General dell' Armata Navale, come viene riferito nell'hiftoria, che fa Paolo Paruta della Republica Veneta nella par-2.fol. 187.

Francesco Lossiedo, detto volgarmente Cecco, secondo Marchese di Trivico, Colonnello d'Italiani sotto il comando del Duca d'Alba.

Ferrante Secondo Loffiedo, Marchefe terzo di Trivico, occupò in Fiandra la carica di Maftro di Campo d' un Terzo Italiano. Coftui fu padre di D. Eleonora di Loffiedo, che collegò con groffà dote in matrimonio con Doñ Alonfo Sances de Luna Marchefe di Grottola: i cui capitoli furono flipulati da Notar Giulio Cesare Amatruda di Napoli nel 1515. e fi serbano nel S. C. in Banca di Giulio Valente prefiò lo Scrivano di Fusco.

Cecco di Loffredo, figlivol del predetto, fervi con carica

qualificata nello stato di Milano-

Ma paffiamo a'Semidei del Seggio di Montagna: e prima d'ogni altro daremo contezza di D.Luigi Puderico.Generale, e Vicerè di Galizia, del Configlio di Stato, e di Guerra, che fortì alla luce dal seno dell'illustre matrona D. Vittoria Severina del Seggio di Porto, e perciò non parve strano, se dal nome materno, con auguri fortunati. incontrò sempre vittorie negli steccati di Marte per lo frazio di nove Luftriche militò in fervigio del fuo Monarcamerce, che del fuo fangue, sparso in diverse battaglie. fifervì la fama per chiaro inchiostro a registrare nella memoria dell' eternità le fue onorate gesta. Primieramente cominciò fotto la fcorta di D. Andrea Cantelmo a muover' i primi passi ne' campi Marziali del Monferrato, e della Lombardia: mentre quel cielo turbato stava. dal fumo de cannoni della Francia, e de moschetti della Savoja Indi giunto in età piu adulta, si spinse in Fiandra a foccorrere Bruges, Francreale, Mastrich, e Cleves.

Nella Piccardia fortificò Corbia, Vilt, e Stralen, e in Catalogna foccor e Fuenterabia, afficurò Caftel Morto, e liberò dall'affedio Lerida. Indi ritornò nell'Italia, doc fpalleggiò Modena, ed Orbitello, acciocchè non cade sero alle fcose violenti de Francesi è rumori popolari di

Napoli del 1647, restituì il Regno alla Corona Cattolica: poiche per la sua sagacità, e vigilanza, cadde Monsù di Guisa nella trappola della prigione, e co' suoi lacci restò profciolto e libero il Regno . Per questo memorabile servigio ottenne la carica di Generale della Cavalleria di Napoli nello stato di Milano, senza obbligo d'ubbidire a quel iupremoGovernatore: onore non piu per lo addietro ottenutoda'fuoi predeceffori Quindi dal grido strepitoso della fama fonora precorrendo all'orecchio del nottro AugustiftimoMonarca i fuoi felici progressi, venne onorato dell' usicio di Mastro di Campo Generale dell'armi della Galizia,e di Visitatore delle Piazze d'Aragona,donde spignendosi in Portogallo, lasciò in quel terreno guerriero chiari caratteri di prodezze, e profonde orme di valore. Finalmente dichiarato Vicario Generale, e Vicerè del Reame di Galizia, seppe fra cespugli d'intrigati cipressi, mietere mirabilmente a gran fasci palme vittoriose; Onde imbolando "la fama gli applaufi, e al mondo la gloria, venne ad ofcuue gli splendori della virtù militare de' Fabrizi , degli apioni, de'Fabj, de'Marj, e degli Annibali , e rischiarò. er tutte le catene de'secoli , il suo eterno nome, che ad ata di barbara obblivione, restò chiaro alla Patria, lumimoso nell'oscurità del sepolero, ed illustre al predicamento della fama.

Dalla fteffa fublime Montagna fijego il volo D.Andrea Copola Duca di Canzano verio il Cielo delle Spagne, e per fuoi fervigi merito la carica di Capitan Generale d'Orano dalla gloriofa, e pia memoria di Carlo Secondo: e con cariche ragguardevoli, anche fervinono D.Niccolò, D. Orazio, e D.Gaetano Coppola fuoi fratelli: anzi quefto ultimo fervendo al Duca d'Angiò, con cariche fublimi è flato esfattato al colmo deglionori col Grandato.

D.Andrea Cicinelli dello sessio sessio dell' odierno Duca di Bruzzano Carafa, servò con estremo valore nella guerra di Messina, e per seo interio trenne l'usicio di Sergente

mag-

maggiore di battaglia, col governo perpetuo della Piazza di Catania.

D.Pietro Sances de Luna, fratello del Duca di S. Arpino dello stesso Seggio, consecrò la vita in servigio del suo Rè Carlo Secondo nell'infelice giornata del Piemonte: come altresì D. Antonio suo zio Cavaliere Gerosolimitano. nelle turbolenze civili di Napoli del 1647 morì per mano

del Popolo in fervigio della Corona.

Ma vidarò anche piccol faggio de'Cavalieri del Seggio di Nido, che similmente si refero famosi in guerra, come i Marchesi di Pescara, e del Vasto della famiglia d' Avalos: i Duchi di Nocera,e il Marchese di Montenegro della famiglia Carafa,con D. Giofeppe Carafa padre del gentiliffimo Principe di Colombrajo, che in servigio del suo Re fu trucidato dal Popolo nelle rivoluzioni del 1647. D. Carlo della Gatta, e D. Francesco Toraldo, tutti Capitani infignice gloriofi.

Ma che diremo, per voftra notizia, de Campioni celebri del Seggio di Porto? fra quali i Conti di Sarno antichi, della famiglia Tuttavilla , l'onorata memoria de' quali fu rinovellata da'fuoi fucceffori D. Francesco, e D. Vincenzo Tuttavilla ; preclarissimi Capitani : come surono altresì Marc'Antonio di Gennaro e D.Camillo di Dura Duca d' Elci, che occuparono cariche fublimi nella milizia, con infiniti altri Cavalieri di cotesta patria, de' quali ne fa

memoria il Padre Filamondo Domenicano.

In quanto agl' illustri Giurisconsulti, ne riceverete distinto ragguaglio nel Trionfo Pretorio; come anche da molti altri chiari Scrittori potrete star informato degli Oratori, Filosofi, Matematici, Teologi, ePoetidi cotesta Città. Stimando folamente darvi faggio di Torquato Taffo, Principe de'Poeti Eroici, che d'anni diciotto compose il Rinaldo, e negli ventidue della sua età immortalò il fuo nome con la Gierusalemme liberata. Come l'attesta Antonio Teifer nell' elogio degli uomini eruditi con queflo tenore. Annos octodecim natus preclarum poema compofuit, Rinaldo, inscriptum, quod admirandi ejus ingenii quasi primus flos extitit. Annum vigesimum secundum non dum excesserat , cum Hierusalem liberatam auspicatus est,poema illud incomparabile, quod omnibus suis numeris absolutissimum est . Di questo primogenito delle Muse ne formano gloriofi elogi altri Scrittori; ed anche negli annali di Thueno del 1595, in tal guifa viene lodato per lo 'ngegno, e biasimato per lo mal sano cervello. Vir admirabili, ac portentoso ingenio, qui insanabili in adolescentia furore corrept us, nibilominus per delucida intervalla tanto judicio elegantia, ac castissimo stilo plurima, & soluta, & pedibus adjiricta oratione scripsit, ut misericordiam (qua plerique ejus vicem prosequebantur)tandem in stuporem verterit.

Nè deesi lasciar in silenzio il celebre Cavalier Giacopo Sannazaro del Seggio di Porto, da Paolo Giovio ne' fuoi elogj,cosi commendato. Scripsit tamquam ambidexter,etru sca simul, atque latina carmina, puro lepore, ac sale arridentibus utrinque musis : Vien' altresì celebrato dal Roifard. Del resto stimo, che aurò incontrato a pieno la vostra curiofità: e per fano raccordo l'efforto ad effere buono Crifliano, poicchè il Cielo l'ha il luminato, per fua fortuna, di ridurfi alla Santa Fede.

Questa relazione succiata, eben distesa con istile famigliare dalla Sibilla Cumana,rafferenò l'animo del Legislatore, per manierachè affezionandosi egli colla Città, invoglioffi d' offervare tutti i fuoi piu fuperbi edifici, così facri come profani. Quindi si conduste nel Templo samoso della casa Prosessa de'venerandi scientifici, ed esemplarissmi PP.Gesuiti della Compagnia di Giesu;ed ammironne con occhio di stupore, le parti piu ragguardevoi:come la magnificenza della fabbrica , la ricchezza degli largenti, la preziofità de'fuppellettili, e la perfezione delle dipinture : Indientrò nella vicina, e vasta Chiesa del Real Monistero delle venerande, ed esemplarissime Monache di Chiara eretto dalla pia memoria del Rè Roberto, e dalla Reina

Reina Sancia. Queflo fu quel Re, che flimò le lettere piu del fuoReame. Cariores sibi literas Regno est. Di lui parla il Lipsio. Ma restò fuor di modo egli ammirato della grandezza di quel Campanile, come altresì considerando il compreso d'un miglio di quel Monistero, ed'estevi cinque cento Religiose, da far voltar' il cervello ad un milione de Savj. Osservò parimente il Convento de'PP. Francescani, congionto, ed unito con quello: al numero di quaranta. Tutti impiegati, con sommo zelo, a coltivar lo fipirito di tante divote Signore.

narrico un ante divos eigenos.
Calò poi al quanto piu baffo, e vide i preziofi marmi della Chiefa di Monte Oliveto de Reverendi PP. Bianchi Benedettini, con molte onorate memorie, fra le quali quella di
D.Arnaldo Sances, che fu intimo Configliero di Stato, e Caftellano del Caftel Nuovo del Re Alfonfo Primo. Quefto
Ramo s' efinife nella Conteffa di Policaftro, moglie di
D. N. Carafa, come riferife Scipione Ammirato nel
diftorfo di quefte due famiglie. Quefto degno Cavaliere
fit ferolto in detta Chiefa, ove fi legge nella fua Cappella

Arnaldi Santii ex Hispania Viri

Prater cateras animi dotes

questa celebre memoria.

Fiderarissima insigniti Paterno

Cineri facellum boc ab Alphonfo

Filio inchoatum superstitis Petri Piumnati officium persiciendum.

Curavit.

Offervò parimente la magnificenza del detto Monifiero

stero architettato di piu Chiostri , che certamente ad ogni altro id' Italia , non è fecondo ; e perchè intese da' que' venerandi Religiosi, che la Chiesa di S. Severino, col Monistero dello stesso ordine, ma di negri, erano al pare considerabili del loro; perciò Licurgo colà fi fpinse ad offervare, e vide, conciglio arcato di stupore,un teatro di magnificenza. Indi inoltrandofi al quanto piu sù, entrò nella cospicua Chiesa di S. Paolo, ammirabile per la vaghezza delle dipinture, e cospicua per l'antiche colonne del frontespicio, che sostenevano anticamente il celebre Templo, dedicato dalla Gentilità a Caflore,e Polluce. Questa chiesa è de PP. Nobilissimi Teatini, dal Proposito de quali egli intese, che la chiesa de Santi Apostoli col Monistero dello stessoloro ordine, occupava il primo luogo fra tutti gli altri facri dellaCittà:e con effetto rinvenne egli d'avvantaggio di quanto gli fu sinceramente rappresentato; imperocchè osservò la chiesa essere tutta arricchita di figure del celebre Lanfranco, e'l Monistero difegnato con magnificenza reale. Dopoi si portò nella chiefa de' PP. Geronimini dell' Oratorio di S. Filippo Neri: e restò suor di modo appagato di tanta pomposa magnificenza e della grandezza della cafa che occupava una considerabile Isola; ma piu si compiacque, che spirava da que Sacerdoti fragranza di fantità e zeffiri di non fimulata divozione.

Ammirò anche in detta Chiefa la magnifica Cappella della Natività del Signore di finifilmi marmi: eretta dalla pla divozione di D.Caterina Ruffa,figliuola di D.Ottavio Ruffo,fratello di D.Fabrizio Principe di Scilla, e di D. Ifabella Sances de Luna, che nacque dal Marchefe di Grotto-la. Quefta Dama effendo rimala richiffima, rifiuto i primi Signori del Regno, che la bramavano in moglie, ma ella fpirata da divino lume, volle fiofarfi con Crifto, e fondò il celebre Moniflero di Monache, nominato S. Giufeppe de' Ruff, fito a Pozzo Bianco.

Intese poi celebrare la Chiesa della Santissima Annun-

ziata, e tofto si conduste colà, & ammirò tutti suoi spiciali pregi; ma avendo egli inteso i fallimentidi quella, per diffalta di coloro, che sann' inganare il mondo colle corone lunghe, e col picchia petto; non solo per tenerezza scoppiò in lagrime, ma parimente con fervor di zelo proruppe, o qui non è giustiria, o qui non sono sare, o qui nonsi crede a Dio: poicche, le chiese non sono immuni dalle mani divote di tanti spigolistri che sollevati in estasi, e per non disoglieris dallo spirio; y hanno trascurato gl' interessi della Reina de' Cieli, e di tante perfone miserabili, che piangono, senza contrizione, le proprie perdite.

Volle anche offervare Licurgo, per minuto, ciocchè in detta chiefa era di piu ragguardevole, e in prima ammirò il Maufolco magnifico di D. Alonfo Sances de Luna Marcheæ di Grottolacon. la fua fiatua marmorea, allogata in un luogo di quattro colonne fuperbe di fiimatiffimo verde antico: in cui leggesi questa onorata Iferizzione.

## NOBILI ALONSO SANCIO DE LUNA.

Qui ab Joanna Regina ad Allobrogum Ducem ad Regium Catholicum fratrem legationibus susceptis, amplissima negosia consecit. Mox itidem Caroli V. annos septem apud Venetos Orator pacis cum ea Republica atrocissimis Italia temporibus constituta Author, Authorque suit. Neapoli deinde Ærario muneri toto Regno prepositus, atque in summum otii, militiaque Consilii ordinem, cooptatui. Tum Carolo Cafari, tum Philippo filio, maximis Regibus egregiam operam navavit. Alphonfus Sancius de Luna Grottula Marchio Parenti optimo. P. Obiit diem suum, annos natus magis LXXX.MDLXIII.

Resto Licurgo appagato di quel degno deposito, e disse : ciochè piu mi sembra di singolare in questa memoria egli è di non averne io offervata altra confimile di que' tempi; perocchè cento quaranta anni addietro gli Antichi essendo di costumi innocenti, stimavano defraudare la candidezza dell' umiltà col fumo del fasto de'marmi . A questo ripigliò il Sacristano: Signore dovete star'inteso, che questa magnifica memoria stava collocata nel miglior luogo della chiefa, e propriamente nella Tribuna dell' Altare Maggiore al corno destro det Vangelo, ma la violenza del Duca d'Offuna, all'ora Vicerè del Regno, nimico del Marchese di Grottola, la se trasportar nella cappella del Tesoro, ove al presente vedesi; ma la sepoltura è rimasa avanti l' Altar Maggiore, ove da principio stava: poichè se quel supremo ministro se torto al vivo, non volle egli pregiudicare a' morti . Ma quel Vivo seppe ben vendi carfi;imperocchè fè spedire cedola di Filippo Secondo, che colui,non s' imbrigaffe mai piu di sua persona : e che esso per qualunque cagione fosse riconosciuto dal Supremo Configlio d' Italia.

Volle anche vedere tutti i Monasterj di Donne Nobili al numero di 27.che sono v3.

S.Chiara
La Sapienza eretto dalla Sorella di Paolo Quarto
S.Ligoro

S.Marcellino

Donna Regina Donna Romita Regina Celi S.Gaudiofo S.Patrizia

S.Pctito

S. Petito II Divino Amore La Trinità S. France(co

Il Giesu L' Egiziaça di Pizzo Fal-

S. Giuseppe de Ruffi. cone

Le Cappuccinelle L'Egiziaca della Nunziata

D. Alvina La Madalena S. Andrea La Solitaria

S.Girolamo La Concezzione degli Spa-

S:Giovan Battista gnuoli S.Sebastiano S.M.della Providenza

Con infiniti altri Monisteri, e Conservatori di Donne Civili, ed Ignobili.

In tanto Licurgo alzò gli occhi sù la collina del Castel di S. Ermo, e in piè d' effo vide il venerando Monistero de' PP. Certofini detto di S.Martino:e per condurs'arrampicò per quella disagiosa salita: e giunto inesso considerò la ricchezza della chiefa, e la magnificenza del Monistero;e scoprendo dasì eminente luogo la maggior parte della Città, con tatiCampanili, Chiefe, ePalagi; invogliò di vederli per minuto.In prima fi conduffe nell'albergo regio, ove foggiornano i SS. Vicerè, e molto ne commendò la belliffima facciata, ma notò, che dovea efferne la pianta di figura quadra perfetta, tutta in isola, per rimirarsene da ogni lato la magnificenza. Indi falì a Pizzo Falcone, e restò appagato in riguardare in quella Piazza il Palagio, che fu del Prefidente del S.C.Sofia. E anche la Chiefa, e Monistero magnifico della Madonna degli Angioli de'PP. Teatini. Con tutti gli altri edifici, e spezialmente il gran Palagio del Marchese di Trivico Lossredo padre di D. Eleonora di Lossredo, che fu moglie di D. Alonfo Sances de Luna quarto Marchese di Grottola con ducati trentamilia contanti di dote. Questa Signora fu desiderata in que'tempi per moglie dal Duca di Laurenzano della nobiliffima Schiatta Gaetana. la-cui madre era della famiglia di Ruggiero dalla Città di Salerno, Sorella del Barone di Laurenzano, che poi prese

una Damadella Schiatta di Capova.

Molto lodò il Palagio magnifico prefio al Prefidio con giardino grande -, che fu di D. Gabriel Sances de Luna Cappellano Maggiore, edel Configlio di Stato - Figliuolo del Marchefe di Grottola , che fi poffiede al prefente da D.Gabriel Sances de Luna odierno, zio del vivente Duca di S.Arpino.

Di quefto Cappellan Maggiore, volle Licurgo vedere la degna memoria avanti la Chiefa Regiadi S. Nicola della Dogana, ove lesse in un'epicassio di marmo la seguente

Iferizione.

## D. O. M.

Don Gabrieli Sancio de Luna Supreni Ordinisin Regno Ncapoli Confiliario, Sacri bujus Regiique Templi Patrono optime merito, at Joanni de Dura, D. Philippo Matedonio Patriciis Ncapolitanis, Jo:Baptifie Ranucio, Hyeronimo Zinno, Felici Majorino, Pompilio Zito, Lucio de
Marino, Vincentio S. Vincentio, Marcello de Ragone, ac
Petro Piro Prafettis. Et his, & futuris Magistratibus;
vel functis munere folennia sacra suo cuique Die obitus
ex Publico Ecclesia, ac Nosocomii are unanimi Voto Decernuntur. Pii ac gloriosi laboris Incitamentumi.

#### Anno Domini MDCXX.

Indi incamminossi per la strada Toledo; così detta,

detta, perchè fu cominciata in tempo del governo di D. Pietro di Toledo, ed in essa ammirò il Palagio vago del Marchefe Vandaneinden; ricaduto al Principe di Sonnino Colonna, per aver prefa in moglie la primogenita figliuola del detto Marchese . Notò una sconcezza in tal edisicio,cioè,che avanti la prospettiva maggiore d'esso eran le botteghe; il che tanto bastava per non essere considerato per Abitazione cospicua. Proseguì ipassi inversoil Castel Nuovo per la volta dello Spedaletto; ed ivi mirò una ringhiera dall'un', e dall' altra parte ornata di vaghi edifici: come quello del Regio Configliere D.Gio: Battifla Caravita Cavalier dell' Abito di Calatrava figlinolo di quel celebre Tommafo, similmente Regio Consigliere, e nipote del virtuolo, Cavaliere Fra Gio: Comendatore della Religione Gerofolimitana, che occupò degnamente nella Corte Romana la carica onorata d'Ambasciadore con applauso pubblico: quello del Duca della Bagnara Ruffo: del Duca di Nocera Carafa: del Marchefe di Genzano, Marino: del Duca di Bovino Guevara . discendente da'secondogeniti de'Marchesi d'Arpaja, già estinti.

Ma camminando più oltre Licurgo, vide a mandefita la venerabile chiefà di S.Maria della Nuova de 'P.P. Zoccolanti Francescani, e nell'entrar'in quella mirò la magnifica sepoltura di D. Francesco Sances de Luna Cavagnifica sepoltura di D. Francesco Sances de Luna Cavagnifica sepoltura di D. Francesco Sances de Luna Cavagno, Dispensiero Maggiore dell' Esercito di Ferdinando il
Cattolico, e del suo Supremo Configiio di Stato e di Guerra; illustre Capitano, che servi nell'acquisto dei Regno
la prefata Maestada cui ottenne in dono le grandicastella
di Corigliano, ed Accidella Provincia di Caiabria Citrassi
valore al presente di scudi 5 comila) come appare nel Regio Archivio grande della Tesseria Generale in anua
1503. 60. 19. E nell'exec. del Gran Capitano in anno

1504. ed anche si legge nel seguente Epitassio.

# D. FRANCISCVM SANCES DE LVNA,

Santti Jacobi Equitem,

Neapolitani Regni, The surarium Generalem,

Majorem Expensatorem Exercitus

Ferdinandi Regis Catholici

E Supremo Status, ac Belli Consilio

In Regni Acquisitione

Ducem Procreatum Amplissimum:

Regia Munificentia

Ob tot Praclara Gefta

In Citerioris Calabria Provincia

Ingentibus Corigliani, Acrifque Oppidis

Ditatum Dominum

Ob Virtutes Verè Martiales,

Ab Italicis, Atque Hispanis, Claris Scriptoribus,

A Z writa, A Cantalicio Commendatum

An. 1403. Celeberrime Demortuum

Excepit Urna Hac,

Quam

Quam Annos Post Ducentos

Ejusdem Familia Gagliati Marchio

D.Joannes Sances de Luna,

Vel Ipsius Gentilis Cineris

Forma Instauravit Meliore:

Perenniter Amantissimus

Nell' uscir dal prefato Templo tosto indrizzossi nel Palagio del Duca di Gravina Orfino : e avvegnacchè non vi vide compiuto, che'l primo quarto, con tuttociò stimollo per lo piu magnifico, e ragguardevole di qualunque altro: essendo tutto costrutto di pietre intagliate con vago lavorio, edammirabil disegno. Indi traversò per la chiesa di S. Anna de'Lombardi, ove scuoprì il Grande edificio degli antichi Duchi di Montelione, e l'altro magnifico del Duca di Maddaloni, adobbato alla reale: manchevole in ciò, che avanti la prospettiva maggiore non vi sia largo, come altresì, che quel lato apparente nella contrada principal di Toledo, non è del tutto compinto. Quindi vers'. Oriente andando per la strada del Giesù Nuovo fin' alla chiefa di S.Biagio de'Librai, dall'un all'altro lato vide fempre edifici ragguardevoli: come quelli del Duca di Perdifumo, della famiglia Filomarina: del Principe della Roccella, Carafa dello Spina: del Duca dell' Acerenza Pinelli : del Principe di S.Severo:del Duca di Cafacalenda:e del Duca di Vietri, posseduto al presente dal Duca di Limatola. Del Marchefedi S.Giorgio, della qualificata famiglia Milana: de'Conti di Maddaloni Carafa, edificato da Diomede, che ottenne il Titoloda Ferdinando I. nel 1487. il qual oggi si possiede dal gentilissimo D. Diomede Carasa vivente: verose legittimo discendente degli antichi Conti predetti; H 2

come per distess sinarrò nella Galeria erudita. Continuò più in giù i passili, es sopri il Palagio del Principe della Riccia Gran Conte d' Altavilla, della famiglia di Capua; e restò sospeno di maraviglia spiando su l' cornicione di quelle finestre scopita la voce MEMINI; ma gli su spiega co, che alludeva alla fedeltà di Gio: di Capua, che volle facrificar la vita per campar quella del Rè Alsono Secondo nella battaglia di Seminara, ove mirando detta Maestà il corpo essangue di quell' onoratissimo Cavaliere proruppe con terezza di regio animo in tal cisera. Memini Memini. E con effetto ben sì raccordò del suo figliuolo, e investillo del Ducato di Termoli, con altre Castella nella Provincia di Montessisco.

Si fè Licurgo addietro nel magnifico Seggio di Nido, & in esso asservo dipinto dal famoso Pittor Bellistrio, il Trion fo dell' Imperator Carlo V. a Cavallo, e nella sua statsfagiacente D.Alonso Sances de Luna Marchesè di Grottola col bacile nelle mani, che porge a detta Maestà le Chiavi

della Città.

Salt poi per la contrada del Collegio de' Nobilifin' al Monistero di Moniche di Regina Celi, , ed offervò
il Palagio de' Duchi di S. Angiolo della famigia Capece.
Galeota; con quello del Marchese di Barigiano Caracciolo,
pervenutogli in dote per la moglie Spinella. Questo era
anticaraente de'Marches di Arpaja Guevara, l'ultimo de'
quali allogo, in moglie D. Beatrice sua forella con D.Luigi.
Sanchez de Luna cugino del Marchese di Grottola, e gli
diè fra l'altro in dote, la deliziosa Torre , co' giardini su
gli scogli dell'Isoletta d'Ischia: detta S. Anna: che per mortedi D. Vincenzo Sances de Luna figliuolo della predetta
D. Beatrice è poi ricaduto per sideicommisso alla casa del
Duca di Bovino, ch'è una delle primarie del Regno.

In tanto falito più in sù a Tramontana vide il Palagiodel Duca di Flumini della pia cafa del Ponte, diffi Pia, che non fol coftruffe il Templo di Santa Maria Maggiore, ma ancora altri , come appare nella celebre Storia di

quella

quella cafa, data in luce del Padre Maria di Giesù, Scalzo-Carmelitano - Il Palagio di detti Duchi anche offervò Licurgo presso detta Chiesa, che si stà in miglior forma ampliando. Poco piu su ammirò l' altro de' Duchi d' Atri della famiglia Acquaviva ; che per antichità è il primo Titolo di Duca in Italia.

Volle poscia vedere quello dei Duca d' Andria : Capo della cafa Carafadella Stadera, allogato avanti il Monistero di S. Marcellino, donde si portò nella gran fabrica del Giesù Vecchio de'venerandiPadri Gefuiti;che fu Albergo anticamente di Roberta Carafa Duchessa di Maddaloni: finalmente calò nella Piazza della Parochial chiefa di S. Gio:Maggiore; ed ivi con ammirazione offervò il Palagio magnifico degli antichi Marchefi di Grottola, della famiglia Sances de Luna, in mezzo di due Torrette; posseduto al presente dal Duca della Torre dalla famiglia Filomari. no. Questo per magnificenza,e per ben'intesa architettura, fu stimato dal celebre ingegniero e scultore Bernino il miglior degli altri, non folo perchè sta in isola, ma per avere tre macítofi larghi.

Questo edificio si rese per piu riguardi considerabile, poichè fu onorato dalla Cefarea Maestà dell' Imperador Carlo V. nella fua venuta in questa Città: e anche segui in esfo quella memorabile contesa tra D. Pietro di Toledo Vicerè del Regno col Marchefe del Vasto, come accennassi dal Summonte, dal Castaldo, da Gregorio Rossia e da altri Scrittori . Fu eretto da fondamenti da D. Alonfo Sances de Luna primo Marchese di Grottola, e Tesoriero Generale del Regno, del Supremo Configlio diStato ed: Ambasciador della presata Maestà Cesarea nella Repubblica di Vinegia nel 1524 ove stabilì la pace universale d' Italia, come accennafi da Carlo de Lellis, dal Configliero: Biagio Aldimari,e da infiniti altri Scrittori. Questo Titolato fi manteneva a fuo tempo con tato decoro, che non isdegnavano talora i Vicerè di portarsi insua casa : & era: gervito da fanti di chiara nascita: fra gli altri da uno, che:

portava il nome di quel Santo, che si dipigne su'i dorso col celeste Bambino:i cui discendenti, son poi volati su'l Monte Olimpo,e in grandezza non la cedono a' primi Signori del Regno. Così giuoca co'miferi Mortali la Fortuna, la quale gode inalzar'un fragil Papavero, ed abbattere un Platano colle percoffe violenti d'un fulmine. Come in effetto crollò la cafa di detto Marchefe, considerata in quel tempo una delle più ricche del Regno,e per annue rendite, e per preziofi arredi:pofciachè il fuoPalagio era tutto adobbato alla grande con Galerie di famose dipinture, e celebri statue, fra l'altre d' Adriano, e di Geta, che facevano invidia alle sculture di Prassitele,e di Fidia, come l'accenna il Capaccio nel suo Forastiero.

Restò adunque Licurgo soddisfattissimo della magnificenza del fuddetto, Palagio,e gli fu detto, che'l prefato Marchefe di Grottola ne possedeva ciuque altri cospicui. Uno nella fua terra di S.Arpino: l'altro a Giesu Maria, che oggi fipoffiede dal Principe di Montemiletto della cafà Tocco,de' Dispoti dell' Acaja:il terzo a Posilipo detto delle Colonne: l'altro in Refina, trafmutato in Convento de'Padri Scalzi Agostiniani: e l'aitro incontro al suo Palagio grande di S. Gio: Maggiore, di cui servivasi per Galeria di statue, che al presente si ritiene dal Duca di Cafola Aquino.

Ma dapoichè Licurgo appagò la curiofità del corpo, volle altresì foddisfare a quella dell'animo, in veder le piu famose Librerie della Città; come quelle del Collegio del Giesù Vecchio:di Santo Apostolo de'Nobilissimi PP. Teatini:di Monti Oliveto: di S.Angelo a Nido, eretta dal Cardinal Francesco Maria Brancaccio, a beneficio pubblico: imitando l'Idea diCesare, che avea in pensiere d'accumulare libri eruditi, per cibare lo'ntelletto de'virtuofi; ma gliene fu impedito dalla morte il difegno; come narrò Svetonio nella fua vita nel cap. 44 Plura, ac majora in dies, destinabat.In primis martis templum extruere, Edc. BibliothecasGracas,et Latinas, quas maximas posset publicare, data

M.Varroni cara, comparandarum: Siccare Pontinus paludes emittere fucinum lacum. Talia agentem, atque meditantem mors prævenit . Alla fine fi conduste nella Libreria dell' erudito Gioseppe Valletta, la cui dottrina, e candidi costumi, rapirono talmente il cuore del Legislatore, che proruppe in dire : Questo virtuoso serba due nobilissime Librerie, una nella casa, e l'altra nello'ntelletto. Indi con le proprie mani scrisse su la porta d'essa. Ciborum animi penus literarla reipublica dicatum. Anzi per maggior suo onore, fè in ogni scanzia de' Libri, incidere, Et servat, Et versat . Alludendo , che 'I detto Letterato, non solamente serbava tanti libri eruditi, ma collo continovo studio indefesso li tien sempre aperti, e non oziosi : Fè dipignere anche nel muro di rimpetto alla porta della detta Bibloteca una Cerva allattante piu cerbiatti col motto, Et fervat, & Nutrit. Alludendo, che lo stesso nou solo serba Libri,ma con lo latte degli stessi nutrisce di scienza gli studiofi.

Ma mentre Licurgo voleva partirsi per Roma, gli su detto, che Biagio Aldimari Regio Configliero di Santa Chiara, e celebre giurisconsulto serbava notizie recondit e,e pellegrine di tutte le famiglie nobili d'Europa; perlochè si portò in sua casa e con effetto vide una raccolta considerabile di dette materie, fra le quali un discorso Genealogico del a famiglia Carafa,da lui composto in piu Tomi; col trattato delle famiglie illustri imparentate con detta illustrissima,e preclarissima Profapia. Offervo Licurgo in un Tomo il discorso della famiglia Sances de Luna de' Marchesi di Grottola, di Gagliati, e de'Duchi di S.Arpino discendente da D. Pietro Sances de Luna Rico Hombre di Natura del Regno d'Aragona; Perlochè volle Licurgo star'inteso qual dignità si fosse quella di Rico Hombre . Gli fu risposto, che era la piu preminente delle Spagne, e particolarmente nel Regno d' Aragona, come si narra negli Annali di Girolamo Zurita, nelle Storie di Valenza di Gasparri Esculano, e nel discorso delle famiglie Aragonesi di Giroab infit Regibás Reget cenferentár.
Volle fapere Licurgo fe questa casa godessein qualche
Seggio Nobile della Città di Napoli, e glissi det to essegio to della casa and 1574 nell'Assemblea Nobilissima del Seggio di Montagna: avvegnaché
detto Marches sosse del successo dalla benignità de'
Nobilissimi, ed Illustrissimi Cavalieri del Seggio di Nido,
il cui onore segnalatissimo non si sarebbe egli ristuato,
se non sosse sosse del vicerè Duca d'Alcalà d'entrare in seme con lui in detto Seggio di Montagna.

Finalmente simò Licurgo, per termine di cortesia, riverire con prosondo osseguio tutte le Signore Dame Nobilissime della Città, conciendo risplendere del pari in loro raggi luminosi d'eroiche qualità; ma suor di modo ammirò l' avvenenza, e'l valor della Signora Duchessa d'
Andria di Sangro: della Signora Contessa dell' Acerra Spinelli: e della Signora D. Nana Piaelli: e le quali
volendo celebrare, si servì egli della penna dell' Ariosto, senza, che intendesse punto pergiudicare l' altre,
che a queste trè non cedono un nulla.

Io potrei l'altre offendere, e sdegnarle; Che fard dunque? hò da tacer d'ogni una? O pur fratante sciegüerne piu d'una? Sciegüeronne sol Tre, ma che sien tasi;

Che superato aurè l'invidia in modo

E sea lodarne cinque, o sei ne toglio;

Che

# Che nessun' altra potrà avere a male; Se l'altre taccio, e se tre solo lodo:

Alla perfine faltò Licurgo fu'l camelo, e tofto incamminossi inverso Roma: ma nel passar, ch'egli se per la Città d'Aversa, ascoltò da que Vecchi la chiara nobiltà de', Tufi, de Gargani, e degli Scaglioni. Questi ultimi spenti con quella bella,e leggiadra Lucrezia,cotato celebrata dagli Scrittori di que'tempi,quando calò nella Metropoli del Regno lo 'Mperatore . Offervò altresì in detta Città il magnifico Castello, ove la Reina Giovanna tolse, con un capestro, la vita al marito. Questa Fortezza intese possedersi da'Marchesi di Gagliato con ampissimi privilegi, e giurisdizion di Vasfalli. Indi proseguendo egli il viaggio avanti, capitò nell'antichiffima Città di Capua, ragguardevole per antichità, e memorabile perchè coll'acque di quel fiume Volturno spense Annibale la face luminosa delle sue glorie, rattenne il corso de'suoi trionsi , e accese, per antiperistesi, gli ardori della sua lascivia. Ma al sentir Licurgo di ciò il racconto proruppe : Se queste acque accesero, e non già spensero il suoco di Cupido, io vò follecitare il mio arrivo al Tevere, per ferbare immaculata,e pura con quelle acque, la mia castità. Ma gli su replicato da un vecchio, che allo'ngroffo egli ingannavafi,perocchè in quel fiume giacciono le Ninfe, e le Veneri, co Narcifie cogli Adoni, e guizzano l'Orche mostruose, descritte da Plinio, Cujus imago nulla repræsentatione exprimi possit alia,quam carnis immensa dentibus truculenta lib. 9. cap.6. Contuttocciò Licurgo, per brama di migliorar cielo, accelerò il cammino, e in due giorni videti avanti ad una delle porte della capitale del Mondo, di cui volle sapere il nome, ed intese, che chiamavasi di S. Giovanni, ma dal volgo la Porta degli Afini era nominata, perchè tutti coloro, che venivan dal Regno, e dalla Città di Napoli , s'introducevano in Roma pe'l detto uscio . Entrò adun-

adunque in essa, e colla sua gran Lanterna non scuopriva per quelle lunghe contrade, che donne vestite da maschi, che con verghe nelle mani scuotean la polvere a' cattivelli mariti. Dichè Licurgo volle interderne il misterio da Marforio, che disfegli esfere provvidenza di quel governo politico: conciofiechè que' Savi, conofcendo quanto fragil sia il sesso seminile a trabboccar nelle sensualità, per non opporfi allo istinto della natura, che congli stimoli del fomite invita alla generazione; simano usare indulgenza verso le povere donne, le quali se mai sossero gastigate da'mariti, tofto coftoro verrebbon condotti in carceri, o condannati al remo : permodochè ogni Plebeo è costretto condonare la leggierezza alle mogli, alle forelle, ed alle figliuole. Vide altresì Licurgo numero si Volponi con le mani all'umana, aventi nella destra compassi, e nella sinistra fiaccole accese;onde volendo egli ascoltarne da que medefimi il fignificate;risposer costoro:Voi siete pur politico, e non concepite bene le nostre cifere,ma dourete sapere,che con questi compassi di Tacito, e del Macchiavello, si misurano le forze de Principi Cattolici, a' quali benchè offeriamo fimulati olivi di pace; nondimeno colle fiaccole accefe fi pone fra effoloro zizanje e discordie: posciachè abbiamo appreso dallo Statista Fiorentino, per massima sincontrastabile, che vivendo i Principi Cristiani in pace, la Monarchia Ecclefiastica starà sempre agitata dagli Aquiloni di guerra.

Si conduffe poi nel Campidoglio, e vide ivi mifleriofa Statua, feolpita da un difecpolo di Fidia, avente quattro Capi, che la rendevano fiuor dimodo fpaventevole, e deforme: poichè più tefle in un' Individuo lo fan fembrare mosfruofo, come le Chimere, Cerbero, e'l gran Serpente di Lerna. Queste teste crano d'Argo, di Sfinge, di Giano, e di Sirena, nella cui bocca avean le Api fabbricatoi favi. Nel petto le si vedevan sette mamelle vote di latte, e gonfie di vento. Nelle mani gli spiccava un Libraccio voluminoso, con la coverta di Breviario, ma al didentro conteneva massime

massime, edogmi politici de' più periti Statisti.

Di dietro gli pendeva una lunga coda tortuofa di Scorpione, eda ogni lato ella flava attorniata di moftri orrendi dell'Inferno: cioè Cerberi, Centauri, Cerafte, Briarei,Pitoni,con le Chimere,Medufe,Gorgoni,Furie, ed Arrile di Lerna.

Volle Licurgo d' una tanto orrenda figura attenderne il fignificato da Pafquino: ma coftui, effendo Momo maligno, gliene fè in finistro senso la seguente interpretazio-

nc.

Primieramente,diffiegli, che la detta Statua rapprefentava al naturale la Corte Romana : imperocchè il capo d' A' go con cento occhi alludeva,quanto ella fia vigilante in ifpiare gli arcani de' Principi, ed i fecreti de'loro gabinetti.

Con l'altro di Sfinge dinotava il fuo parlare oscuro, ed equivoco: ferbandosi mai sempre ne termini del sì, e del nò, e fra'l dentro, e'l fuori, acciocche in ogni trattato gli re-

si libera,e pronta la ritirata.

L'altro di Giano di rostra la sua doppiezza, e quanto sappia rappresentare personaggi diversi per ingannare i Principi, e per burlare la semplicità de Popoli.

L'altro di Sirena fignificava, che quanto piu diletta con

le dolci lufinghe, tanto più inganna con le frodi.

Il Libro di politica, con la coverta di Breviario ravvisava la fua ipocrifia : dando ad intendere di fiar tutta applicata al ben del proflimo, e al culto divino, ma in effetto a altro ella non intende, che al governo degli affari politici, e ad estrarre il fucco dalle midolla de'poveri Cattolici.

Le fette mammelle vote di latte, è piene di vento, alludono, che dimoftra in apparenza nutrire i poveri, ed effercitare tutte le fette opere della mifericordia: ma in foflanza fempre attende all'utile del proprio vantaggio.

La coda lunga di Scorpione dinota quanto ella sia vendicativa in offendere co'fulmini delle scomuniche per ogni

leggiera cagione.

Li Mostri orrendi, e spaventevoli dell' Inserno, che la

circondano, significano i Gentili, e gli Eretici, che notano i

fuoi scandalosi errori.

Ma questa spiegazione animosa punto non piacquea. Licurgo: posciachè ben conobbe egli, che derivava dal livore d'un maledico Zoilo, avvezzo a rintracciar macchie nel Sole:perciò volle intenderne i fensi piu fani dall' oracolo di Delfo, che intal guisa spiegò la lingua a prò della prefata Corte Romana.

Sappia Legislator mio, che questa Statua, avvegnache sembra agli occhi degl'ignoranti deforme, e mostruosa per to numero delle teste, che veggonsi in un fol corpo scolpite, eper la Coda nodofu, che la rende piu orrenda; nulladimanco ella esprime, con artificiosa allegoria, la pietà, la sagacità, la vigilanza, e prudenza della Corte Romana : con le quali doti,intende ella serbare, con decoro inviolabile, la giurisdizione Ecclesiastica fra le sue debolezze. Imperocchè , sebene Roma sia domicilio del Vicario di Cristo, la Sede della Chiesa Cattolica , la norma delle Corti , it Santuario de Martiri, il Sacrario di divozione, il Liceo di tutte le virtu più eroiche: che tanto basterebbe per essere adorata da Popoli, e stimata con genuflessioni da Principi,ad imitazione di Costantino Magno, che piegando il capo al Battesimale Fonte, l'arricchi di rendite, e la tempestà di perle, di diamanti, e di piropi; Nulladimeno, effendo troppo angusto il di lei temporale dominio , vien' ella costretta dalla necessità ad appigliarsi alla disesa della prudenza, per sottrarsi dulle insidie de Grandi , che con ispeciali pretesti sempre intendono ad inquietare la Navicella di Pieroscioche viene espresso in questa misteriosa figura di quattro telle.

Nella prima testa d'Argo spiegasi,che con cento occhi le conviene star'oculata a difendersi dall'insidie degli Erctici, de Gentili, e dull'avidità de Principi Cattolici, che non dirado vogliono metter mano alla fua giurisdizione.

Nella seconda testa di Sfinge dinota il suo parlare oscuro, e misterioso, e quanto sappia appigliarsi agli enimmi, e agl intricatiequivoci ne trattati grandi, per aver sempre proma l'uscita, e non disficile la ritirata in rimuoversi con decoro dat convenuto. In tal guisa ottien ella con l'artissici della 'ngegno, cio che non puè guadagnar colla forza.

Nella terza testa di Giano dimostra esserle tal ora d' uopo appigliarsi alla simulazione,per non divenir de fraudata dalle Pernici di Paslagonia, organizzate con due

cuori dalla madre Natura.

Nella quartaTesta di Sirena, avente nella bocca lo sciame & Apixosavi del meles ravvista, che sappia servirsi della dol cezza delle parole melate co giussi, ima anche risentirsi cogli aculei delle minaccie co quei, che von la rispettano.

Il Libro di Politica con la coverta di Breziario, avente nelle mani, fa conoscere, che in questo mondo corrotto connico servis per politica così della divozione interno escrua, con cui acquistasi il buon concetto nel mondo, e la

stima de grandi, e de piccoli.

Le sette mammelle vote di latte, e gonsie di vento, non alla dimostra esercitare, per quanto permette li dellezza delle sue sorieta e se per quanto permette li dellezza delle sue sorze, tutte le sette opere della misericordia.

La coda lunga di Scorpione allule, che la Chiefa non teine armi più pronte per difendersi quietamente, e senza gli strepiti di guerra, che si sulmini delle scommuniche, le quali san crollune dal trono i piu potenti Monarchi; Perciò avvestiri debinone eglino di advarere viveri restimares, proteggere la Chiefa Cattolica, come insegna il grande Agostino, se bramano godere pacifico, e lungo dominio in questi monarchi e la contra della gioria nell'altro.

Li Pitoni, Gerioui, Cerberi, Centauri, Cerafle, Bricrei, colle Chimere, Medafe, Gorgoni, Arpic di Lerna, ed altri mostriorrendi dell'Inferno, e che attorno alla Statua dimostrano inquietaria, sono appanto i Gentili, gli Eretici, el Principi poco Cristiani e che la inquietano con la lingua, con la genna, e con le armi: ma ella è simpre d'iffa.

dalla

dalla lingua degli Apofloli, dalle penne degli Evangelifti, è da'lumini del Cielo, che la cufiodifono, e la celebrano per Corte Santa. Ed in queflo festimento egli è da intenderi i, Licurgo mio, il mifiero della detta Statua: ed ogni altra interpetrazione, che fe,e fi dia iv contrario da maligni Momi, davià confutarifi, come falla, ed animofi.

Tuttocció afcoltò con fortimo diletto Licurgo in gloria della Corte Romana, e rificaldato dal fervor di zelo, andò a vifitare il Sacro Templo dedicato al Principe degli Apoftoli e al confiderarne la magnificenza proruppe: Ingent labor, El admirabile opus. Indi fi fpinfe a pied i del Sommo Pontefice, e allo fipiar di quello la ferena aria del volto, l'interna candidezza de' cottumie dell'animo,

gli disse con tenerezza d'osseguio.

Beatiffmo Padre, hen leggo nella tranquillità delvofiro afpetto caratteri lumino fi di tutte levirtù, degne di un Vicario di Crifto; ficche la vofira elezzione fu invero detata a' Sacri Porporati dullo Spirito Santo, per gloria del fonmo Iddio, per decono della Colefa, per concordia de' Principi Criftiani, e per follievo, e quiete di tatto il genere umano, che per la vofira lunga falute man da ferventi preci al Cielo. In tanto profiato lo avofiri fanti piedi, vi fapplico a degnavoi interporre tutta la vofira fuprema autorità per ifabilire la pacefra le due Colonne della Santa Chiefa, sapendo, che l'ana fi è Cattotica, e l'altra Criftiaviffma, acciocchè l'Europa più non languifea in guerra.

Molto gradì il Sommo Pontefice un'atto di tanto zelo, e benignamente lo 'nterrogò , se avea in Napoli veduto il miracolo di S. Genanzo. Ed egli inchinatosi dibelnuovo a' siuoi piedi,rispose:Santo Padre,per l'intercessione di questo Taumaturgo del Paradiso, e stupor della Terra , m' hà is Ciel fottratto dalle pene eterne dell'inferno:posicachè alla veduta del miracolo,che sa l' Altissimo nelle di lui reliquie, sisgombraron da' miei occhi caliginosi le tenebre della cieca gentilità , e mi ridusti a bagnare il capo nel

Sacro

Sacro Fonte. Pertanto fupplico V. B. degnarfi arricchirmi d'indulgenze, e felicitarmi di fante benedizzioni . Con-

che licenzioffi facendogli profondi inchini-

Volle altresì Licurgo vifitare il Collegio de' Cardinali, de'quali reftando egli edificatiffimo,così per la loro ineffabile gentifezza, prudenza, e dottrina, come per ogni altro pregiogonifeso con lingua di verità, ch'erano egualmente ben forniti di meriti, e degni di forma fitma : onde fe talun ci foffe, che di loro, o della Corte Romana ofaffe dir così in contrario; meriterebbe, come maledico, effer bandito dalla Reoubblica di Platone.

Da Roma s'indrizzò verso Siena, ed ivi ammirò il Palagio de'Piccolomini . In questo palagio albergò un tempo D.Gio:di Luna Signore di Porroy, Commendatore maggiore di Montealbano, Castellano di Milano, Capitan Generale della fanteria Spagnuola,e Governatore dello Stato diSiena, c'I quale in nome dello Mperator Carlo V. tenna al facro fonte il figliuolo di Cofino di Medici Gran Duca di Tofcana, cui fè colla fua autorità metter'in possesso diquelle Fortezze nel 1543.come narra Gio: Battifta Adriani nelle Storie di Firenze, tom. 2.lib. 3.fol. 147.e lib. 10.fol. 600.e lib. 11.fol.743. fin'al fol.748. Quello D. Gio: mentre stava al dettoGoverno di Siena, collocò in matrimonio D. Caterina fua figliuola unica, ed erede, con D. Alonfo Sances di Luna Marchese di Grottola suo parente, acciocche dopo la morte di D.Pietro di Luna, Conte di Morattage Signore d'Huecas fuo fratello, succedes le indetto antichissimo, e ricchissimo Stato nel Regno d' Aragona, che molte Castella comprendeva, cioè Illueca, Aranda, Arandiga, Porroy, Gotor, ed altre, come ne fè menzione in uno fuo scritto legale il celebre Consigliero D. Biagio Aldimari: del qual matrimonio parlonne Orlando Malavolta nelle guerre di Siena. fol. 143. e 143. àt.

Da Siena Licurgo si portò in Pisa, Signoria, che soggiacque anticamente al dominio assoluto de Gambacorti: della cui prosapia nacque D. Costanza, sorella di Scipione

Principe di Frasso, che su madre di D.Giovanna Carasa de Duchi di Nocera, allogata in matrimonio con D.Giulio Sances de Luna Marches di Gagliato : come narrasi dal presato Consigliero Aldimari nel trattato della famiglia Carasa della Stadera nel fol. 241. ove leggonsi le seguente parole.

D.Giovanna Carafa figliuola di D. Alfonfo Duca di Cancellara, e di D. Colfanza Gambacorta, forella del Principe di Fraffo, fu moglie di D. Giulio Sancet de Lana, scondo Marchefe di Gagliato, Castellano perpetuo del Casiello della Città d'Aversa, discondone per linearetta da D.Pierro Sances de Luna Ambafiatore del Rè Martino di Sicilia al Pontesce Bonisazio IX e Rico Hombre di Natura del Regno d'Aragona Quesso D. Giulio si istino erecte da D. Carlo Sances de Luna Marchefe di Grottola suo cugino, cavezza di questa casache nacque da D. Eleonora Lossifecto, seguina da princagonita di D. Ferdinando Marchefe di Treusco, che gli portò grossi dotte sessiona del la scondogenita martiata col Marchefe di Coriglia-no della Nobilissi ma Calculti Monto.

Da Siena fi portò nella Città di Firenze, ove molto lodò la pietà religiofà di quel divoto Sourano: ma molto piu confiderò la fia prudenza, nel ferbarfi in pacifico dominio di tre cospicue Repubbliche anziane. Indi passò a Ferrara, donde con barca si condusse in Vinegia, e simò gran prodigio, che su l'incossanza dell' acque avefero que Savi stabilito sodamente la soro fortunata libertà: perciò ordinò, doversi considerar da tutti,per onore d'Ita liage per imagine in piccolo della Repubblica Romana.

Da Vinegia andò in Padova, ed ivi offequiò le venerande reliquie di Tito Livio, Principe maffimo degli Starici. Nè tralafciò d' ammirare la gran politica de' Savjdi quell' angolo felice, peravere domato l'orgoglio di que' Cittadini, non con altra forza, che fol fomentando, e loro intefline difcordie, fecondo quella maffima: DIVIDE, ET, IMPERA. Traversò indi il Brefciano, e'l Bergamafoo,nella cui Capitale ammirò gloriofe memorie de' Collioni . Seguitando oltre il cammino,giunfe nella Città magnifica di Milano, dove reftò edificato della fincerità di que 'Cittadini, e dell', avveenenza delle Damejma molto forprefo da maraviglia, per la grandezza del Duomo, e del Caftello: l'uno ornato di maefto fe Statue, e l'altro coftrutto alla reale-Ma avendo intefò , che molte Fortezze del detto Stato furon cedute al Gran Sovrano di Savoja, proruppe da Politico. Neclaudo, nec vitupero, perocche fortemente temo, che le ffefie Fortezze, che rendevano forte questo Stato,non abbiano un giorno a debilitarlo, con disfurbo di tutta la Lombardia.

Da Milano si spinse in Torino, passando per Benevello; Mombarghiero, e Dogliano, ove intese, che li detti celebri luoghi (posfeduti anticamente dalla nobilistima samiglia Falleti) furon conceduti nel 1552. a D. Alvaro Sances de Luna dallo 'Mperator Carlo V. come si referise da Monsignor Francesco d'Agostino della Chiesa nella Corona di Savoja nella par. 1. fol. 18.2.44. 1457. Questo D. Alvaro si figliuolo di D. Francesco Tesriero Generale del Regnodi Nayoli, Capitano illustre, del supremo Configlio di Stato del Re Ferdinando il Cattolico, che sta seposto nella Chiesa di Santa Maria della Nuova di Napoli, come altrove si disse non la sicciando accendarsi, che Dogliano studetto fa caualieri d'abiro:

Finalmente imbarcossi a Finale, e non volle spignensi no Scorova, dubitando egli di non incontrare lo sdegnod di quelle spiritose, e saltatrici Dame, avvegnaché speccho d'onore, e di modessia elle sieno, a cagione, ch'egli co'rigo-rossi statuti vieto à 'Lacedemoni l'uso de balli: assernodo, c he si risolvevano, come al giuoco de' cani , che alla fine terminano in lassivie. Sicchè sharcò in Livorno ad oggetto di vede Lucca, e molto lodolla, che in un'angusto rissiretto serba ella selicemente la libertà; onde per sua eterna gloria ordinò, che nelle porte d'essa sila salsse per impresa una

Allaperfine da poiche, con tanti lodi guadagnò la benevolenza di quei gentilissimi Cittadini, licenziossi da esso loro, e si portò allo mbarco di Liuorno, d'onde indrizzò la prora il fuo vascello verso la patria; ma nel passar'il golfo di Napoli, intese risvegliarsi la divozione dal desiderio di venerar di bel nuovo le facre reliquie del Taumaturgo Gennaro, e mentre genuflesso orava avanti quel venerando fimulacro; gli si se avant i un Prete collarino Missionante, d'aspetto agro, e macilente; di barba lunga, ed ispidua:era d, abito incolto, e bisunto. Costui in questa guisa spiegò al quanto la lingua alla toscana. Stimo fratel mio caro, che la providenza divina qual'hora qui fà capitarvi, egli è per togliere col vostro senno qualche sinistro abuso, come questo introdotto di poco sa dal servor di zelo di que'Religiosi esemplari, che ad altro non premono, che al culto d'Iddio, e al beneficio dell'anime del proffimo . Costoro senza addarsi de'dissordini futuri, intendono coltivare lo spirito delle Dame più spiritose, con ergere nagli ultimi respiri della guarefima, una Congregazione ritireta nella loro Sacriftia; fotto la buona cura del Padre Prefetto d'essa, ch'è un Religioso di gastigatissima vita, e sì carico d'anni, chel'han pe'l troppo peso dechinate le spalle. In questaSacra Assemblea vi assiste, per abbondanza di circospetta cautela, un venerando Vecchio di costumi corretti, e di vita emendata: tutta volta convien rimedio ad un tanto accemamento; se tal'hotta l'unione delle Donne traligna il berlingare, e la loro divozione può affimilarfi alla canfora, che tantosto svanisce; perciò egli è prudenza, che staffero mai sempre racchiuse nelle loro case, e lontano da pubblici confabulamenti, dove la divozione và al di chino, imperochè queste esche insolferate col fuoco delle lucerne tofto appiccionsi, e tutto l'ardor dello spirito si risolve in freddiffima cenere. Per tanto vegga ella interporre la fua accreditata autorità per divellere le tennerelle radici

dici di questa novellina divozione; acciochè non germoßli fiori velenosi con pregiudicio dell'anima, e con iscandoludel Mondo; perchè, da spirituali, potrebbono con la lunghezza del tempo divenire tutte spiritate. Questa relazione obligò Licurgo a scrivere la seguente lettera al Padre Prosetto della Congregazione.

### Padre Cariffimo.

Essendo io ridotto di peco alla santa sede cattolica, per grazia d'Iddio, e del Taumaturgo Gennaro protettore di questa nobilissima Città; sonperciò in obligo con tutto zelo, esclamare. Ob Dio immortale? non bastava già in questo corrotto secolo i profaniTempli, dedicati alla Dea Venere, ed a' Ridotti delle Veglie notturne, per coltivare la vanità delle donne dell'India; se co'nuovi abusipoco comandabile, no si consecrassero ne' luoghi cattolici delle Metropoli Città d'Italia, le congregazioni sacre più ritirate, alla divozione d'uno spirito, che al VASO APERTO tosto svanisce, e si solleva in un' cstasi di sensualità scandalosa; la quale non mai più travasa dalla sarucciolevole fragilità semminile, che nell' Affemblee più sequestrate ; ove vigorose un tempo risorscro le fragilità de Narcisi con le Taidi; degli Adoni con le Venerize degli Antecristi con le Suore Giulie. Essendo chiaro per la sperienza, che 'l fumo de' Torcieri in un' sesso fragile, ad altro non serve, che per oscurargli, o il lume della divozione,o il candore dell'onestade; così l'olio egualmente delle lampadi accende , e non già spegne alle donne gli ardori de sensuali appetiti ; essendo elleno mongibelli animati di fuoco, che quanto più stando ristrette in luogo caldo, ed angusto; più si risvegliano le loro concupiscenze disordinate. Perciò conviene mantener le lont ane da privati" congressi, e sempre ritirate col suso in casa: ove non mancano Immagini facre,e divote, per orare con la bocca, e per contemplar con la mente i Novissimi; per isfuggire, e detestare i moderni , e nuovi abusi . Fuggono adunque queste.

Farfalle il lume del le candele, se non vorranno restare incenerite. Per tanto con tutto zelo esorto al or mariti di ben considerare, che le donne sono specchi di fragilvetro ; i quali col caldo, e col fumo delle luci, osi macchiano, osi spezzanose poi per ornamento delle loro case altro non rimane, che le CORNICI. Si ripudiano adunque introduzioni cotanto perniciose, e non si permetta da Religiosi di tanta esemplarissima vita, che loro Congregazioni sacre si cambiassero malle si profane, con la pomba di quessi specchi annebbiasti, perchè non mancheranno i Santi Padri d'esempane i Impiam, Es nefarium est speculum Veritatis

in speculo Vanitatis commutare. Ma non sia ciò detto per mormorare la vostraSanta Religione, predicata da me,e da tutto il mondoper Liceo di scienziati per lampada ardente di carità, e di zelo;per Saerario di fantità, per modello d'esemplarità, per isplendore finalmente della Chiesa Cattolica; ma solo per alludere co'termini generali, che le Dame son donne, e che le Donne son cane, e verghe secche, che in ogni picciol vento fi piegano, ed esposte al fuoco fanno grande fiamma,ma in un baleno si spegne, esi convertono in freddissime ceneri. Ad ogni modo vogliamo accettuarne le Signore di Napoli, e di Roma, ove sono introdotti simili abusi, e le predicaremo di statue di marmo senza senso;e più caste,e prudenti delle Sabe, delle Zinobie, e delle Penelope . Perciò si lasciano da Pirauste nelle fornaci, si mettano da Lino ammianto nelle Voragini; perchè sempre si manteneranno caste, pndi che, costanti, e incombustiboli. \$

catte, pina che, contantie incondutioni. Dopo Licurgo ritornò nel Naulle, e conciliò gli occhi, e folevò l'animo, con fommo diletto, mirando la vaga riviera della Città di Caftello à Mare di Stabia, che fi tende fin' alla Città di Maffa Lubrenfe, i ncontro l' flolette di Caprimemorabile per la fianza di Tiberio, che in quelle acque falfe balfamo la luffuria, e da ccreebe l'a ratore della fua impudicizia. Volle sbarcare in detta Città, e da que, Cittadini fu partecipato, che poco più nell'alto gli afini,

fapevano lettere; di ciò volle faperne l'enimma, ed intese che vi erano due altre Città piccole, l'una nominata Gra gnano,e l'altra Lettere, e che gli asini di quella conducevansi senza guida, in questa:del che nacque l'adagio : Gii asini di Gragnano sanno Lettere. Scoppiò allora Licurgo in rifa,per l'arguzia, e addomandò, di chi fossero tai luoghi, laonde gli fu risposto, che al presente soggiacevano al dominio immediato delRe:avvegnacchè per lo addietro staffero date in seudo alla famiglia Miroballo del Seggio di Portanova di cui ferbasi memoria nella Chiesa di S.Gio:a Carbonara de'PP. Agostiniani. Ma negli ultimi anni diCarlo V. sene trattò la compera per ducati cento mila da D. Alonfo Sances di Luna Marchese di Grottola Tesoriero Generale del Regno; e mentre dal secondo Marchese suo figliuolo se ne ripigliò il trattato, gli si oppose il Vicerè Duca d' Offuna, appresso Filippo II., come appare dalle copie delle lettere della predetta Maestà, che si serbano dall'erede del celebre giurisconsulto Gaetano Ageta . Indi si spinse avanti nella Città di Vico equenfe, ed ivi intefe, che stava la detta Città deliziofa nelle mani del Principe di Satriano, gran Sinifcalcodel Regno,della famiglia Ravaschiero: aggregata gia, colla nobiliffima famiglia Oliva Grimalda del Principe di Geraci,nell'Assemblea preclarissima del Seggiodi Montagna; benche la detta Città, con l'altra di Massa lubrense, su conceduta nel 1467. dal Re Ferdinando Primo a D.Gio:Sances di Luna Ascendente de' Marchesi di Grottola, de' Marchefi di Gagliato, e de' Duchi di S. Arpino:nella cui concessione venne encomiato per fedelissimo, e per cariffimo amico della Maestà, con altre speciose espresfioni così singolari, e di tanta stima, che simili non se ne veggono in altri priuilegi, che fono nel Regio Archivio, come offervalt in exec. 2. in anno 1468.ed in exec. cur. & communibus Ferdinandi Primi in anno 1477. & 1488. Si mise poscia Licurgo di nuovo su'l Vascello, ed asfalito da fiera tempesta a traversò negli scogli di Capri, e mentre agitatoda'flutti, attedeva in un forfo la morte; volle gli occhi

sde-

sdegnati inversò la Città di Partenope, e in tal guisa stogò i suoi dolori: Abi Sirena infidal Abi mestro orrendo dell'onde: coni co'vagbi stori, e co' dolei strutti radisci in serra, e così dolee canto inganni nest acque? Indi miro il Vesuvio, e a lui dolente disteo bocca d'inserno, se storiosa si, e memorabite, perche assorbisti un virtuoso Plinio; o quanto sarà questa bocca di Capripiù di te sortunata: non gia, perchè coste acque accese il saco dalla libidine di Tiberio; ma perchè il suo seno servo per sepolero al Legislator de'Laccedemoni, ed a colui, che diè documenti il salutari agti Assin bestialissimi di Campagna selie. Indi lasciò questo insegnamento, che sia gran lollia espore la vita all'incostanza del mare, quando può vivessi selicemente in terra.

### VI.

# Alessandro, e Diogene in Bilancia di Crotolajo.

M Inerva Dea della Sapienza, vedendo la virtù tanto disprezzata, e avvilita nel mondo, per rimetterla in istima, ordinò a Crotolajo, che bilanciasse i meriti del grande Aleffandro co' que'di Diogine Cinico, ed offervato il valore d'effi ; ne facesse nel suo supremo Magistrato distinta relazione, per promulgarsi poi la sen, tenza di chi doveasi tenere in più stima; se d' Alessandro it bello, il ricco, il fortunato, il potente, e'l grande ;ovvero: di Diogene mendico, difforme, importuno, e dispettoso. Per tanto entrati amendue in peso vedevasi manifestamente, che Alessandro, come più leggiero di meriti, saliva in alto; ma la sua salita gli servì per precipitare più violentemente al baffo. Diogene allo 'ncontro, come più greve di virtù, cadde in giù, ma non perciò si ruppe il collo; anzi fu stimato d'essere degno del trono. Ma che Diogene superò di gran lunga Alessandro, così la bilancia, che non mai mentisce, la decise in favore di Diogene: tanto più ricco, e contento, quato volontariamente mendico. E avvegnacchè Diogine,

al mirato, apparifie moftruofo, e difforme di corpogera egli nulladimanco bellifilmo d'animo. E chi no 'l crede, veggane al naturale il ritratto nella tela di questa carta; in cui vedrassi un Vecchione carico d'anni, di volto scarmo, e macilente; d'aria dispettosa, e severa s'arebbe appellato Vultum Legir) la fronte concava, e angusta ; gli occhi ritirati, e profondi; il naso adunco, e profilato; le labra rivolte, come etiopo; larga, e disostata la bocca; il petto colombino; le spalle agobbate; ritorte le gambe; i piedi, come Irco; la barba caprina; sicchè sembrava il Satiro di Corica, nulladimanco chi di Diogine ravvistava per minuto le qualità dell'animo, e l'innecenza di costumi, vedeva, ch'egli sa un Sileno disforme di corpo, ma vago di fattezze interne.

Alessandro allo 'ncontro persettamente organizzato dalla natura. Imperciocchè egli era bianco, come l'avorio: i capelli di fila d'oro(perchè nacque quando i Gemelli stavan nell'ascendente del Sole) grande di capo; e perciò capace a desiderare più mondi; spaziofa la fronte; gli occhi di color ceruleo; il naso aquilino, simbolo di generosità, o pure perchè egli era un Uccellaccio di rapina; nella labbra gli spiccavano i coralli;e ne' denti le perle; largo di petto; di statura,nè alta,nè brieve: vestito alla Regale,sembrava un prodigio di venustà, un tesoro di ricchezza; da ogni lato sfavillava lucidi diamanti, e luminoti piropi: nella fua Regia non calpestava, che argento, ed oro:tutto profumato di balfami,e d'unquenti preziofittutto maestà, beltà, grazia, avvenenza e decoro: affifo nel trono comandava con un folo scettro in mano più Imperj:vestito di corazza,da invitto Capitano, imponeva leggi a' popoli, e fpavento a più Mondi , così reali , come fantaffici . Siccheda tutti per grande vien' egli celebrato. Gli efferciti l'ubbidifcono: le nazioni l' adorano: sempre coronato di lauri trionfali: sempre infarinato di polvere campestre Marte, in somma, gli stà nella destra. Bellona nel braccio, e la Fortuna colle chiome scarmigliate gli mantiene ferma e stabile la Ruota. La onde per otte-

ottenere Aleffandro ciochè brama: altro ad Aleffandro non costa, che un Sic Volo, Sic Jubeo. Ma che pro? se tutte queste felicità,e speciali prerogative, non possono pareggiarlo a Diogene:a vvegnacche sia povero, mendico, diftorme,e sequestrato in una Bigoncia. Ma se Grande sia Alessandro, chi saprà penetrare l'interno del suo animo, ben vedrà, che sa un Mostro d'ambizione, un Antroposago di crudeltà e un Bimatre d'intemperanza. Dicalo l'immanità usata con Clito, e con Calistene? che oscurò lo splendore delle sue glorie. Siccome lo confermano tanti Regnie Provincie devastate dalla sua fierezza col ferro, e incenerite col fuoco. Dimodochè, non dovete gonfiarvi, o fitibondo Idropico d'ambizione? se da Plutarco furon le vostre operazioni predicate filosoficamente perfette. Nè pur debbe acciecarvi il tumo di quell'Ammione Sacerdote, che da vilissimo Parasito, appellovvi figliuol di Giove? poiche dal seno degli Dei non nascon Mostri. Dovea beu'annoverarvi fra gli Apoteofi, che fono appunto que' Superbi trasformatidagli Adulatori in Numi fuperni. Madirete, che voi fiete Grande; egli è vero. Grande Balena famelica, ed Orca truculente voisiete, da essere paragonato a iMostri marittimi. Sicchè per descrivere le vostre grandezze, non trovo Pennello più efficace quanto quello del Vecchio Plinio nel trattato ch'ci fè delle Balene, e dell'Orche, Plin. lib.9. cap. 6. Per tanto piega o Alesfandro la tua altiera cervice alla fentenza diffinitiva della giusta Bilancia di Crotolajo, che dichiara Diogene mendico effer più ricco e felice d' Aleffandro,col voto affennato di Plinio. Non est felix, qui magna fortuna eft , fed qui babetur , & eft ob virtutes ea dignus. Plin. Panegyrie. in Trajan. Per tanto vivo giacque Diogene sepolto nell' Avello d'un legno tarlato, e morto vive nell'Urna dell'eternità:ricco di ftima,colmo di gloria. e dovizioso d'applausi, più di voi Alessandro, grande illuftre,e gloriofo. È che ciò fia verità incontraftabile: Aleffandro bramò effer Diogene,nè mai Diogene fospirò di effere Alesfandro.Lo confermo Plutarco: Nifi Alexander effem,

Diogenes effe vellem. Plutarco orat. 2. de Alexand.

Ma, o Virtù vener anda, vera madre di nobiltà, difentiera d'onore, fanale luminofo di gloria; quanto feil alla moderna gioventù poco flimata; quanto dalle corti de Grandi bandita. I tuoi feguaci non fon, che i poveri, edi mendichi; e fe mai per pietà, avete qualche mifero albergo, non altrove apparifec, che nelle fotterranee caverne de' Demofteni, ne'tuguri affumicati de' Cinici, o nell'angufte cellette de'chiofit. Lignoranza è quella, che viene flimata da'plebei, riverita da'Nobili, favorita da Principi, ed efaltata dall'ale della fortuna. Sicchè o cattivella, e disgraziata a Virtù, come disprezzata dalMondo, dal Mondo allontanati, e fipiega il volo alla sfera del Sole; acciocchè, fe in terra giaci fenza pompa, e fenza flima; viver possi almeno nel Cielo, per fempre chiara, e lumino fa.

Alludest, che la virtà sia più stimabile di tutti i tesori del mondo; e più potente di qualunque gran Monarca dell'orbevavoegnacchè sia poco stimata da Principi, e poco dalla gioventù gradita.

ana gioventu graanta.

### VII.

Plinio Panigirista, violentato da un Personaggia autorevole,ma disettoso,a perpetuario nellamemoria de posteri con la sua erasita penna; egli appigliasi ad an sottilissimo ritrovato, per ucellarlo.

P. Linio Panigirifta (dapoichè confumò un luftro; per illuftrare colla fua illuftriffima penna la chiara fama di Trajano Imperatore/vien'affretto da un fuperbaccio viziofo a confectar'i fuoi inchiofiri, per renderlo luminofo nell'onorata memoria dell' eternità quando egli era degno di libellije di striercome coliu, c'havea ufurpato la coda alle comete, i cieli all'Altifiimo; e a Lucifero l' Inferno. Pertanto Plinio, per fottrarfi dallo sdegno di tal L

rigoglioso Pavone, gli rispose argutamente, che l'arebbe di buon grado compiacciuto,, se gli auesse prolungata la vita per lo corso d'un secolo. Alla cui risposta sagace tosto egli turbolfi; e già intendeua vibrargli i fulmini del suo sdegno per atterrarlo; ma Plinio fi schermì dalla sua ira, replicandogli, ch'auendo distillato sudori per lo tenor di cinque anni a dipignere al naturale un Principe di perfettissime fattezza:così di volto,come di costumi, qual'era Trajano ; maggior tempo conueniua al congegno , e lauorio d' un corpo difettolo,e d'animo deforme, come il suo; contuttoció per conformarsi co'suoi desider j, coveniva dargli concedo per condursi in Roma alla scuola del Bernini, e di Michel'Agnolo Buonaruota, per ben apprendere il vero modo d'effemplar al uiuo nelle sue carte oggetti orrendi, e spayentevoli; acciocchè i diavoli dell' inferno apparisfero Angioli del cielo . Ma non avendo quell' ignorante concepita metafora così oscura; volentieri accordossi con questa proposizione ; sicchè si rese piegheuole a dargli licenza di condursi in Roma, oue osseruando i gran meriti dell'Eminentissimo Cardinal Grimani, volle seruirsi di tanto qualificato suggetto per idea del buon gouerno politico,e per ritratto d' un Principe virtuoso; la onde gli dedicò quel famoso panegirico medesimo, che per errore degli stampatori consecrato apparendo a prò di tal superbo difettofo; divenne egli, come adulatore fervile, condannato da Socrate al precipizio del Vessevo, per compiagnere in compagnia dell' altro Plinio seniore, le commune sciagure. Ma fincerato avendo il Panegerista la sua chiara innocenzia, non folo fù profciolto dal rigor di sì severo gastigo,ma celebrato divenne per letterato ingenuo, ed erudito ; ed in sua eterna laude , gli su eretta statua dal celebre scultore Giuseppe Fumo Napoletano, col cui sumo diuente più chiaro, e luminoso nel predicamento della pubblica fima.

Alludesi, che i Principi più cattivi sono ambiziosi di gloria, e di lodi; colle quali stimano inorpellare i loro vizi.

Secondo, che gli Scrittori ingenul difficilmente piegano la penna all'adulazioni servili, ma la consacrano alla verità, amata da virtudfi,ed odiata dagli feelerati.

Terzo, che sia gran prudenza schermirsi dal rigore de Tiranni con qualche ingegno ritrovato.

Quarto,che le lodi recano gloria a meritevoli, evitupe. in at at a buy it allows not ; and in rio a Viziofi.

Quinto, che gli avidi di gloria debbono operar bene, per meritarla.

Idea del perfetto Principe , figurato per l'Emis" nentiffino Cardinal Grimani, degniffino Vicere del Regno di Napoli.

Gli è pur vero, che io fia costretto dalla violenza del genio a pubblicar all'eternità della fama le qualità egregie,e pellegrine de' vostri meriti, o Principe eminentiffimo della fanta Chiefa cattolica, decoro della porpora, e gloria della Veneziana Repubblica Perciò mi fo lecito fra l'anguito spazio di queste carte racchiudere in brievi periodi le vostre gran virtù : facendo conoscere al mondo, che Voi siete, non solamente il Sole risplendente dell' ecclesiastico Cielo, ma la vera idea del governo politico, il fonte chiaro della pietà, il modello della prin denza,il giardino delle delizie del genero umano, il compendio finalmente d'ogni eroica virtu; ma che ciò sia veriffimo, cominciarò dal raggio della giuftizia, che in uoi al vivo mirabilmente risplende; la quale, al parer di Tullio, e d'Aristotile:egli è il fondamento più stabile, la colonna più ferma, di tutti gli abiti virtuofi; anzi ella è il Nocchiero più accorto della navigazione politica, che fostiene, regola, e regge la felicità de'popoli, senza cui ogni ordine di Reggimento monarchico, aristocratico, democratico, o misto; tofto cade,e vacilla;ma con la fua scorta,le Monarchieti Reami,e i Principati foltengonfi in piè, e con ampi confini , per larghi fecoli, fi dilatano.

Ma quanto nell' animo vostro eroico risplende questo specioso Raggio; il fate ravvisare, anche a' ciechi, che pur ne ricevono nell' oscure caverne il lume de' vostri fulgidi rifleffi;poiche nella parte, non men distributiva, che correttiva; non avete in queste primizie di governo lasciato male impunito, nè merito irrimunerato ; ma con finissimo gradicio, reggete il Regno con le redini del Premio, e del Gastigorche son'i due cardini del governo politico; perciò fiete vero Sole, che fgombrate col rigor della pena, l'erbe cattive, e rauniuate con la copia de premi, i fiori innocenti. Avendo per ventura voi appreso da Lipsio, che Duo sunt, que populos infruunt, ac formant, deliquentium caftigatio , & bonorum pramiatio . Ad utrunque enim borum aspicientes, illam quidem ob metum fugiunt, banc ob gloria fludium concupifcant , Lycurgus orat.in Leocratem apud Justum Lipsium lib.s.de milit. Rom. Dialog. 17. Per tanto reggendo voi questo spiritoso destriero Partenopeo con l'egualità di simili redini ; viurete sicuro di non travviar'i fentieri del giusto,nè smarrire lo scopo del dritto; come altresì di non violare l'integrità in pregiudicio di quella verginella d' Aftrea, che diè in deposito delle vostre immaculatissime mani, la bilancia, e la spada; co'quali simboli librando voi la delicatissima stadera dell'integrità, compartite a mifura geometrica i gastighi a'delinquenti,e i premj a'meriteuoli; Perciò non si ascolta in questo vostro felicissimo gouerne mugghiare i giusti nel toro di Fallaride;nè gli scelerati cantare sotto le capanne di vermiglie rofe; ficchè ben fappiate premiare, e punire con ragguardo di circospetto giudicio e con occhio d'attenzione discreta. Ammirandosi del pari in voi una soprafina provvidenza: or che si truova il Regno manchevole di frumento; contuttociò fuppli la vostra sagacità, con cui hà in un baleno riempiuto di pane le fameliche fauci de'popoli; ed hà, non fenza prodigio, convertito la gracile carestia in pingue abbondanza;merce, che nelle pubbliche contrade di questa metropoli Città: tutto ovante cammina il carro trionfale della Dea Cerere, e con suono di cornacopia ubertosa cantano, per la vostra salute i nobili, ed i plebei, salmi, ed inni divoti. Ma per maggior gloria, fe nel campo della vostra innocenza, ognuno vede fiorire i candidi gigli, così egualmente dal seno della vostra impariggiabile provvidenza, cutto il mondo offerva germogliare nelle stagioni più infeconde copiolissime spicche Dimanierache con tal portento di fagacità politica, vi fiete reso al pari di Trajano, meritevole degliencomj di Plinio. Culo nunquam benignitastanta,ut omnes simul terras uberet, soveatque : bit omnibus pariter sinon sterilitatem, at mala sterilitatis, exturbat: bic si non facunditatem, at bona facunditatis importat, Plin. in Panegyr. Trajani. Per tanto effendo voi, qual'altro Sole , più luminoso nelle caligini dell' angustie; ben potrò alzarvi per impresa un Sole animato col motto In tenebris Clarior Pregio singolare degli eroi più grandi; come attestollo Lipsio In rebus artis , causique arduis magis fagax ingenium elucet, Lipfin panegyr Plin. Ma,che diro o Principe magnanimo della vostra cauta, e cara prudenzaa, vvalorata negli affari più grandi nella principal corte del mondo; ove avete ofcurato le glorie di Policratide, di Fabricio, di Gemino, e di Popilio: tutti celebri Ambasciatori. Risplendendo ancora in voi iraggi della sagacità, dell'accortezza, e della vigilanza; che sono i tre lumi primarj a ben reggere i sudditi. Quindi non è stupore, se quando più siete aggrauato dalla soma pesante del governo , allora qual'altro Atlante sostinete il tutto; acciocchè ognun posta riposarsi nel granciale delle vostre indisesse vigilie. Imitando inciò voi, o. Principe zelantiffimo, l'oculata vigilanza del fagacissimo console, e capitano insigne d'efferciti Torquato Manlio, che non mai ad altri volle depositare le redini del comando, che alle proprie sue mani; siccome mi raccorda Livius in Torq. Manl. Per tanto con questo specioso reggio di vigilanza, non solo rilucete nelle

nelle carte d'Omero, per offervar voi puntualmete quanto ad un fupremo ministro, e Principe convenga . Non lices integram nottem dormire, regentem imperio populoi, & azentem bestore curas Homer. Hiad. 2. Ma egualmente più chiaro fembrate nelle pagine del Morale : imperoche vi fiete refo degno delle steffe laudi, che presto a Claudio . Omnium formos illius vigilia defendit, omnium ofium illius labor, omnium delicias Illius industria, omnium vacationem illius occupatio . Ex quo fe cafar orbi Terrarum d'dicavit sibi eripait , & siderum modo, que irrequieta semper cursus suos explicant; numquam illi licet, nec subsistere, nec quicquam suum facere, Senet. lib. de confolat. ad Polyb.cap. 26. Non perciò negli affari di fomma importanza, non aprite largamente le orecchie a Configlieri favi, e zelanti; acciocche vi fuggeriscano sani dettattil di cristiana politica; sapendo ben voi, che non possa persettamente governare popoli, chi non si lascia regger da dotti , e da integri ministri ; attefochè il pefo grave d'un Regno ; non può fuftenersi folo, che da un'Atlante: chimerizzato dalle poctiche favole. Questi raggi adunque così vivi illuminano talmente la vostra eccelsa mente, che sapete appigliarvi sempre a que' falutari partiti, che fon' indici chiari, che voi il tutto intendete, il tutto prevedete, il tutto disponete, e'l tutto faggiamente amministrate . Ma ciò intendasi per quanto la capacità , e intelligenza umana può ne fuoi tifretti limiti comprendere ; e non già , che intendeffi avvelirvi con le adulazioni servili : predicandoni per una mente angelica, ovvero per un'altro fommo Iddio, ch'è folamente capace di comprender'il tutto . Sicchè con questi rifplendenti raggi, fpicca in voi un' intelletto rifvegliato. accorto,e lominofo; che fa ammirarvi fempre fermo,e stabile nelle rifoluzioni, e ne' colpi di finistra fortuna sempre costante, ed imperturbabile: al pari d'ogni altro stoico: laonde egli non è stupore, se operate con senno, maturate l'acerbità de'negozi con attenzione, fminuzzate le cose

m alagevoli con diligenza, fpianate con accortezza le difficultà più spinose ; e gli affari più intricati suiluppati con fomma vigilanza, per affidarli in ficuro porto. Ma fe questi raggi vi affomigliano al fole più di questo luminoso fà conoscervi al mondo l'altro della vostra impareggiabile pietà,e clemenza:cotanto encomiata da Idalberto. Misericordia, & clementia est speciosum humana natura ornamentum, Perciò abborrendo voi la crudeltà, e'Irigore; come vizi connaturali degli animi ignobili ; di raro intendete inorridire il popolo cogli spettacoli tetri di severosupplicio se non quando siete costretto dalla gravezza di qualche enorme delitto, che provoca la vostra pietà, ed irrita la vostra eroica clemenza; attesochè siete così bene ammaestrato nella scuola di Seneca, che non ignorate qua nto desormità egli sia,bagnar allo spesso di sangue umano le mannaje,e le scuri. Principi non minus turpia multa supplicia;: quam medico multa funera. Ma non perciò voi lasciate in non cale gli errori, senza correggerli zelantemente, con la sferza foave d'un moderato rigore; av vegnachè freno falutare sia la severità per serbar'i Regni, e le Republiche nello stato di concordia e di pace ; secondo le massime di Cicerone . Adhibenda est Reipublice caufa severitas , sine qua administrari Civitas nulla potest; Nondimeno Voi, che sapete, che la veste del rigore non ben si adatta alla flatura d'un Principe, ma folo conuieu a quella de' feveri Giudici:mai sempre corredati di fierezza, ed' orrore ;non potfiate; perciò accomodarvi; al parere de' Caligoli , de' Tiberi, e de'Neroni; ma'al contiglio di Tullio, di gastigar pochi, per correggere, e impaurir molti. Al paucos pena, metus ad omnes pervenit. Cicer. pro cruent. In tal guifa effercitatei l'zelo; e non mi allontanate dalla clementa: con l' uno fate lagrimar pochi,e con l'altra rider molti; laonde fe voi non foste un Sole luminoso, io potrei paragonarvi alla Cometa, la quale Paucis minatur, omnibus fulget. Ma fra tanti chiariffimi raggi considerabili,che u'illuminano, non è per mio auuifo, il minor quella della vostra immenza liberalità, la quale, à guisa di fecondo fonte, scaturisce in ogni tempo piogge di prodigalissime grazie, per collocare in alto chi più giace nel baffo della fortuna:maffima inuero de'Grandi, approfittati nella scuola di Cassiodoro. Quid enim tam regium, quam feciffe felicem? Questi rari raggi, uniti in un folo fuggetto ; baftarebbono a dichiararlo fingolare nella virrà, ed unico nel merito. Ma l'effer Voi, o Principe magnanimo, anche mecenate degli scenziati; vi rendete degno di ofcurare le glorie di Tolomeo, Ottaviano, Vespesiano, Adriano, Severo, di Trajano, e di Costantino Magno; e a'nostri tempi più vicini, al Re Ruberto, e al Magnanimo Alfonfo d' Aragona ; i quali fuor di mifura esaltavano i virtuosi. Con questa generosa gratitudine, che nel vostro eroico animo risplende, imitate la natura della terra, come configlia Agostino. Imitanda nobis est natura terrarum, que suscept um semen multiplicatiori folent numero reddere , quam acceperint . Ma fra tante speciali preminenze, che in voi rilucono, quella, che più vi aumenta la gloria,ed accresce la stima, egli è di star voi tutto zelante in confolare i poveri Litiganti, acciocchè nella culla delle calunnie non facciano perpetuo fonno le caufe.

Laonde non sarà egli mica stupore, se'l mondo ammira in voii pregi di tante Virtù; quando il Cielo creovvigrande d'animo, grande d'intelletto, grande di nascita, e grande di statura; per sarvi considerare per ogni ragguardo, per massimo. Per tanto priego il sommo Iddio, che ui conceda gli anni lunghi, e selici di Nestore, e che ui prolunghi la carica in questo supremo gouerno di Napoli per seruigio di Dio, per aumento dell' Augustissima casa, per sollieuo de nobili, e per selicità del pubblico, per sua gloria immortale.

### Tito vinto dalla fortezza del famoso Atleta Melancoma.

Ito Imperatore, il più auuenente, benigno, e umano del mondo; fu, per le fue amabili, e attrattiue qualità, appellato delizia del genere umano. Malancoma allo'ncontro il più bello, forte, e ualorofo di tutti gli Atleti della Grecia, senza cimentarsi in isteccato con Tito, il superò, e'l vinse; Imperocchè Malancoma ne' laboriosi essercizi del Ginnasio napoletano, con le Melancole graui, o gesti, secondo i vocaboli più vetusti, si rese prodigio degli spettacoli, ed eroe valoroso della palestra: mercè, che nuno poteua stargli a petto, che qual nouello Alcide, egli non abbattesse. Catocle stesso, ch'era il terror dell' erculana Elledra, non venne mai con tale Alcide in tenzone, senza dargli nella destra la palma del trionfo, el viva, viva dal vincitore; ma la maggior vittoria gloriosa di Melancoma,non era già l'atterrare il vinto,ma farlo vivire inuulnerato perditore; ficchè fcagliava egli con artificio l'irriparabil colpo, ma con pietà eroica lasciaua impressa insensibilmente la cicatrice del trionfo su'l corpo debellato del suo competitore; godendo egli, che rimanesse superfite del fuo valore; dimanierache il coltello, aguzzato nella cote della generofità, e della clemenza, nutriuafi di gloria; ma sempre di sangue umano restava digiuno : bastandogli solamente, che i suoi vinti si confessallero, per eterno fuo trionfo, fuperati da lui, ma non estinti; ma se Tito stimavati, per la sua clemenza, più di Melancoma celebre, e gloriofo; perche acquistò l'attributo di delizia del genere umano. Melancoma allo'ncontro, che egli rapì pe'l fuo valore il cuore, meritò con applauso commune, essere per delizia di Tito celebrato: se vero adunque egli era, che Tito fosse delizia del genere umano; chi potrà mai negar', a Melancoma il glorioso, e singolare pregio d'esser delizia della

della delizia dell'uman genere:ficchè di molta lunga vien celebrato Malancoma co'titoli più speciosi di que' di Tito. E se Tito intende pareggiarlo, e superarlo negli attributi più gloriofi; dourà egli medefimo confessare, che Tito, o sia più temerario de'Titani, o che Temistio nell'asserire, che Malancoma sia stato delizia di Tito, mentisca. Ma che Temistio non travviò punto dal vero; Petavio, che sunne il traduttore, in tal tenore l'attesta. Fuisse olim majorum nostrorum atate pugilem quendam Malancomam nomine ferunt, ab Imperatore Tito unice dilectum, qui & pulcherrimus idem, & maximus esset, & in arte sua celeberrimus . Hic nemine unquam conuulnerato, neque verberato, statu ipso tantum, ac manuum intentione adversarios fatigabat; abibant itàque bac hominis indulgentia gaudentes, sed facultate; ac praparatione illius inferiores Orat. 10. de Pace ad Valetem. p.245 apud Petr. Lafen. fol. 78.in [uo Gymnaf.

Alludefi, che la fortezza del corpo, e dell'animo, acquifiata della natura, e coltivata dell'arte fia degna d'eter-

na stima.

Secondo, che i Principi non di rado son superat i nello'ngegno, nella sortezza, e in ogni altro dono della natura, da suggetti volgari, e di oscura nascita.

х.

Italia inferma di morbo gallico, e di più altri mabori, ricorre a farmaci dello fizzifia Macchiavello, per effer refliculta alla perfetta falute.

I Italia, effendo per fuo infelice deftino fuordimodo travagliata dal morbo GALLICO, e da più altri malori, che la conducean prefio al fepolero; convocò collegio de più periti medici d'Europa, per ridurfi in istato di persetta falute. Ma considerata da que barbagianni gianni la gravezza della fui infermità; fi conchiufe da efiòloro concordemente, ch'l male egli era di tanto pefo, che niuna speranza le restava di vita: perciò ella, altronon potendo, invocò per sio ajuto Giove superno. Questo nune impietosito della sua deplorabile miseria, le se intendere per la bocca misteriosa dell'oracolo di Del fo, che l'Macchiavello Fiorentino cossito arcani politici poteva porgerse qualche ajuto, e da tanta oppressione fottarala. Per tanto si condusse questo Politico in Roma, e nella presenza del Pontesce, de Cardinali, e de Principi Italiani in tal guisa foiccò i suo sentimento.

Già veggo, o Padre beati simo, già comprendo, o Principi d'eminenza,e già, Sourani d'Altezza, mi accor zo, quanto egli sia pertinace, e ribelle l'indisposizione mortale d' Italia che a lunghi passi la spigne al sepolero. Non vedete dallo sputo marcito, che dimostra avere contaminati i polmoni, e guaste le visceret come altresi per essere la infélice caduta in delirj : manifesto indicio si è , che altra febbre ancora, e più perigliofa, e maligna le travolge il cervello e l'agita l'umor dell'altra bile . Ma che'l tutto sia delle sue miserie sintomo infallibile ; non ascoltasi, spiegar la lingua in diverse guise di linguaggi? imperocche ella tutta altiera, e superba spiega tal'ora la lingua alla Spagnuola; or diffinvolta parla Francese,ed altre fiate fà con asprezza sentirsi per una Tedesca; sicche altro non le rimane, per maggiore stranceza, che l'ascoltiamo barbaramente cinquettare alla Turche sea. Nulladimanco se ristorata sarà dall' ARGENTO VIVO di vostra santità, e da siroppi d'OROPOT ABILE di tutti i suoi sourani d'Italia; ben potrà sperare la pristina salute. Ma convien primier amente togliersi la cagione mandante, she mantiene ostinato il suo male : e ciò sarebbe col cambiar sistema di governo nel Regno di Napoli, e ridurlo in Aristocratico reggimento: altramenti soggiacendo esso alla sferza de Monarchi, sempre starà la misera Italia travagliata dall'azitazioni dell'armi de Principi potenti stra-

M a

rieri,

nieri, i quali conoscendo quanto ricco, e considerabile sia quel Regno, non la sceranno giammai d'introdurre grosse esserciti in Italia per conquistarlo: siccome avvienc ad una vaga donzella, la quale finche ella flia nel secolo, viur à sempre esposta agli sguardi lascivi di più Amanti: ma ritiratanella clausura del Monistero, tostoriman liberata dagli amorosi insulti. In tal guisa appunto Napoli, cambiando le catene di ferro in diadema ducale d'oro non farà più inquietato dalle altrui armi; nè l'Italia travagliata da tante bellicose Nazioni, e nobilissimi uccelli: come il GALLO, ch'essendo dalla natura dotato di corona, stima, che giustamente a lui convencano i Regni, per tal cagione ouunque egli ferma il piede vuol dilatare i fianchi, con allargar le ali. Dicalo la sperienza, se ciò verissimo sia: che tantosto egli entrà nell'Italia , tutto rigoglioso alzò il canto per far piagnere i di lei Sourani. Lo sperimentò apertamente Savoja, e Modena: e se la fortuna non sifosse opposta a' suoi ambiziosi disegni; arebbe già egli fatto so-Spirar Vinegia, lagrimar Genova, languir Parma, e gemere Finale. Anzi cotal Masico altiero, tutto neeso a cantar'i funerali de Principi d'Europa, per agognar provincie, e stati, e per dilatare ne termini di NON PLUSUL-TRA la sua Monarchia, arebbe anche co suoi sproni battuto i fianchi a'Preti. Ma sc'l Gallo è sospetto, e perniciofo all Italia; non men forfe farebbe per mio avviso l' Aquila genero fa, ch'effendo Reina de'volatili, ed uccello nobilissimo di Giove, vorrebbe senza fallo, per tutto il cielo d'Italia distendere le sue grandissime ale. Sicche più avertato partito egli sarebbe per la sua sicura quiete, che si riduca il Regno di Napoli in libertà, e lo stato di Mantua, e di Milano incorporarsi al dominio del Duca di Savoja; acciocche accresciuto questo Principe di maggiori forze, possa servire in ogni tempo, per argine d'essa, a non farla naufragare dall' inondazione della Senna, del Danubio, e del Rodano; Ma perchè il prefato Regno per sua sventura si ritrova in marcia tisichezza, e tutto ignudo senza pelle; che

F93

che gli fu tolta dalla rapacità de Lupi della Caftiglia, per manierache la fua debbolezza non fe permettere mantener si in piedi ; perciò non potrebbe egli intrappradere una tanta malagevole impresa; semprechè non sia assistita dall'autorità della Chiesa dalla prudenza; e da vezzi di. preclarissimi s'eneziani, dall'oro de Genvoess, e da utta la sorza degli altri Principi statiani; a quai conviene la vigilanza per condurra a cape tas sovioso attentaco: altramenti con infesice avvenimento, rimanendo eglino fra le sosse delle Scille; e delle Cariddi del Faro; si verischerà a lor danno quanto accennasi dall'Ecclessassimi Vidi servos in equis, & Principes ambulantes super terram, quasi equos.

Queto deliramento del Macchiavello rifvegliò nel profondo timore, che tofto ragunaronti in gabinetto ce Cardinali a crivellare, quanto alla lor comune quiete egli era più d'acconcio; ma nel miglior dell'abburattare tal delicatifima farina; furon'interrotti dalla prudenza affennata di GiuftoLipiospolitico d'effemplar vita, che portando la retitudine nel nome, volle farla fipicare nel la fua innocențifima bocca, giammai avvezza a germogliar fiori velenofi. Per tanto opponendofia dettami del Macchiavello, così manifeftò i fuoi fani fentimenti.

erate:

trate, e di Tacito, ogni violente mutazione riesce dannevole al corpo umano, e politico; perciò ella è da fuggirsi, con lusciar'il Mondo, e l'Italia, nel sistema medesimo, che ognun lo rimira : altramenti soggiacerà a piggiori accidenti apopletici, che la priveranno violentemente della vita. Ma fe per avventura riuscendo felicemente quanto il Macchiavello propone, con l'assistenza d'una seconda fortuna, rideffe l'Italia; quanto più dourebbe piagnere, e sospirare: considerando gli scogli insuperabili, che in tal maneggio s'incontrano: come la poca unione de Nobili tra essi: la loro avversione co Cittadini ambiziosi : la sciocchezza d'un Popolaccio incostate: l'avidità de Baroni, che della Città, e del Regno, più capace a servirsi delle pillole d'acciajo, che delle palle di Marte; poiche si trova del tutto idroprica, oppilata, debole di ferze, sfornita di danari, sproveduta di foldati, d'armi, e di consiglio. E allo'ncontro pronti gli apparati militari di coloro, che intendono in un boccone tranguggiarla: tralasciando le altre difficultà di non leggier peso, che rendono del tutto vane le chimeriche proposizioni, e castellacci in aria del Macchiavello, e impossibile i suoi fantasticati disegni; contuttociò diasi a suo talento per concedute illusioni, così malenconiche;dicami questo gran politico, e perito Statista? qual sofsistenza arebbe mai in una Città fornita di numeroso Popolo, e di pochissi Nobili, una tal' Aristocrazia ideale, se prima del suo cominciamento cadrebbe in una deplorabile Oligarchia; conciofiache il Popolo maggior di numero, e di forze, si usurparebbe la totale autorità del governo, con oppressione della Nobiltà, e de Cittadini civili; e con questo mal'esemplo tutte l'altre Città d'Italia soggiacerebbono atta stessa rovina con pregiudicio de loro Principi ; i quali per non introdurre simile novità, anche si opporrebbono a tal difegno . Sicche riuscendo il rimedio assai piggiore del male; egli sarà sempre più accertato partito alla quiete di tutta Italia, che simantenga un Regno pieno di discordie sotto il dominio d'un solo Principe, come insegna TaciTacito. Non aliud discordantis Patriz remedium fuisse, quam ab uno regeretur. Lib.1. Annal; ma con tal condizione, che detto Sourano abbia perpetuamente tener la sua Regia nella Città di Napoli; accioche i sudditi fossero in ogni tempo felicitati dall'aspetto benigno, e di raggi lueninosi del loro Sole; per goder quella beatitudine del secolo dell'innocenza. Per tanto senza progiudicare qualche altro Monarca, consigliarei, che si debba mantenere nel pacifico dominio del detto Regno la santissima Casa d' Austria, la quale non intese giammai inquietare in niun tempo i confinanti; ma con animo ben fornito di moderazione, si contentò sempre comunicare a' Vassalli, ed agli altri Principi men d'elfa potenti, le grezie della fua impareggiabile elemenza. Lo confesserà la casa Farnese, e di Medici:esattate da questa Aquila imperiale nel trono della souranità; quando nel miglior de suoi trionfi, gli riufeiva agevole mettere il freno all'Ingbilterra, i ceppi alla Germania, le catene alla Francia : non che'l giogo duro, ed aspro all'Italia. Dissi aspro, e duro; imperochè ogui dolce dominio pur riesce afro, e lazzo nella bocca frenata de popoli: perciocche il Principe, secondo il parere dell' Angelico Tommaso, non è stato già istituito dalla natura, che fè tutti gli uomini liberi, ma funne cagione la corruttela dell'umane colpe, che debbonsì reprimere colla sferza dell' autorità de Potenti, e con gli statuti delle fante leggi. (a) Non est Rex de jure natura, sed sequela culpa. Perciò sembra questa nodosa verga imperativa alla libertà de mortali pur troppo nojosa, amara, e dispiacevole: conciosieche raffrena ella l'arbitrio umano, si oppone a più senfuali dilettamenti della natura ; e tal volta ancora opprime la ragione, e traligna in detestabile tirannide: come osservossi ne tempi infelici di Tiberio di Caligola, di Nerone di Domiziano , e d'altri mostri del genere umano , al par di costoro orrendi, ma non già in questi secoli fortunati, in cui tutti i Principi cattolici nutriscono sentimenti

t ampoco pel continuo esito scema. Neque exhaustis aquis minuitur, neque infusis augetur Chi mai adunque non direbbe, che sia ella stata posta sie dall' Altissimo nel trono di tantavasta Monarchia, per consolare gli afflitti, per felicitare i suoi sudditi , per correggere la pertinacia degli cretici, per abbattere l'orgoglio ottomano, per sostenere la quiete d' Europa, e per serbare finalmente sieura la madre chiesa cattolica? Per tanto dalla sua grandezza non può insospettirsi il Grande, nè paveuture il Piccolo; essendo ella non dissimile al fiume Amelico, il quate avvegnache doviziofo d'acque divenga quanto si voglia, non mai sigonfia; e se pur placidamente dal suo seno segorga, imita il Nilo, che allora? sbocca, per rendere feconde, ed ubertofe le campagne. Per tanto devesti da vostra Beatitudine, e da tatti i Principi cattolici sostenere nel pacifico Trono della spagnuola Monarchia: purche i |uni successori più non parlino, nè vestano, nè scrivano in lingue forastiere.

Questa consulta di Giusto Lipsio, si tanto approvata, el conchiuse nel gabinetto del formo Pontesce col parere di tutti i Principi d'Europa, che'l Regno di Napoli si mantenga sempre sotto la fignoria della detta augustissima Cafa, con patto espresso, che tutti i descendenti desse alla gola le goligie, e desi a di discontanti della della gola le goligie, e corvatte; e dalla bocca tutte quelle afre dizioni, che terminano in confonanticioè che sappiano del superbo Spagnuolo, dell'ingrato Francese, e dell'agro dolce Tudesco; ma parlar sepre debbano, senza concegno, alla Napoletana

Micco mio, caro Cicco, e Tonno amato; Cianne dell'arma, e Petruzzo del fato In al guida fentendosi i Vasallii chiamar e assabilmente per nome dal Sourano lor naturale; non sol o san concetto che da colui sen'amati, estimati(come notò Tacito in persona d'Ortalo nel sib. 2. Annal.) ma gli renderanno tutta l'ubbidienza, nello stesso modo, che teron i Parti con quel Regnate, mazionato da Tacito. Instituta Partibor um insumit patri is moribus impar absumptus est Tacit. 1ib. 6. Annal. Così egualmente debbellò l'animò, e la divozione de' Persi Alessandro magno: non già con l'armi, ma col vestirsi egli e' suoi ministri de loro abiti, e costumi.

Alludest, che imali non posson curarsi, senza divellere

le radici della lor cagione.

Secondo che sia follia pretendere Repubblica il Regno di Napoli, sempre che può mantenersi sotto il dominio de' Principi benigni.

Terzo, che tutte le mutazioni di governo pajon facili

nella teorica, mariescon malagevoli nella pratica.

Quarto, che la lunga tolleranza d'un male, rieste men dannosa d'un nuovo, e voiseter timedin: chè è quanto dire, che più è da comentarsi d'una avitea fervità i, che d'una nuova, e dolce liberrà felice: imperachè chi per lungo uso avvezza il palato alle sose amare; lo stelso mele ibleo gli sembra dispiacevole, e pro grato.

Quinto, che la natura umana ama la libertà,e ributta

farsi servo delle nazioni franiere.

Sesto, che sia grande fortuna di sulliti, adorare quel Principe, che veste, e parla alla loro costumanza.

# XI.

# Partenope nelle sponde del Sebeto amaramente deplora.

P Artenope, che con Γ armonia del fuo dolce canto, procvocava il diletto, ed invitava Eraclito al rifo, pur tuttavolta ritirata nelle fponde del Sebeto N dirot-

rottamente deplora; e con istanze supplichevoli implora il Volturno, il Tevere, il Po, e l'Arno ; a comunicare le dovizie delle loro acque nel seno infecondo di quel siumicello innocente, per renderlo più grande, e capace ad ispegnere ogni incendio; ma effendo domandata da Niobe, perchè gl'imbolava dagli occhi le lagrime? quando ella, per istinto naturale era solito a svegliare il diletto col dolce canto; Risposele: Io miserella piango, e sospiro più d'un Eraclito, perchè sovvienmi l'incendio fanesto di Troja, di Roma, di Genova, e del Vessuvio; onde ancor' io dubito foggiacer' a fomiglianti sventure, le quali mi riuscirebbono pur tollerabili, quando fossi incenerata, come Roma a fuon di Lira, e d'Arpa; imperocchè rattemperarei co' foavi concenti l'aforezza delle mie interne afflizzioni; ma temo non sia, bruciata più tosto con gli strepiti spiacevoli delle trombe, delle carcasse, de'tamburi, e de'cannoni. Però deploro innanzi tempo le mie difgrazie future, per accrescere con le lagrime presenti, l'acque di questo innocentissimo siume, con le quali potessi più agevolmente estinguere le fiamme, che si preparano da' Galli a mio danno; nondimeno mi confuolo fol con la speranza d'effère foccorfa dalle à cque della Germania, co le quali fe refterò, per mia difgrazia naufragata, dirò a fuon di cetera. . . . . E Troja giacque

Pria estinta dal fuoco, e poi dall'acque,

'Alludesi alle minacce della Francia di vendicar col ferro, ecol fuoco gli oltraggi, fatti dalla plebe al cavallo di bronzo,

Secordo, che'l timore nascendo nell'animo umano dalla rea coscierza, sempre teme chi ad altri ostende; perciò convien sempre operare cristianamente, per vivire in serena quiete.

### XII.

# La felicità infelice della Sirena Partenope.

Ettuno avendo inteso, che la Sirena Partenope, non più deliziauafi col dolce canto; ma imita ua le meste Niobi con gli sospiri, e col pianto; la domandò perciò a dirgli la cagioue di tanto suo cordoglio; onde ella tosto spiegò la lingua in questi mesti accenti. Sappia, o Nume potente del vasto Regno dell'onde, che la mia troppo felicità, che godo in queste douiziose acque di Capri mi rende fuordimodo mifera,ed infelice ; poichè a mio mal grado veggomi perturbata la quiete, e d'insidiarela vita da'Pescatori rapaci, e da balene, & orche voraci; sicchè viuo angustiata : nè altro ristoro mi sourasta alle mie deplorabili calamità, che d'esser soccorsada GERMANI; ma perchè trà fratelli germani di rado regna la pace; come la sperienza dimostra, che i legami stretti d'amore sciolgonsi quasi sempre in odio, ed in sdegno. Come accena Tacito . Que apud concordes vineula caritatis, incitamenta irarum apud infenfos funt, lib. I.annal.Perciò incontro in questi scogli continue tempeste, e sperimento a mio danno tutte le pene atroci dell'inferno: quando dourei goder la beatitudine del Terreste Paradi-

Alladesi alle prerogative speciali della Città, e Regno di Napoli, chel rendono sempre inquieto; perchè viene molestato dall'armi di più Potenti, che bramano sottometterso al loro dominio.

Secondo, che le felicità non vengon giammai discompagnate dagi infortani; sicchè ben l'ideè colui, che dipinse Volupia Dea de piaceri, abbracciata con Angerona Dea delle disprazie.

### XIII.

Il Sebeto calunniato dagli altri fiumi d'Italia di maggior grido, per pouero d'acque, e sterile di pescaggione.

Fiumi più nobili di prima grandezza d'Italia feron istanza al Nume aquario a difeccarsi il fiurmicello Sebeto, come mendico d'acque, e infecció di pescaggione , perciò del tatto inultile al fervigio umano; ma egli , ch' era degli altri più degno, e considerabile, reconne prontamente per giuntificate discolpe; che serbava nel senoquato più di prezioso, e di buono conveniua all'utile de popoli, all'audità de Regnanti, e allo fordidezza de " niristi: come rane, e mignatte. Con queste risvegliava i cittedini napoletani dal prosondo letargo, in cui stavan septidi, e lor follecitava a prender rimedio alle loro deplorabili miscrie. Con le mignatte insegnava que' Sourani, e lor prudenti ministi a cavar dolcemente, senza serro, dalle vene dessudati il sangue seccios de poveri, e soverchio de' ricchi.

Alludzsi al profondo letargo dezli antichi Napoletani i trillerare infinite grauezze', con le quali si reservo auta di talia, trassitto di Europa, e vituperio del Mondo; ma ora sotto il conando dell' Augustissima casa, non han più d'uopo d'esser destati dalle rane, ma dalle campane: inuitandogli a pregar'iddio per la salute, e concordia de'Principi cristiani.

### XIV.

La Vecchiala vilipefa da Giovani, adisprezzata da juggetti vili.

L Leone Nemeo nel vigor de fuoi anni, si rese terrore delle selve, e spavento delle campagne; conciossiche serbaya negli occhi i sulmini, e le sacte nelle le zann. eErcule nume degli eroi ,più fiate intese con esso lui cimentarfi; ma non mai gli riuscì agevole ricoglierne il trionfo : perciò veniva egli temuto dagli uomini, e celebrato per coronato de' bruti ; ma giunto all' etate, decrepita, non fol da Ercole fu vinto, ma dagli animali più vili era dirifo : come del pari avvenne a' fuggetti accreditati di primo grido; che per quanto ne' floridi anni della lo: gioventù, venivano egual di Marte giudicari: altrettanto declinando nella Vecchiaja, divennero berfagli del disprezzo, ed oggetti ignominiosi di trastallo. Lo sperimento Tiberio, al sentimento di Tacito. Senectutem Tiberij, ut inermem despiciens. lib.6. Annal. Queita peripezia del tempo sperimetò quel grande Eroe del corrente fecolo, ch'avendo sempre raccolto a gran fascio spiche di trionfi,pur'alla perfine nella fua etate cadente, videfi voltar il tergo dall'inconstanza della fortuna; e a suo danno gli trasmutò in funesti cipresti le vittoriose palme. Per ciò ben la ntese l'Imperatore Carlo V., che dopo tanti gloriofi, e prosperi avvenimenti, si ritirò sequestrato nella quiete d'un Chiosto; ove fin'agli ultimi periodi del suo vivire, ferbò verdi gli allori de fuoi trionfi; confiderando egli, che le querce, i platani, e i pini più follevati, che nulla stimano le scuosse de'venti, 'nè la violenza de'fulmini: pure alla fine marciti da'vermini del tempo caddero a

Alludest, che la giouentù richiama la stima, e la vecchiaja il disprezzo.

Secondo, che le prosperità mondane sono di piccola du-

rata , e languiscon con gli anni-

Terzo, che le glorie de Grandi pur foggiaccion a gl'influssi climaterici del tempo, e alle stronesse dell'incostante fortuna.

## Lo Spedale onorato de Galli.

F Ra' morbi innumerabili, menzionati da Galeno, e da Ippocrate, che più afflicare il Ippocrate, che più affliggono il corpo umano; niuno è più nocivo del Gallico : perocchè infinuandoti nella massa sanguigna, corrompe; e distucna la semitria delle viscere, che qualunque rimedio, che gli si adatti, riesce sempre vano, e improfittevole; permodochè se pur non uccide con violenza, travaglia l'uomo per tutto il tenor di fua etate a viuer sempre cagioneuole, ed inselice. Ma se a tanti travagli deplorabili foggiace colui, che togliendofi dal volto il candido velo della pudicizia, si dona in grembo alla lasciuia: egli è giusto gastigo del Cielo, che ne paghi perpetuamente la penitenzia a misura della colpa. Onde ben disse il Principe dell' eloquenza con bocca d'oro: Fluit voluptas, & prima queque euclat sepiusque relinquit causas panitendi. lib. 2. defin. E tutto ciò concorda a quel che leggiamo negli Apoftegmi: Voluptatis inbonella parata est comes panitentia. Per tanto Apollo, nume tutelare dell'oscurissima medicina, avendo inteso, quanto il mondo veniua trauagliato da tal peste Gallica, e che per difetto di buona cura numerofi infermi piombauan al sepolcro; ordinò, che si fabricasse un famoso Spedale nella Città di Malta, da consecrarsi, non già alla Dea Venere, ma al Gallo; e sù la porta maggior del Cortile di esso apparifse dipinto tal uccello col motto DVM CANO PLO-RANT. Alludendosi, che mentre egli canta, que' miseri infermi sfogano le loro passioni in pianto. Nell'altra Porta piccola, immediata al detto Spedale, ordinò, che si douesse scolpire le parole dell'Euangelista Plorabitis, & flebitis, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Ma non credasí già che gl'infermi, a'quali è destinato il detto venerando Albergo, abbian guaste le viscere da quel contaggioso morbo, che nell'Hola Spagnuola dell'India, avendo inferte

infette le fue radici, furon poscia queste trapiantate nel 1494. da gli Spagnuoli nel terreno innocente di Napoli; que germogliaron velenosi fiori, per far piagnere la lasciuia de'Francesi: come riferiscono il Bembo lib.5. Guicciardino lib.1. Sabellico lib.9. Cadino Berges lib.4. Francesco Lopes, nelle storie occidentali dell'Indie cap. 9. ed altri. Ma quest'altro nuouo contaggio, per cui si alzò il presato Spedale, trasse dal licore corrotto de'candidi Gigli, e produsse nel mondo più pessimi effetti:giusta l'aforisino, corruptio optimi peffima . Per tanto questi infermiti condufsero inun tal luogo, per esfère ben'assistiti da'caualieri di croce bianca: efficaciffimi a discacciar da que'corpi inuafati, i diauoli negri . Fra le persone illustri ammesse con decoro nel sudetto qualificatissimo Ridotto, su una testa coronata Anglicana: due Principi d'Altezza: tre eminentiffimi Cardinali, con un drappello fioritodi qualificati Titolati napoletani , e castigliani . Pertanto non istimi il volgo infano, che in detto cospicuo Albergo accolgansi tapini, vagabondi, o paltoni: ma fuggetti ragguardeucli di prima stima; de'quali per darsene qui in brieue contezza, darem cominciamento da quegli un di maggior pefo, che diè chiaro efemplo, quanto fappia sù le tefte coronate co suoi piedi seberzare la fortuna.

Quefto Principe infelíce non cadde no, ma precipitò dal trono; per la fellonia di que popoli: che alienati egualmente dalla Chiefa Cattolica, non han altro oggetto, che scuoterla con chimeriche opinioni di poterve erefie. Coloro adunque intesero opprimer questo digraziato Sourano, che (quel colomba fuggitiua, per ischermirsi dalle loro insidie) cacciossi nella Metropoli della Francia, sotto gli auspici poco propizi di quel glorioso Monarca, che per influssi maligni di chimateriche stelle, la di lui tutela richiama funesti auuenimenti a danno de suo situoriti.

§ Soggiornando adunque cotal Principe diffraziato per lunga pezza in Pariggi ; reftò colto ne' tortuofi laberinti di quelle lufingatrici Sirene, dalla cui magia videfi da angiolod Inghiliterra trasformato in diavolo Francefe; La onde colti, colui, per fottrarfi da al pelliéro morbo , fa cofretto condurfi in detto Spedale fu'l dorfo d'un Pefce moftruofo: auuente il capo di cagnaccio d'i Bertagna, e'i rimanente di bestia squamosa. Quest'oggetto disforme. Allude alla contunacia de sud litti, i quali sempre, che volgonfi addierti dalla ubbidienza de los fourani: altro non sembrano, che figure orribili d'infedeltà: douendo i Vassalli, e per legge umana, e diuina, riconoscer'i Reggi con tutta ubbidienza perche rappresentano l'Immagine di Dioçda cui sono stati eletti a sostinere quaggià la spada, e la bilancia d'Astrea, senza i quali simboli, ritornerebbe il mondo nella consultatione del primiero suo Chao.

Giune alla fine il prefato Signore nel porto di Maltaje nel fermar'i piedi in quelle mobili arene; videli dal mofitruolo fino conduttore affalico codenti: e farebbe finza fallo rimafto egli priuo di vita, e foccorfo non foffe flato dal valor di que' Cauaglieri generoli. Contuttociò pur gli fè cadere la corona dal capo; ondeil miferabil Principe di è con quello accidente, chiaro infegnamento, che fidar la vita fa le lipalle dè nomici, egli fia un correre di fuga

nella sepultura sù le groppe della morte.

Liberato da questo periglio, su introdotto il presato Rè giubilato, con tutta riuerenza nelle stanze migliori dello Spedale, e proccurandi da quei sigaci medici ridurlo in buon tenore di persetta falute, col vigor de specifici mecuriali; ma questi gli accorciaron miserabilmente la vita, e si conobbe a suo danno, che sovene riesce il rimedio pig-

gior del male.

Ma douendosi darcontezza degli altri due Sourani d' Altezza, egli èda sapersi, che l'un'era Tedesco, e l'altro Italiano. Questo ultimo non rinuenne miglior fortuna del Principe Anglicano; posciache auendogli que barbagianni applicati i sustimingi d'argento viuo; cadde nel sepolero, e su activa dal catalogo deviui. Non dimeno lascisò charo documento, che le speranze mal sondate suaniscono in suno, e vengon dissippate dal vento.

L'altro

L'altro Regolo della Germania verificò; che'l mal francese egli sia cotanto pertinace, e ribelle, che allorchè dimostra il Vessillo di pace, più sieramente molesta con un'ostinata guerra: sicchè si trova con tal pestifero morbo così maltrattato, che non gli è rimasto altro nel corpo, che la pelle.

Con molto decoro appresso de' sudetti pervennero trè venerandi Porporati. L'uno alzava per divisa un feroce Leone Scozzes, che scemando alla giornata di forze, proccuravan que' Medici ristorarlo con lo spirito di Bimatre: ma invano, se aggravato sempre più da sieri dolori, se passamento, con dolore de' preti essemplari della sua Diocese, all'altro Mondo. Lasciando per ammacstramento. Che le porpore ambiai se quatro più aggguano dignita, perdon, come le rose vermiglie, in un sol giorno le spile.

Alludessi al Cardinal Cantelmo Arcivescovo di Napoli. L'altro similmente portava la stessa impresa gentilizia, ma versava dagli occhi, e dalla bocca una quantità d'ACQUIA VIVA: simbolo del suo dolore, e

del suo pianto.

Alludesi al Cardinal Acquaviva.

Il terzo Porporato avvegnachè no milantava sirpe regia; con tutto ciò egli era di nascita nobilissima, con con le sine rendite di Monreale, sosteneva il suo decor alla Reale. Cossui serbava nel petto un medaglione d' oro, sparso da una parte di gigli, col Motto: SEMPER FLORENT. E. nell'altra vedevasi scopito un GIU-DICE mesto, col motto: BENE JUDICAVI.

Alludefi al Cardinal Giudice ..

Ma fra tanti infermi di cospicua nascita, niuno più richiamò dagli occhi umani il pianto, quanto un titolato Spagnuolo: venerando per l'etate, illustre per nascita, e chiaro per dottrina. Costui avvolto di catene, col baston di comando spezzato, con voci sichi si clamava: O incissanza della sortuna, o rigordi altri

astri maligui! bieri nel trono riverito da' popoli : oggi da questi deriso, fra ceppi della prigione, e nelle miserie

dello fpedale:

Questa dolorosa catastrose insegna a note autentiche la caducità delle cose umane: come altresi che perigliose sono tutte le mutazionitma più d'ogni altra di passar dalle Spagne ai lidi del golso di Leone: come altresi da rapace Lupo Spagnuolo tassormarsi in lusfurioso Gallo Francese.

Resta ora a darsi siggio degli altri Titolati di preclara nobiltà, capitati nello stessi logo: e per prima si farà menzione di colui, che fira Duchi d'Italia a niun altro per antichità è secondo. Costui nutrendosi di poco cibo, ma d'abbondance ACQUA VIVA, soggiace a farsi diopico: ad ogni modo egli alzò due Imprese. La prima una Fenice nel Rogo, col motto: NUN-QUAM MORIOR. L'altra un Fiume col motto SEMPER FLUIT.

Alludesi al Duca d'Atri della famiglia Acquaviva Spogliato de'suoi stati come geniale Francese.

Poco dopo comparve un'altro Titolato, avente il Sole ecclifsato nel petto, col motto; POST NUBI-LA FVLGET.

Alludest al Principe di Castiglione della schiatta d' Aquino; col Sole , che porta nel petto l' Angelico Tommaso.

Col fadetto accompagnofi un' altro qualificato Signore di pochi POPOL', d'origine, per quanto egli milintava regia:ed io a crederlo punto non premo, perchè ben sò quanto fia nobilifimo.

Alludest al Duca di Popoli della Nobilissima Fami-

glia Cantelma.

Venne similmente co'detti un Titolato, ettico gallico, perciò si nutriva di Latte di pecorella di Borgogna, che'l prendeva dentrodella sua CARAFA di purissimo Cristallo.

Alludesi al Principe di Belvedere della famiglis Carafa rafa, Cavaliero del Tofon d'oro.

Col fudetto venne ancora un cavaliero di volto angelico, che beveva nella fua CARAFA di diamante

preziofo Nettare, e Ambrofia degli Dei.

Alliedesi a D. Lelie Carasa fratello del Duca di Madaloni, che serve al Serenssimo Duca d'Angiò con intrepida costanza: non ostante, che i suoi Maggiori furon follevati nell'alto dall'Augustissima Casa.

Fra costoro comparve un Hidalgo della MONTA-GNA, avente una COPPA grande nella mano, piena d'oro potabile: con la quale si serbava in vigorosa sa-

lute.

Alludesi a D. Gaetano Coppola del Seggio di Montagna,fatto Grande di Spagna,che fà per armi una Coppa. Indi per le poste venne da Vinegia in detto mesto Luogo un titolato di chiariffima nascita, di alto intendimeto,e di costumi così innoceti,che dal volgoSAN-TO BUONO veniva chiamato. Costui verificò, quanto i Giusti soggiacciono a'travagli, semprechè fan vincersi dalla violeza del geniotil quale lo costrinse rifintar la veste Tedesca, ad appigliarsi alla vaga moda Francese; ciò sè egli per non violar la candida sede . Tanto opera l'impulso d'onore negli animi Nobili, che disprezzano la robba, e la vita, per non contaminar la riputazione : e godono fra l'angustie di tra vagli alimentarfi di gloria, la quale germoglia da un albero di tre radici, dico di fortezza, di fedeltà, e di costanza.

Alludesi al Principe di Santo Buono.

Venne altresi indetto spedale un gentil Pellegrinot avente nelle spalle una gran BISACCIA, e nelle mani tre PIGNATELLI pieni di polvere di sila, e di china. Queste pentole mai più gorgogliaron, che quando su ravvivato il suoco d'este dal vento AVSTRALE. Perciò tutta la situa casa deve esse respensa di mostrossi.

il Duca di Montelione, della stessa schiatta.

Alludesi al Duca di Bisaccia della famiglia Pignatella.

Col findetto Pellegrino fi prefentarono nello fteffa Albergodue venerandi GIVDICI; l' un di fiatura si grande, che fembrava un GIOVINAZZO. L'altro di taglia piu brieve, ma al pari di quello di lungo giudico. Questi erano del pari giusti, ed le corte mani, perlochè non foggiacquero a i rimproveri del Satirico, come coloro, che incespicando le mani nelle fila d'oro, fan più carpir, che custodire. Carpunt, fed non custodiane. Ma non erano si innocenti, e giusti s che non venisero giustimente censurati di pioco grati verso quel Sole Austriaco, da cui fitrono con tanti onori illuminati: se pure non recassero in discolpa, che abbandonar colui a chi si serve ne tempi torbidi, en uvolosi, egli è un fatta di vilissima ombraje non già da uomo forte, ecosante.

Alludesi al Duca di Giovinazzo, e al Principe di Cel-

lamare fuo figliuolo.

Con coftoro comparve un Titolato delle Spagne, che milantava efser egli non fol di fitipe regia, ma Signore de Cieli, e tiranno della terrasperiochè quel prudente maftro di cafa forprefo da timore di ricevere, un che ufava ufurpar'i Cieli all'Altiflimo con la burbanza, e a Lucifero toglico con la fuperbia l'inferno, filmò licenziarlo alla Spagnuola, dicendogli.

Mi feñor a qui non entran Éspañoles fino Franceses. Podra V. E. curar se en lo spedat de Santa Maria del Puerto, adonde V. E. tiene largo dominio; porque a quella Reyna del Cielo le concedera la salud en esse mundo, y

en el otro la gloria eterna del Parayfo.

Alludesi al Nobilissimo Duca di Medina Celi di San-

gue regio, e de'primi Signori della Spagna.

Finalmente la cura delli detti Infermi si diè alla perizia d'un Medico Fiorentino allievo del celebreFrancesco Redi: ma conosciuto, ch'egli era da capo a piedi

109

infranzefato; gli fu tolta la carica,con dirfegli Medice

Alludest al Principe d' Ottajano della Nobilissima

Famiglia Medici. .

In tanto il Sole essendosi approssimato all' occafo , volean que' Ministri chiuder la porta dello Spedale : ma furon impediti ida molti Tedefchi , che conducevan colà un Titolato, avente nel petto l' effigie di Paolo Quarto: Costui con reiterate proteste asseriva di non tener contaminate di mal franzese le viscere, perchè tutti i suoi Antenati furon vassalli fedeli de'Serenissimi Aragonesi,ed altrettanto divotissimi de'Monarchi Austriaci,da'quali estaltati furon al colmo degli onori: come autorizzano gli Archivi,e confessano gli Storici : av vegnachè il Zurita nel tomo VI de' suoi annal.al fol. 186. colonna 1. asserisca, che un Conte di Madaloni, col Conte di Santa Severina, amendue Carafeschi, fantastica van ridurre la Città di Napoli in Repubblica ma ciò avvenne per due cagioni.La prima ingannati da Tacito, e da altri Politici, stimavano vanamente, con error d' intelletto, che operare per la libertà della patria non sia mancar di fede. Quamquam fas sit sidem frangere ad costituendam patria libertatem, lib. I. annal. La seconda fu la poco prudenza di quel Regnante, che contro i precetti politici faceva poca stima de' suoi Vassalli potentisquando tutti gli Statisti prescrivono a' Principi farsi amare anche da'più deboli. Con quel' esemplo del fervo d' Agrippa Postumo, ch'estendo vilissimo,par mise in soqquadro la Romana Repubblica. Mancipii unius audacia ni mature subventum foret. discordiis , armisque civilibus remp.perculisset . Verità av verata ne'tempi di Mafanello Napoletano, che forto dalla fentina fecciosa del Mercato, perturbò in modo la Città di Napoli, che poco mancò, che ne' marmi non restassero ferme le iscrizzioni del Senatus Populusque Quefto Neapelitanus.

Questo cospicuo Titolato essendo stato osservato da primi medici d'Italia, e particolarmente dal celebre Porzio, e Tozzi; conveniero, che altra infermita non avea, che abbondanza di sangue, da curarsi in Barcellona con lo salasso. Ma essendo i alla per fine conosciuta questa verità col tempo, e cogli occhi, resto avverata la sentenza di Tacito. Veritas visa, e mora fulla se silinatione, e incertir valessuntilib. 2. annal.

Molti aftri Signori a gran concorfo volcano entrare in detto Spedale:ma perchè era gia pieno furon inviati a curarfi nella Villa di Madrid; come aria fottiliffi-ma:sperando tutti effere refitiuiti in falute con l' unzione dell'olio della fanta Pace.

Ma in tanto essendo compiuta la relazione del detto Spedale, egli è convenevole, per ingenuità dell' Autore, che si protesti di non mai avere nè pur col pensiere inteso in tutto il tenor di questa opera, pregiudicare niuno Italiano; nè offendere chi che fia Spagnuolo, Tedesco,o Francese,i quali stima co tutto ossequio,come Nazioni gloriose. È se pure vedesi talora in · queste carte qualche faceta argutezza;il tutto ha fatto per recar diletto a'curiosi. Essendo artificio di buono scrittore accoppiar' in un coponimento miscellaneo il ferio col faceto, e l'austero, col piacevole; siccome offervato fu da'migliori ingegni de' fecoli trapaffati;fra' quali ildivin Platone , e Socrate : di cui trattando l' interpetre d' Ippocrate diffe Hac namque Socratis musa fuit, d'industria, ut seria jocis semper immisceret. Galen.lib. 1. cap. 9. de ufu part. con questo metodo fi uniscel' utile coldiletto, come prescrive Plutarco. Ut in obsoniis non folum sequimur voluptatem , sed etiam falubritatem. Sic in audiendis, & legend.s Auffo. ribus. Al cui proposito si uniforma Cicerone. Mandare quemquam literis cogitationes suas,qui eas nec di-Sponere,nec illustrare possit,nec delectatione aliqua allicere lectorem, bominis eft intemperanter abutentis , &

etio,d literis.Ch. I. Tufeul.

Non fembri adunque agli feorbutici mica firano, fer appigliarrii ad un mitto plaufibile di grave,e di leggier giocofo, abbia io talora imitato il buon genio di Demetrio,e di Statocle, amendue peritiffimi macfiri di comedie: nelle cui feene spiccava la diversità della civile comica, della regale tragica,e della boschereccia fatirica.

## XVI.

Istruzzioni politiche di Giusto Lipsio per norma de' Principi dedicate all' Augustissimo Monarca Austriaco .

O N evvi dubbio Serenissimo Principe, che i Regni, e le Monarchie acquistansi co' denari, col fudore, col fangue, e con l'armi : ma con le massime politiche si serbano . Laonde mi so lecito sormar quefli precetti falutari, tratti da' migliori Statisti,che ferviranno al gran Navilio della vostra agitata Monarchia per buffula fedele a farlo approdare in ficuro porto; non ostantechè venisse agitato da flutti violenti del Golfo di Leone, e dalla foca dell'acque torbide della Senna, non chè dal difeccato fiume della Baviera, e del Mincio, che congiurati intendevano travagliarlo; come altresì corre tempo nelle Seille,e Cariddi del Faro, e nelle Sirti del mar tempestoso delle Spagne; ove guizzano smisurate Balene di prima grandezza, per assorbirlo. Per tanto ho stimato, come perito Politico, sottrarlo da naufragi di tate procelle con questa nuova Carta di navigare, con cui possa indrizzar la prora nel mar pacifico dell'Americo, ed indi inoltrarfi a rintracciar più Mondi, per aggregarli nella Carta geografica del voltro immenfo dominio.

Primieramente: debben avere i Principi per massima

incontrastabile, che i due Poli, per dove raggirafi la calamita del governo politico , sono il Premio , e'l Gastigo : con l'uno mantengonsi affett uosiged ubbidienti i Sudditi: con l'altro si raffrena la dissolutezza de' cattivi : accio-

che non persurbino la quiete del pubblico.

II. Abbiasi per sano documento , che i Principi non possono mettere in buon livello gli affari pubblici, se prima non san ridurre in buon registro l'organo delle lor Corti, che scordato talora dalle discordie degli ambiziosi Corteggiani, non rende armonia sonora, ma strepitoso susurro d'import uno sconcerto. Quest' erba velenosa della discordia germoglia secondamente dal l'albero dell' invidia, la quale nella Regia de' Grandi dilata le sue lunghe, ed empie radici , per opprimere i più meritevoli favoriti . Costoro quanto più son' introdotti nella grania de' Padroni, altrettanto veggonsi percoffi da' suoi fulmini, Proximior Jovi, proxior fulmini. Erafino Rother. in adag. Nè cio paja strano ; attesochè dove giace eminenza de talenti , ivi appunto s'indrizzano i dardi della malignità , e del livore . Fis eio degna offervazione del Tragito in Agamen. Ad: 1. in choro:

. . . Feriunt celfas fulmina colles.

Al che si accordò il Venusino, Sæpius ventis agitatur ingens.

Pinus; & celsæ graviore casu

Decidunt turres; feriuntq; fummos

Fulmina montes. Orat. lib. 2. od. 10. Per tanto sappiano i Principi interporre la proprir lor' autorità', per estinguere da' loro giardini una tanta pestifera semenza, che avvelena la lor pacifica pace; la quale anche godrò io semprechè sarò assicurato che non fia vero cioche riferisce Tacito parlando con la bocca di Galba, Nam suadere Principi,quod oporteat, multi laboris : Assentatio erga Principem quemcumque sine affectu peragitur : Nam generari & nasci à Principibus fortuitum, nec ultra zitimatur:adoptandum juIII. Avvertiscan pure i Principi di non allogare nelle lor bocche quell' empie parole del Sic Volo, sic Jubeo. ma facciansi sempre regolare dalle leggi umane, e divine; con dipendere dagli sani consigli d' ottimi ministri; per quella avverata sperienza, che un sol capo non può reggere la grave mole d'un vasto dominio, senza avvalersi per sostegni de' più assennati consiglieri. Lo 'nsegno l'Angelico Tommafo . Nullus in iis , qua fubfunt prudentie, fibi quantum ad omnia fufficit. Thom ... Dottrina confessata dal simulato volpon di Tiberio. Experiendo dicisse, quam arduum, quam subjectum fortunæ regendo cuncta onus. Tac. libi: annal. Ma più al vivo lo'nfegno lo Stagirita. Ratio, & institutio vitæ ad jumenta hominum desiderat. Arift. in polit. Per tanto egli non fu maraviglia, se'l gran profeta Moise : ministro scelto dalla destra dell' Altissimo a governar gli Isdraeliti : al sentirsi troppo premer le spalle da un così grave pefo, proruppe in paziente. Cur in posuisti pondus universi populi hujus super me?

IV. Deggion'del pari i Principi apriregli orecchi a' fani documenti de' Politici, che infegnano a coltivar' i nuovi Principati con la benignità,e con la clemenza; come precetta Salustio. Qui benignitate, àc clementia imperium temperavere, his candida, & læta omnia fuisse, etiam hostes æquiores, quam alii cives. Ad cafar. de republ. ordinanda. Anzi non posson' i sourani imitar più al vivo il sommo Iddio (di cui son' essi viva imagine . Rex animata Dei in terris imago) quanto farsi ravvisare misericordiosi e clementi : pregi più speciosi de Principi, ed ornamenti ammirabili dell' umana natura; come testificò Agostino. Misericordia, & clementia est speciofum humanæ naturæ ornamentum. Ma fe per ventura avanti gli occhi de' fudditi apparirà il volto de' Principi ornato di modestia e d'avvenenza; allora ben potran promettersi le lodi di Claudiano.

Publicus hine ardefeit amor, cum moribus aquis, Inclinat populo regale modeftia culmen.

Claud. in paneg. consultat. sexto Onorii.

V. Non posson più i Principi discreditarsi presso il concetto sinifiro della fama, quanto col fursi ravvisare proclivi al rigore,e parziali della severità;perciò fuggan le crudeltà;e se mai co cattivi deesi appigliar alla sferza del rigore ; lo depongan nelle mani de' lor Ministri, per foterarfi eglino dall'ammonizione di Berardino.Principi non minus turpia multa fupplicia, quam medico multa funera.

Non mai i Principi dan più chiaro saggio d' eroica generosità, quanto sollevare dalle miserie i Nobili

lor sudditisi quali essendo sodi sostegni de Principati, egli è dovere mantener li validi,e robusti; attesochè ne piu estremi bisogni, son de primi ad impiegar la roba,e la vita in servigio de Padroni, perciò debbon'eglino ajutarli, e follevarliscome fe Augusto ad Ortalo, dell'illustre schiatta Ortenzia, che per farla perpetuare alla posterità, gli die dieci fextersi. Nepos erat oratoris Hortensii illectus a Divo Augusto liberalitate decies sestertium ducere uxorem, fuscipere liberos, nec clarissima familia extingueretur. Tac.lib. 2. annal. Coftui fu quell'Ortalo, che fra l' ombre della povertà fè spiccar gli splendori della sua costanza, come raccorda Tacito con queste parole Ortalus pavore, aut avitæ nobilitatis, etiam inter angustias fortunæ retinens. Tac.lib. 2. annal.

VII. Debbon' i Principi con particolar ragguardo di stima favorir'i Nobili, che son forniti di valore , ed ornat i di dottrina ; imperocchè più degli altri vassalli di vo lgar talonti,potranno fervir loro in pace colla penna,e colla spada in guerra : essendo stata sempre massima de Grandi benigni efaltarli nel miglior luogo delle loro Cortisperche la sperienza fe conoscere, che più vede un'occhio lineco d' un Letterato, che mille Arghi ignoranti ; e che più opera egregiamente una lancia d' Achille, che cento spade arruginite de' Tersiti codardi; essendo pregio speciale degli croi, che nelle ceneri pur risplende luminoso i lor valore, come esprimes in questo estro lirico.

Atrum si cinerem fodis
Scintillæ exilient Martis.

VIII. Egli è giustizia de Principi, premiar color tutti, che li servono in pace, o in guerra; atteseb fe l'timor del gastigo riese à cattivi freno a non tralignar uegli errori, coi l'esemplo del premio stimola egualmente a calcar l'orme della virtu, come cantà. Giovin ale.

. . . Quis enim virtutem amplectitur ipsam

Præmia fi tollas? Giovenale nella fatyr. X.

IX. Sano configlio eg li farà allettare la Nobilià con la conferenza de premi, e d'onori ; perché vedendofi corripondere con prodiga gratitudine , ognuno amerà più lo
stato prefentessicurosche l'intertose perigliofo. Catteri Nobillium quanto quis servitio proptior, opibus, & honoribus extollerentur, ac novis exrebus aucti tuta; &
præsentia, quam vetera, & periculosa mallent. Tac. lib.
1. annal.

X. Dourd anche il Principe imitare la politica d' Augusto, che volle co premi acquistar la fedeità de Soldatize con l'abbondanza l'amere del Popolo, il quale ssemdo simile a Cerbero, accioccob eno latri, convien' empirgli la bocca di pane. Ubi militem donis, populum annona; cunctos dulcedine otti pellexit. Taeit. lib. 1. annal.

XI. Nella conferenza delle dignità fublimi, debbon' i Principi proceder con tal circofpetto ragguardo, che non piegbino in parzialità, la quale richiama l'invidiase lo sdegno de Nobilisattes foch fallevar pochi nella sfera del fole, egli è un'ecclissar moli: dichiarandoli tacitamete immeritevoli degli slessi oni: Ne tampoco sarà fama politica alsar cotanto un arbore, cherchi poscia ombra co suoi spaziosi rami agli altrist'insegnò allegòricamente Tarquinio al suossessi per farlo insegnosi: della Città de Gambj ; conricider nel suo giardino i più sublimi Papaveri; per dargli ad intendere,che toltosi davanti i più potenti,non arebbe incontrato niun'ostacolo.

XII. La mutazione de'supremi governi in questi tempi, anzi torbidi, che fereni, non potrebbe riufcir, che perniciosa ; perciò dourà mantenersi in quello di Napoli un suggetto tanto qualificato, come il Cardinal Grimani, in cui concorre sagacità , prudenza , sperienza, e Senno . Ma per poter ben governare , gli si dourd conferir piena autorità di corregger', e riformare la corrutsela de' Magistrati; perchè l' uomo per la dignità perpetua si rende altiero,e superbo. Superbire homines, & annua designatione, quid si honorem per quinquennium, Tacit.lib.1. annal. Con questa spessa mutazione , sumministrando a' sudditi complimento di sommaria giusti. zia;le caufecivili, e criminali non farebbon nella culla dell'eternità un perpetuo sogno; ne tampoco vagberebbono nella regione dell'infinito, senza non mai finire ; cb'è quel tormento più atroce, che può indagarsi dalla immanità barbara de' più crude li Tiranni ; impercioche qual piu patibolo doloro fo, che star, come Tantalo nell'acqua, e cruciar sempre sitibondo della sete? Vo dire l'esser taluno adaggiato di beni di fortuna, e viver sempre angustiato dalle miserie della povertà ; perche non può goder, per mancamento di giustizia, della roba sua; come si gode ne' pacsi innocenti de'gentili,ove la quiete non vien' interrotta dagli strepiti delle campane del foro; nè colà vezgonsi tanti libracci legali de Giurisconsulti, che serbandoli per pompa di librarie, senza giammai aprirlispuò argutamente d'effo loro dirfi, servant, sed non versant. Colà adunque non regnano i rigogliofi stiratestize sporca carte di paragrafi, di codici, e di digesti, come altrove, che baldanzosi camminano per le contrade,ne' volantini, ovvero in cocchiosed i Nobili allo 'ncontro avviliti, calpestano zolle alla pedestre, fra l'angustie della povertà, dal cui fumo tetro riman' ofcurato il chiaro splendore della

loro qualità, come notò Stobeo. Scis, quod Nobiles quide mortalium,dum pauperes funt,non amplitus clari exifeunt : Percio devest per felicità pubblica , e per sollievo de Nobili prendersi dal supremoVicere spediente a finir'i litigi fra'l termine di due anni;in tal guifa tãte Arpie non arebbon più agio di nutrirsi del sangue de' poveri litiganti , ma sarebbon costretti dalla necessità prender' altro mestieri per viverescome quello di servir' i Rè col moschetto su le spalle negli steccati di Marte, ovvero coltivar i campi di Cerere colle zappe . In questa guisa non operarebbon più prodigiosi miracoli: come di cavar dalle vene de' cattivelli Litizanti il sangue senza rro : liberar'i piu scelerati dalle forche, e condannar al patibolo della povertà, e de capestri i giusti: spogliar, da'sepoleri i morti, e far'andare ignudi negli spedali i vivi : oggi incallir le rustiche mani cogli strumenti de' contadini, e domani profumarle cogli odori della Arabia, ed arricchirle colle anella di preziosi piropi; e finalmente cambiar'il rifo di Democrito in pianto, colle lagrime non già d'Eraclito,o di Niobe; ma di quelle di tanti meschinelli litiganti, che non rinvengon giustizia ; perche Asirea non potendo più tollerar le scelleratezze de Curiali; si è partita da questa terra ; e volò con la fua forella Nemesi nel Cielos 184 : 15 234

Ad fuperos Aftrea receffit.

Hac comite atque due periter fugere forores.

Ma'l tutto intendast de'. Giurisconsulti dell' India, ove non essendo penetrato il Vangelo operan' colà da per-

fidi Areisti, senza giustizia, ne zelo.

XIII. Abbiano pur'i Principi per massima sermissimasseb uon ban'eglino nimici intessimi più seri, ne Avoltoi più crudeli sebe succhiano il sangue de sudditi e da lor corrodon le voscere, quanto i castivi Ministri, squali con la superbiascon la crudeli è con la sordidezza e son le ingiustizie lor tolgono il decoro le sorze el credito. Anzi l'a alie-

alienano dalla divozione i vaffalli, che vedendofi vilipefi, ed angustiati dagli strani lor portamenti ; dansi alla per fine in grembo della disperazione, e risvegliano movimen ti civilise perniciose congiure, per sottrarsi dal giogo duro delle miserabili lor miseriezonde avviene, che per cotante empietà, sdegnato il cielo, fà con istrano cambiamento, paffar'i Reamize le Monarchie in altro dominio ; come offervossi ne'vertiginosi capogiroli dello 'Mperio de'Caldei, degli Egizj,de' Medi, de' Perfi, de' Macedoni , e de' Romani; ma con più certezza il tutto affermasidalle Sacre Carte. Propter injustitiam transfertur regnum de gente in gentem . Ma queste violenti mutazioni di Principato, non posson'allo 'Mperio dell' Augustissima Casa d' Au-Aria mica accadere, cost per la somma giustizia , che si pratica da' fanti Ministri de' suoi stati , come altrest, perchè essendo Voi , o benignissimo Carlo Terzo , e Voi , o giustissimo Imperatore guidati da' fani dettami de' voltri clementissimi Avoli, ben possiate fermare del pari alle communi felicità, la rota volubile dell' incoftante fortunatavvegnache questa Dea sempre di novità si compiace, e diletta:convertendo a suo capriccio in prosperità le sciagure;e 'l riso in pianto. Quis est enim, cui fortuna non trasserer, & modò de adversis in prospera, modò de prosperis in adversa scenica se varietate non convertat? Div. Petr. Damafcend.lib.7. epiftis.

XIV. Non potrà viver giammai quietamente nel trono quel Principe, che fà piagnere continuamente imefolinelli fudditi: o con le gravera è de dazi, o con l'agitazioni perpetue del foro, o con le fordideza e degli Avvogadi, e Curiali, o con sepellirgli vivi ne sepoleri per riscuetr'i dazi de moris Per tanto esseno la fordi giusto giudice non la ferà punirili co severi flagelli: Sempreche non vigeler anno per la quiete de lor affititi vassalli.

XV. Dourà simarsi sano assioma, che non ban i Printipi fortezze più sicure de' cuori de' sudditi ; la cui bnevoglienza acquistasi con la giustizia, sicchè lor con-

vien' a far elezione d' ottimo minifiri di chiara nobilsa;attefoche non poffon' operar male coloro che nafcon bene . Documento da apprendersi dal Legislatore degli: Ebrei. Tulite Tribubus vestris viros fapientes,& nobiles. Exod. cap. 18.num.2.. Ed altrove replicasi. Provide autem de omni plebe viros potentes, timentes Deum, in quibus sit veritas, & qui oderint avaritiam,& costitue ex eis , qui judicant populum. Exed. cap. 13.num. 21. e 22. Avvertimento , che similmente il die l'Oratore eloquente, asserendo,che non son le ricchezze,ne i grandi eserciti,che custodiscon'i Regni,e sostengono la corona su't capo , e gli scettri nelle mani de' Principi; ma gli ottimi Configlieri, ed i buoni amici. Non aurum, nec exercitus eft illud,quod sceptrum custodit, sed optimi cossiliarii, bonique amici. Cic. in xenoph.lib. 6. Per tanto volendo i Principi viver' in tranquilla quiete ne' loro stati, douran fervirfi de' ministri giusti,dotti,e zelanti, per acquistar l'amore de vassalli, gli applausi del mondo, e la protezione del Ciclo.

XVI. Abbiali per degma infallibile, che que Mimifri, che comperano le toghe a caro prezzo, venderanno per necessità a danno de sudditi a vilissimo baratto la giustiziacome avvertiscono Lipsope Cassodorosma se pure la condizione de tempi correntistito altro insegnale a' Sourani di quanto si precetta da savi Statisti; in tal caso egli sarebbe minor male consirrissi in vendita a suggesti di meritosperche si daspierebbe il genio del Re Alaarico, di cui cerì pariò. Cassidoro. Electio nostra de meritis venit, & tato quis regali animo proximatur, quanto bene studii societate conjungitur sib. 4. epst. 2.2.24.

XVII. Obbligo speciale esti è de Principi, l'interperre, co zelanti precetti a suoi Ministri, a tentr' un' orecchio aperto a colui, che accusa, e l'altra a chi dissendesper non dars lluogo alle stamazioni di Tacito lib. 3. annal: il quale asseriste, con annal: il quale asseriste con l'innocenza, la quale sessione de l'estimatori de l'innocenza, la quale reste120
resterebe sempre appressa dalle calunnie de' masigni: so
titi a lor talento ornar di vaghi colori il falso, e di oscurar' il luminoso Sole.

XIII. Non possoni Principi dar precetto più proficuo a lor Ministriche di star ben'istrutti della mascita, de'adentia del genio delicato de'os sudditi; affinche ne sacessono d'essi quella stimache canvenga; imperocche non evoi chiedo più acutoche trassiga sensitimente! animo d'un Nobile, quanno vedersi co termini irrepetetevoli trattato alla peggio da color medesimi, che dovrebbono stimarle. Dovendo i ministri, anche co Rei, proceder' dotte mente, secondo l'aforismo di Cornelio Cesso della depsiticarsi alle piaghe leutamente le sascept non inasprirle. Vi contineant, & non astringant. Cornel. Cess. quomodo Vustuur.

XIX. Avvertifcan'i Principi d' imporre streumente alor Ministri d'aver a cuore lastima de' virtuosi letteratisperchò più pudo piovar in benessio del pubblico la secondia d'un Demostene, e d'un Tullio, che cento cicalecci importuni de Garlantitavendo facultà le lingue, e le penne degli scenziati di perpetura negli annali dell'eternità le giorie, ovituperi de Grandi, sallo quella grande anima di Trajano, renduta immortale da' panegirici di Plinio; e allo 'ncontro dissanati furon Caligola, Tiberio per tutte le catene de secol dalle pente di Tacito, e di Svetonio, sicchè ben la 'ntest Amdeo di Savoja, col dire, ch'egli temeva più la penna del Marino, che sutte le space de piugrandi monarchi del mondo.

XX. Non posson' i Sourani adempiere con più generastic le parti evoiche di Principe, che col tener sempre protezione, sono solo de Nobili poveri, come altrove si disse, ma di sutti gli altri; perchè essendo semidei si nutriscon di gloria, come accennollo Politio. Argentum quidem, à pecunia est communis omnium homisum possonio : at honestum, à ex eo laus, & gloria Deorum est, aut eorum qui Diis proximi censentur. Perciò costoro non isti-

mando la roba, ne la vita in fervigio de lor Padroni naturali; egli è giufio premiarficolle dignità, e cogli ottori; perchè con tal fumo o incenfo faramno ben ferviti; fenza che votaffero dagli regi Scrigni, l'argento, ne l'oro.

XXI.Ottimo spediente sarà al beneficio del pubblico commercio, per sicurezza delle maremme del Regno, dar concedimento a Cittadini opulenti di fabbricar legni pe'l corso,

e per uso di mercatanzie.

- XXII. Providenza s'agact sarebbe togliersi le franchigie a Soldati del Battaglione del Regno; c con lo ssesso danaro mantener un corpo di milisia addicipilinata; attescebè più opera in guerra un Soldato di valore, che cento russi contandini; imperachè le vittorie nonsi attendono con la moltitudine de Soldati inesperti, ma col valore, con l'ordine, e con l'arte. In omnibus pralitis non tàm multitudo indosta, quàm ordo, virtus, ars, & exercitium solato præstare victoriam. Vegetius lib. 1.cap. Xenoph. in orac.cons. 7.

XIII. Cautela necessaria sara per servojo Regio, e e fila Citrà di Napoli, star premunita di milisie, ma rifirette ne cancelli della madessia: essendo precetto di Vegezio, e di Valerio Massimo. Aspero enim, & abscisso catingationis genere militaris disciplina indiget, quia vires armis costant, qua mi arecho tinere desciverunt, oppressura suntanti antique vi divina suntanti di poprimantur. Vegetius libra, cap. 4, de

Afric, post.

XXIV. Avvertimento di fina fagacità militare sarà, d'imporre a'Generali d'estreciti a noncimentarsi spesfo co'nemici, perchè gli esti della guerra sin' incerti, e non
dirado un vincitore resta vinto. Incerti exitus pugnarum,
&M ars communis, qui spes si spesionato, e exultantem evertit, & percutit abjectos. Veges sib. Oltre che la perdita
d'una gisrnata può casionare la revina totale di tutto il
Reame. Sicchè non è sano partito venir all'armi; se non
quando i Capitani veggonsi asserti dalla necessità di non
esser loro permesso ssuggirne l'incontro, senza discapito

della loro stima; come ben avvisè il Grav Maestro di guerralegezio. Per rarò convenit bonolmperatori sinis conlatis decertare, nis simma occasio data este. Veget slib.
Nello stesso modo la considerò Cesare Augusto; ammaes
strando, che la guerra, e le battaglie son da imprender si in
tempo, che puas sperars si viu certo l'unise, che 'l' danno. Przlium, aut bellum nunquam susciptendum, nisi cum major emulumenti spesqu'am danni metus ostenderctur.
Sveton.in Cesar. August.

XXV. Avvertiscan'i Principi insinuar'a'lor Capitani, che le vere vittorie gloriose sian quelle,che ottengonsi con poco spargimento di sangue. Nulla victoria utilior, præclarior eft, quamea, quæ absque militum suorum detrimento,& fanguine comparatur. Fr. Guicciard. ib. 1. Sarà adunque temerità , ed in prudenza de' Capitani incentrar fovente i conflitti con rischio della lor vita, dalla quale depende altrest il crollo di tutto l'esercito. Militaris fine duce turba, corpus fine fpiritu. Quint. Curt. Per tanto non faccian vincersi dal furor dell'ira i Capi degli efferciti; dovendo credere, che non può vincer' altri, chi non sa vincere, e regolare se stesso. Bis vincit, qui se vincit . Senec. de irà . Nè tampoco douranno infuperbirsi de' prosperi successi;essendo la fortuna più che in ogni altro volubile nella guerra; perchè ella è simil' al veero, che allera si spezza, quando par, che più riluce . Fortuna vitrea est, tunc cum fplendet frangitur. Phil. cominaus lib.3.de bello Neap. Il tutto fu saviamente considerato dal Panegerista, quanto incostanti sieno le deplorabili condizioni de' miseri Mortali . Habet has vices conditio mortalium, ut adversa ex secundis, secunda ex adversis nascuntur. Chi adunque negherà, che foriere di tempeste non sieno le calme, e che nunzi funesti di morte fon'i primi albori della nostra Vita?

MXVI. Non evvi guerra più perniciosa in una Città quanto, le discordie intessine, come avvisa Crisostomo. Cum omne bellum perniciosum, præ-

cipue intestinum . Homil. 8. ad Rom . Ma quali effetti perniciosi producono; basterà accennare , che distruggon più delle peltilenze contagiose i Cittadinisperciò vengon parazonate a' cani arrabbiati , che lacerano co' denti le proprie viscere; Laonde vengon dalla facondia dell'Oratore eloquente in tal tenere divifate: Nec privatos focos, nec publicas legas, nec libertatis jura cara habere potest , quam discordia , quem cedes civium , quem bellum civile delectat , eumque ex numero hominum eiiciendum , ex finibus humana natura exterminandum puto. Cic. Phil. 12. Questa Idra pestilente con sette teste nasce dall'invidia, e si nutrisce nelle corti de'Principi . In magnorum Principum familiis regnare solet. Phil. comineus de bello Neap. Proccurino in tanto i sourani spegnere da' loro stati semenze così velenose; ma soprattutto, che tal fuoco non serpeggi ne' cuori de' Nobili; giusta lo 'nsegnamento dello Stagirita. Nobilium contentiones,& partes etiam legibus oportet prohibere. Arift. lib.5 .politic.cap.8. Per tanto quanto è orribile questo fiero mostro della discordia, altrettanto è graziosa,e utile la concordia frà Cittadini: paragonata da Platone ad una foave musica. Hac est illa Musica, sinè qua nulla Respublica stare potest . Arift. Al che accordasi Agostino nel lib. I.de Civitate Dei cap. 21.

XXVII. Debben'i Principicosì nelle prosperità, come ne's inissir l'impertubabilità di Tiberio, descritta da Taciro nel lib. 3. annal. Essendo debolezza d'animo vide sellevarsi di superbia cal ventes favorevole, come avvelirsi negl'insurtuni. Imitino adunque il cedra; il cipresso e l'insurtuni del documento di S. Cipriano. Graves vivos semel super petram robustam folica stabilitate fundatos, nondico, a ura levi, sed nec vento, nec turbine commoveri decet. Div. Cyprian. lib.

4. Epift. 2.

XXVIII. Difetto notabile in un Principe piegar
Q 2 fovente

fovente l'orecchio alla credenza d'un falso rapporto; perche la troppo credulità degenera in crudeltà . L' avvertisce Ammiano Nimia credulitas in Principe, sacta ma-

gna crudelitas eft. Ammin.lib. 24. bift.

Perciò non facciansi togliere dalle prime relazioni, ma debbon dar luogo al tempo, che sveli la verità ; onde se alcuno vi fosse, che intendesse ora malignamente scagliar dardi all' ingenuità dell'Autore di questa opera, perchè con libertà deteftò i vizi, e biasimò la corruttela de' Magistrati dell'India; non perciò sarà egli meritevole d' effer bandito dalla Repubblica di Platone; semprechè con tutta riverenza hà celebrato i Miniftri di questa Città : fra' quali risplende il Regente D. Genaro d'Andrea, di cui direbbe Plinio nel panegirico di Trajano ch' egli sia Vir præclarus facillimis, suavilsimis moribus, summe integritatis, bumanitatis fidei insignitus, in omni genere officii ornati/fimus. Da questo degnissimo modello delSupremo Collaterale può conoscersi egualmente la perfezione massima di tutti gli altriSS.Regentissiccome da'somi meriti del Sig. D.Carlo Brancaccio, D.GiulioGaleota, e D. Andrea Sisto(corredati di giudizio adeguatissimo d'integrità infinita, e di somma dottrina)si può conprendere le qualità ottime di tutti gli altri SS. Configlieri del Sacro Confeglio; così vecchi, come de'giovani. Frà costoro riluce il Consigliero Gio: Battista Pisacanesche quantunque ei sia d'età acerba, può paragonarfi a'que'descritti da Seneca epist. 14. In quibus est fenedus venerabilis morum, & cana prudentia. E vaglia il vero i talenti umani non si misuran con la stadera degli anni,nè co'peli canuti del mento; ma con la bilancia de'meriti;lo dimostrò Valerio Corvino, Mario, e Scipione;nel capo de'quali, ancorchè non fiorivan le nevi dell'Alpi,con tuttociò furon pe'l valore eletti alle prime cariche della romana Repubblica. Nè tralasciò l' Autore similmente encomiar tutti i Ministri della Regia Camera,e della Gran Corte della Vicaria;con quella profonda riverenza dovuta a suggetti sì qualificati;

e tanto basta per suo sano discarico.

Restarebbe alla per fine conchiuder queste salutari Istruzioni con un Poblema politico; se convenga per quiete dell'Augustissima Casa, e di tutt' i Principi d' Europa; stabilirsi la Pace universale fra le due primarie Corone con la division della Monarchia; ma essendo ciò materia di grave peso, parchè non possa risolversi con una fugace carriera di penna ; richiedendo più matura ponderazione; contuttoció per non restar'inperfetto questo discorso con una conchiusione tanto plausibile agli eruditi;si dirà (senza pergiudicar niuno,ma per puro discorso politico) che egli sia certissimo non potersi intavolar progetto di concordia, senza il taglio sensibile, e perigliofo della Partigione, la quale in qualunque guifa fi concepifca, fempre aurà in proceffodi tempo da cagionar disturbo all'Italia, tracollo al Portogallo, detrimento all'Inghilterra, ed all'Olanda; discapito alla Germania, e poco giovamento all' Augustissima Cafa d'Austria : come si fà palese con una dimostrazione matematica, che farà appunto allogar'in bilancia la Francia, con le forze unite de'Collegatise vedraffi, ch' ella mantiensi in bilico:non ostante che d' essa si sosse in più giornate campali servita per giuoco funesto la fortuna. Dimanierachè ogni piccola partecella della Monarchia, che a lei aggiungasi: chi potrà mai star' inforfe, che non abbia da superar di peso allo 'ngrosso tuttel'altre Potenze; unitee che col ristoro di brievi periodi " di tempo, non debba qual'Idra, alzar più rigogliofo il capo, per metter'in foqquadro la quiete d'Europa:anzi qual regio fiume di prima grandezza, accresciutodi nuo ve acque, inonderà tutti gli altri Paesi. Ma perchè Necessitas ante rationem est,e de'mali forzoli , e presentanei, egli è forza appigliarsi al minore, e di ricorrer'al più pronto,e falutare rimedio; perciò farà neceffità inevitabile effettuirla col mezzo della Partigionesia quale,

fecondo il mio brieve intendimento, fi dourà bilanciar con la fladera della politica nel feguente tenore; rimetendomi però fempre a chi più di me fia fornito di prudenza, di fperienza, e di fennose fopra tutto non intendo pregiudicar'a Monarchi di tanto fublime merito, e di cotanto altiffmo intendimento, che ben poffon con la lot'immenfa comprenfiva rintracciar' il Sole in mezzo delle nuvole: dico rinvenir la quiete frà tanti diffurbi di guerra.

Primieramente fiimerei doversi assegnar'alla Maetà di Carlo Terzo il Regno d'Aragona, il contado di Cacalogna; co'Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna: una con le surtezze della Toscana,e con la metà dell'Indicialesiando lo Stato di Milano, con quello di Mantua al dominio perpetuo dell'Augustistima Casa dell'Imperatorezad oggetto di serbar' in serena calma di quiete l'Italia,e di mantener sempre in pacisico possessi di detti Regni la sopradetta Maestà di Carlo Terzo co' suoi se-

liciffimi fucceffori.

L'altra metà dell'India, col rimanente delle Spagne concedersi al Serenissimo Duca d'Angiò; in ragguardo, che quato egli vien'acclamato da que'Grandi,e dal Popolo, altrettanto ferbon livore all' Augustissima Cafa; per quella massima del Politico Proprium bumani ingewii odiffe quem leferis . Perciò non viurebbe giammai quieta detta Maestà fra tanti fieri nimici, che non lascerebbon'intavolar fecrete intelligenze con la Francia, per iscuoterla da quel dominio : nè potrebbe sperar pronto ajuto dall'Imperatore, per la troppo lontananza ; e allo 'ncontro la Francia confinante, e vicina. Perciò si dovrebbe affegnar'agli Olandesi, ed Inglesi i migliori porti delle Spagne con l'Ifola di Majorica, e di Minorica, così per freno della Francia, acciochè non fpiccasse calci al Portogallo, alla Catalogna, e all'Aragona, come effendo pefci marittimi, ffarebbon più quieti, e contenti nel lor centro.

La Fiandra darfi in permuta all' Altezza del Duca di Baviera: ad oggetto d'alienarlo per fempre dalla corrifpondenza della Francia, unirlo con l'Olanda, ed allontanatlo, finalmente per fempre della Germania acciochè non aveffe più a fianchi un tal nimic Conciliato l' Augustissima Cafa; alla quale si potrebbe incorporare la Baviera, affinche refa più considerabile potesse giormente opporti all'Ottomana potenza.

Finalmente sidovrà fra Principi interestati capitular perpetua lega,a star sempre uniti, e concordi; per non violarsi tal Partigione, ma ciascun godeste pacisicamente quanto si è stabilito: e permettere, che l'Augustissima Casa (a cui su conceduta per larghi secoli detta Monarchia) potesse à suo prò impetrare dalla providenza divina qualche inopinato miracolo; acciochè nel dominio intiero d'essa sia mantenuta, per non aver ella luogo di giustamente esclamare. Diviserunt vessimenta mea, & super vessem man miserunt surtem.

Per tanto il tutto sia ideato,a puro capriccio, senza allontanarmi punto da quella profonda riverenza, che professo con tutta umiltà ad ogni Coronato . Solamente supplico a quel Monarca, che sarà destinato dal Cielo per Sourano di questo Regno di Napoli; di far perpetuo foggiorno in detta Nobiliffima,e Fedeliffima Città; per felicità de'fudditi, a'quali liberamente permetta, che possano depositar'a' suoi piedi le suppliche; per rimediarfi alla corruttela de'Magistrati; che non intendon, per fatalità d'Aftri maligni, spedir le cause; con pregiudicio, e rovina del Pubblico; ed anche concedersi a me, che possa in ogni tempo ammonire, correggere,e biasimare gli scellerati ; e celebrare , lodare , ed encomiare i Giusti : secondo i dettami della natura, che distillò nel petto umano l'amore delle laudi, per istimolo delle virtù; e'l timore della vergogna, per freno del vizio; il quale se non si gastiga con la spadad' Aftrea, dovesse almeno correggersi con la verga spinosa del biasichasimo: altrimenti resterebbon! impunite le colpe jed ogni Reo non arebbe altra pena, che 'l pungolo della propria coscienza: Avoltoio per astro, che molto al vivo corrode la quiete interna dell'animo, come accennollo il Satirico, pella Satyr. 13.

Exemple quodcumque male committitur , ipsi Displicet Audori: prima est bac ultio, quod , se Judice,neme nocens absolvitur.

## XVII.

Ramigdio Glatesecha Accademico capriccioso previene ad Erasmo Rotherodamo le censure, che posson furgliesi da'nasuti Critici.

Timo, che ben voi sapete Erasmo mio, quato la virtù sia stata in ogni tempo contrariata da' maligni Criticise poco gradita dalla turba numerofa dell' Ignoranti;perciò farà agevole, che 'l partodella mia imperita penna foggiaccia agli aculei di que' Vesponi, che da'fiori innocenti traggon licore amaro,e velenofo; come ancor voi, il quale avvegnacchè siete uomo di fiorite lettere; pur siete stato bersaglio de' nasuti Pedanti , e di altri letterati di primo grido ; frà quali di quel Sole degl' ingegni Gioseppe Scaligero,che quantunque nella prima scaligerana lusingovvi con le laudi : Erasmi , disse egli , chiliades excellentissimum opus;nella seconda poscia scagliò acuto dardi cenfurandovi per poco grammatico; Non paucis, di voi parlando, erroribus laborant , quod ad latinitatem , ejus colloquia. Il che fù confermato da Lilio Gerardo : Vir bic verè ubiquo magnus: sed, an tantus fuerit, quantus a 890727214lnounullis exissimatur, band mibi parum liquet. Certé inter Germanos Latinus, inter latinos aliquando Germanus. Lylius Gyrad.

Ma più acuti furon' i dardi, che a voi vibrò Alberto Pio, che volle quasi dar' ad intendere, esfer voi un'altro empio Lutero ; posciachè disse : Aut Luterus Erasmizare, aut Erasmus Lutherizare videretur . Nè qui intendo esemplare l'Epitassio, che v'incise Giano Vitale, per non ofcurar troppo le vostre glorie . Per tanto, se voi, av vegnaché luminare massimo di scienze, pur col vapore delle critiche nuvole siete stato da'maledici ecclissiato; che maraviglia sarà egli mai se da qualche sciocco Pedagogo(di me, che hò inteso detestare i vizi) diraffi con Seneca: Quibusdam canibus sic innatum eft, ut non proferitate; fed pro consuetudine latrent. Senec de rem.for.ov verodiranno, che fovente falgo sù le cime de' monti,ma tofto precipito nelle Valli più ombrofe; come altresi che fotto un vago fiore d' un motto dilicato più d'un'angue ne'miei fogli è celato. Ma perchè questi Mostri son per lor natura altrettanto maligni, quanto ciechi; non posson perciò formar sano giudizio, se la notte sia oscura, o chiaro il giorno; Laonde veggono gli oggetti alla riufufa, estiman' ombre i raggi del Sole più luminosi. Quindi è, che tuttociò, che sia la vorio ben' ordinato dell'arte;credon' eglino difetto di mente difettofa, ed embrione imperfetto del cafo: anzi odiano la bella varietà della natura, che volle l'anno dividere in quattro differenti stagioni: ma poi nello stesso tempo compiacquesi temperare l' orridezza del Verno con qualche vago fiorese l' amenità della Primaviera spogliar de'frutti dell'Autunno:così gli alberi frondosi della State ella si diletta renderli aridi con l'eccessivo caldo. Per tanto, volendo io imitarla, non fembrarà mica. strano, se nelle mie carte compaja un Catone, un Senocrate in contegno,e tal volta un Terfite, che allontanasidella gravità, e provoca il riso. Nè altresì debbe R recar

rec ar stupore, se vedrassi un'allegro Democrito tutto giolivo,e ridente;e poscia un'Eraclito funesto, che gl'interrompe il riso co'l pianto . Ma perchè i primi albori della nostra vita comincian con le lagrime; sarà dovere,che da me si dia la precedenza ad Eraclito, il quale co'fingulti non interrotti commifera la dura condizione dell'infelice Partenope, divorata un tempo nel Mar dalle Orche,e in terra da'rapacissimi Lupi. Ma tosto ride Democrito, perchè ora la detta Sirena trovasi in tranquilla quiete fotto i fortunati auspici del clemetissimo Monarca Carlo Terzo; come altresì ride, perchè, non si vive ne'tempi de"Tiranni, sicchè fusse perigliosa la libertà del parlar chiaro, come accennò Tacito nel lib.3 .degli annali: Corruptis temporibus , veritatem promulgare, periculofum, ed il medesimo astermò nel secondo degli annali.

Piagne Eraclito detestando la superbia di Caligola, che bramava estre simato per Nume Superno; ma ride Democrito, lodando la modessia d'Augusto, che ricusò l'elogio di Dominus, e biasimò il Senato, che con vile adulazione intendeva ne' pubblici marmi scolpirlo: Corripuis edisto ne quidem Dominum appellari. Orossius lib. 6. cap. 22. Così egualmente Alessandro renunciò il titolo di sigliuolo di Giove: quando egli essendo stato serito nell'assendo di Tiro, ben conobbe, ch'era mortàle. Omnes jurant me sovis esse siglium, sed vulnus boc bominem me clamat. Senec. epist. 60. ad Lucilium.

Piagne Eraclito la miléra considerazione de Principi viziosi, che si compiaccion' aprire gli orecchi agli Adulatori, che gli tradiscono; e non veggon, che sono Sirene situdolenti, e Pardi, che allettan con l'odore, ma uccidono co'denti. Pardav adoris gratia allestan seraziovadit, atque occidit: 1 ltà quidam blandiloquentia irretitors allum. Phin. lib. 8. cap. 17. Perciò ben disse Ovidio 2. Triss.

Impia sub dulci melle Venena latent.

Ma ride Eraclito, per l'animo moderato di Pescennio Imperatore, che aspramente rispose a colui, che intendeva lufingarlo con gli Elogj. Scribe potius laudes Marii,vel Annibalis; vel alicujus ducis optimi vita fun Si, ut eum nos imitemur: nam viventes laudare, irrifio eft. Elius Spartian.in vita ejus. Così Alessandro non gradi l' adulazione di Steficrate, che per eternarlo ideò formargli un colosso dal Monte Atho della Tracia, con tal fimetria, che i piedi fossero baciati con offequio di riverenza dal mare. Nella man finistra intendeva allogar' una gran Città, composta di superbi edifici,che alludessero la sua magnificenza, e grandezza. Nella destra voleva allogarvi una gran concarcapace a serbar tutte le vened'acqua di quel Monte;acciochè da essa scaturisse un fiume perenne : simbolo della fua inefausta beneficenza. Ma Alessandro con animo generoso risposegli . Sinè, ut suo loco maneat Athos. me verò caucasus ostendet, & Emodi Montes, & Thanais, & Mare Caspium: bec meorum sunt actuum imagines. Plutarc. or. de Alexandro. Imparino adunque i Grandi la moderazione del Grande Alessandro, che la gloria non ottiensi dalle statue di marmo , o di bronzo; nè dall'opere magnifiche:come il Palagio aureo di Nes rone, le colonne di Trajano il Colifeo di Giulio, gli obelischi d'Eliopoli, le Terme di Diocleziano, i Bagni d' Antonio, la Mole Adriana, le Strade Appie, e Flaminia; il Settizonio di Severo,il Pantleone d'Agrippa,e l' Anfiteatro di Tito:cotanto celebrato da Marziale.

Omnis Cafareo cedat labor Anphitheatro,

Unum procundis fama loquatur opus.

Nèmica i Grandi si rendon memorabili co Poemi, con gliElogi, e co Panegirici, o con le pompe su nerali;ma con la virtù : come accenna Tacito nel lib. 2. annal. Funus sine imaginibus, & pempa, per laudes, & memoriam virtutum ejus celebre suit.

Piagne Eraclito la corruttela de Magistrati, perchè R 2 essendo essendo le cariche perpetue, i ministri s'emplono di superbia, e calpessano, e non sostengon la giustizia, come nota Tacito: Superbire bomines, E annua designaciones, quid si bonorem per quinquennium agitent, sib.2. annal.

Ma ride Democrito, chei ministri de' Magistrati napoletani son tutti forniti di somma giustizia, e di profonda dottrina : folamente vengon cenfurati , che non spediscono mai, mai, mai le cause; con rovina del pubblico:avvegnacche la colpa può attribuirsi alle cavillazioni degli Avvogadi, e de'Procuratori; ficcome avvertisce Innocenzo de util. cond. hum. Sape causas tantu differunt, quod litigantibus plusquam totum auferunt,quia major est expensarum sumptus,quam senten. tia frudus;nec terminantur negotia pauperum , aut divitum capta , quoufque corum marfapia fint evacuata. Ma questiLupi rapaci,questi Ragni,che nelle loro tele avviluppan la ragione de' miserabili, vengon bastemmiati nel Deuteronomio al cap. 27. num. 19. Male di Aus qui pervertit judicium advena , & pupilli , & vi dua,& dicat omnis populus, amen.

Piagne Eraclito, ascoltando Cicerone eloquente, interrotto da cicalecci de Tersiti ignoranti: ma ride Democrito, che i raggi fulgidi di Demostene non posson

oscurarsi da'Momi,e da' Zoili.

Piagne Eraclito, vedendo su le scene in savola i soggetti di meritose poi nella Regia de' Principi allogati nel miglior luoco tutti colorro , che son degni di biasimo; ma ride Democrito, che la stima de' cattivi sia esimera, e tosto in vilipendio sinisce.

Deplora Eraclito, mirando Pitagora su le Cattedre înfegnar col filenzio gli uomini a farfi bestie . Ma ride Democrito, che co precetti filosofici trasforma i bru ți

in animali ragionevoli,

Piagne Eraclito, che Fileto, e Pliade frombolano fui banco ciarle vane, e stomachevoli inezzie; per descrivere la brieve statura del nano Alipio: ma ride allo 'n-

contro

contro Democrito , che co' gesti taciturni ravvisi la grandezza di Agamennone e l'ignoranza fmifurata degli orecchiuti di Partenope.

Deplora Eraclito il guaftamento de' coftumi degli scellerati di questo infelice secolo, che odiano i documenti morali degli Stoici, e spalancono gli orecchi alle voci dissolute degli Epicuri : ma ride. Democrito, che un miserabile Cinico vinca con le virtù morali colui, che aprì il varco con l'armi al dominio del mondo,e rintraccionne nuovi per conquistarli.

Piagne Eraclito, che dall'acque marittime eschi un Proteo tutto acceso di fuoco; e che un' altro dalle onde di Capri esalì fiamme di libidini: con ammirazione il primo di Luciano,e con istupore, il secondo di Svetonio;ma ride Democrito, che dal seno di Netuno sorgon vaghe Ciprigne per allettar' i Narcifi,e gli Adovinel-

le vegli notturne.

Deplora Eraclito al fentir mugghiare il Toro di Perillo, che detesta la crudeltà de'tiranni, ed ammonisce, che incontra fovente la morte, chi co' nuovi ritrovati toglie altrui la vita;ma ride Democrito, che un bue innocente del presepe riscalda col fiato il Bambino celeste : insegnando , che più umanità rinviensi talora ne'

The State of the

bruti, che negli animi degli uomini efferati.

Piagne Eraclito la crudeltà de'Caligoli, de'Tiberj, e de'Neroni; deteftata dalle penne degli scrittori, e più deplora, che i Segretari della braghetta de' Principi occupano nella loro corte le prime cariche . Validior Tigellinus in animo Principis, ex intimis libidinibus af-(umptibus. Tac.lib. 14. annal. Ma ride Democrito labenignità di Trajano,e di Tito:celebrato l'uno da Plinio, e l'altro encomiato da Svetonio, con quel Recordatus quondam super canam, quod nibil cuiquam toto die preflitiffet; memorabilem illam meritoque laudatam vocem edidit:amici diem perdidi. Svet.in Tito cap. 8. Conciò diftillò aureo documento nell'animo de' Principi, che non ' merifodditi.

Piagne Eraclito la vanità di Nerone, cherifiutò il Podio, ed appiglioffi all'orchetto, per ofcurare la gloria dell'Iftrioni Aleffandrini, e più egli deplora, e fospira, che a suon di lira incendiò quel barbaro la Metropoli del Mondo, acciochè dalle sue ceneri riforgesse con visosa oltradicenza una Neronia, per tramadar'alla memoria dell'eternità il suo superbo nome. Ma ride Democrito, considerando l'umanità d'Ansione, che colla sonora cetera alzò insino al cielo le muraglia di Tebedando sano documento a'Sourani di fabricar coll'armonia della pietà, della giustizia, e della clemenza i lor Principate, enon già rovinarli con le tirannide, e co'tremuoti de vizi.

Piagne Eraclito la fordidezza di Vespessano, d'Ippia, e di Crasso: Il primo aperche riscuoteva dalle immonde cloache puzzolenti tributisi secondo una misura d'orzo da classeun morto, con indignazione, ed orror di vivi: e'l terzo accumulando immensi tesori con le spoglie de'poverigli si dopo fua morte liquestata una massa d'oro nella verminosa bocca dallo sidegno de'Parti, sclamando con ludibrio: Aurum stissi, scasse avenum ad satissatem bibe. Platara: in Grasso Ma ride allo 'incontro Democrito, mirando la liberalità eroica di Cimione, che svelse le siepi delle siu delliziosissime ville, affinche servisero per grato diporto della comodità pubblica dando chiaro ammaestramento, che i veri ricchi son coloro, che sbarban dal proprio animo l'avarizia ; ed i più miserabili son gli avari sordidi, come disse Ausonio.

Quis diver?qui nibil cupit.Quis pauper? avarus.
Deplora Eraclito la miferabil condizione de' crapoloni,che con la varietà de' cibi appossimansi al sepolero.
Ma ride Democrito, che Fraote Rè degl' Indi nutrivasi
di frupalità,e di eremitica assimaza; dando sano precet-

to agli Apici, che al vitto umano fol basta quanto di rustico produce la terra; e che 'l poco cibo inbalsama la

fanità, e prolunga la vita.

Piagne Eraclito al veder nelle catene un Belifario, ed un Giugurta, ed ecclama la vil debolezza di Ginione imprigionato, che alla veduta del Carnefice spirò la vita sprigionò l'anima dal corpo, e si ricourò nella bocca del sepolerora simiglianza di quella fortunata lepre, che per ichermirsi da denti de cani, campossi nella bocca del Leonese die motivo a Marziale di scherzare nel lib. 1. Evieram. XIV.

Si vitare canum morfus lepus improbe queris

Ad qua confugiar, ora Lienzi bakes.

Ma ride Democrito considerando, così la costanzad'Arisside, e di Senocrate, come l'intrepidezza d'Agessia, d'Anaparco, e di Muzio Scevola; de'quali trè ulcimi, il primo consagrò la mano al suoco, perchè uccise, non vone lendo Mardonito, come accenna Plutarco ne paralellisis secondo esposto da Nicocreonte al tormento del motajo, altre voci sclamatrici non tramando dalla bocca, che; Tunde Anacarchi o assumiam non teris. Bruson lib. a.c.ap. a. ex Plutarco. Il terzo, perchè diè ugualmente infallo il colpo, che sagssiò a Portenna fuo nimico, gassigò l'error della mano col rigor delle siamme; dando norma a'codardi di cancellar coll' intre pidezza il timor dell'annimo, e'l batticuor dell'apprensione.

Piagne Eraclito le peripezie umane, e la debolezza di Cleopatra, che per fottrarfi dalle catene d' Augusto, fiervi per antidoto del veleno degli aspidisdando a conofere, che le donne di poco senno, per liberarsi da un' angustia, incontrano pazzamente la morte. Ma ride Democrito ammirando la viril sortezza di Zenobia, che fra lacci della cattività, non restò presciolta la sua costanza: dimostrando, che nell'avversità, anche nel petto delle donne savie annida l'intrepido coraggio.

Piagne Eraclito, che Evandro, vincendo in duello Erillo, reftò vinto dalla vana gloria: ma ride Democrito, che Ottriade vittoriofo degli Achivi, per non infuperbiff, fi aprì col ferro il pettotmercè, che con triplicato trionfo, debellò gli Archivi, atterrò Ottriade vittoriofo, e vinfe la vanità con uccider sè fleffo. Con ciò volle infegnare, che non può vincere altri chì non sà prima vincer sè fleffo, come infegna il Morale.

Piagne Eraclito, che Galefo Cretefe figliuol d'Aristippo, divvenuto amante d'Isigenaperse il cervello: come
altresi deplora, che Annibale, nume del coraggio, gittò
la spada, e si diè in grembo alle TaidisSicche quelle palme di trionsi che simava massar col sangue Romano,
restaron marcien nell'acque la seive del Volturno: anzi
l'issessa giuni, che dovea serbar col bassamo del valore,
divenne corretta con gli unguenti delle Spintrie. Ma ride Democrito della cassità, e continenza d'Arisomene
Messico della sa pudicizia, ne distorra il giglio il
libato delle fanciulle della Laconia, come nota Pausania: e con ciò ammaestrò i Capitani più gloriosi di non
fermar il corso delle loro vittorie con la remola della
la scivia.

Piagne Eraclito, che le donne di questo corrotto secolo recusan le conocchie, e stringonsi col sufo: nitatado la libertà delle Agrippine, e delle Giulie, che si resero degue figliuole dell'impudica Giunone. Ma ride Demòcrito, che le modestissime Dame Napoletane superado l'onestade delle Caje Cicilie, delle sosione, e delle
Penelopismostrandosi uscite dal corto seno delle Minerve, delle Muse, e delle Diane, delle quali non potè lupido ottener la palma del trionso, come ei stesso affermò.
Minerva mibi venienti comminatur. , o resiriti . Musse
verà semper banessi exercistis occupate ab amore se vendicant. Diana in folvis, of solitudinious errat, o monocum
non baurit consuletudine.
Lucian. Sepbia apud l. civit
tana de

de Chrift femin. Ilb 1. Sicchè imparlno le donne, che per ifchermirfi dagli ftrali d'amore, convien' armarfi di refifenza,di folitudine,e di occupazione. Fuggan' adunque i congreffi del giorno,le veglie notturne,e l'ozio: padre di tutti vizj,e maestro perito di danze,di suoni, e di cantigco quali rifvegliansi i Narcifi,e destansi gli Adoni.

Piagne Eraclito la caduta di Plinio nel Veluvio: ma ride Democrito dell'altra, non men precipito sa, di Curzio nella voragine, per serbar libera dall'insidie de' nimici la patria; e per insegnar, che la vita dessi conse-

crar' in fervigio dell'onore, e del pubblico.

Piagne Eraclito della vanità delle donne moderne, confumano il teforo preziofo del tempo in bellettarfi tutto giorno negli fpecchi:ma ride Democrito, che cogli fteffi vetri Archimede liberò dall' affedio la fua patriazimbolando dal Sole il fuoco, per bruciar l'armata nimica.

Piagne Eraclito la meflizia di Diodoro, di vedersi avviluppato inun tortuoso sillogismo; Ma ride nello stesso punto Democrito dell'allegrezza di Pitagora, che da perito ragno, accoglieva nelle reti de' fuoi fallaci sossimolor tutti , che avean cervello di mosche, e occhi di talpetalludendo Eraclito, che sia gran dolore non intendere, cioche brama sapersised insegnando Democrito effer cosa facile ingannar gl'ignoranti.

Deplora Eraclito la labil memoria d'Orbilio, che non raccordavas del suo proprio nome: ma ride Democrito della selice ritentiva di Mitridate, che avea sempre presente le cose passate, e non mai scordavas de' benesci, antichi: come osservass negl'ingrati,c' han la pietra Ga-

lactide nelle dita.

Piagne Eraclito la memorabil cataftrofe di Varrone, sconfitto con tutto il suo efercito da Germani:ma ride Democrito, che in tal conflitto sur ne vavati gli occhi, e recise le mani a tutti gli Avvogadi, e Curialise con sudibrio vennero rimprocciati, tandem vipere sibilare derifiite: flite: alludendo alle loro cavillazioni. Gelizius in Augu-

Piagne Eraclitosche ne'tempi dell'eloquenza,il famofooratore Licinio Calvo faceva col vigor dell' arte oratoria dichiarar' innocenti rei, fra'quall'Vatinioma egli fleflo,che l'avea fenza colpa condotto alla forca, gli ruppe con queste parole dalla gola il capestro. Rege vos Judices, nam si iste dispritus est, i deò me damnari sporter. Senec.in controver/.Ma ride Democrito,che l'ignoranza maliziosa degli Avvogadi moderni colla facondia dell' oro san divenire innocenti i più colpevoli, e rei i più

giufti.

Piagne Eraclito la misera condizione de'letterati più celebri, che foggiaccion' alle varie opinioni de' critici; come esperimentò l' eruditissimo Gioseppe Scaligero da Pietro Heyl nella fua cosmografia Anglicana: dicendo Derisio, & contradictio ejus essentia partem costituebat . Come altresi fu esposto a cavallo da due celebri letterati della digniffima compagnia degl'ingegni luminosi:dico dal Padre Rapino, che gli rapi la gloria, e gli tolse la stimase dal Padre Patavio di quadrato ingegno, e di scelta letteratura, che intal guisa lo staffilò. Illos ego libros, bec iffa de scientia temporum ingentia monumenta innumeris,ac turpi/simis omnis generis errorum maculis: dico, esse respersa, omnem verò traditam in iis compren-Samque doctrinam , que quidem inventis illius , nititur, falfam, minimeque coloratam, ac prorsus absurdam esse defendo. Offavius Petavius cap. 5. pro logom. de doffrina temporum. Ma benchè pianse Eraclito, perchè il sudetto Patavio, letterato di tanto grido,l' espose nelle scene in favola, nella stessa guisa, che se Aristofane del povero Socrate; con tuttociò ride Democrito, che vide lo stesso celebrato da'primi scenziati, per un' ingegno divino: come da Daniello Heinsio, da Giorgio Bucanano, da Gasparo Bartio, da Pietro Scriverio, da Giusto Lipsio, da Ludovico Vives, da Gasparo Scioppio, dal Tuano, dal Vosiio

Vosso, e finalmente stal Padre Cefare Bulengero Gesuita: dicendo. Nostra etas menimen majori, ad
literas genio ingenioque tulit, o forte ameasa fecula parém omni dostrina genere non babuerunt. Bulenger. bist.
lib.1a. Da tanti encomi può comprenders, che 'l Padre
Patavio abbia, con prestigio degli occchi, mirato i suoi
errori, co que' Microscopi, che fabricansi nella vitrera
scientifica de'dottissimi Gestiti, ne' quali i difetti minimi
pajon per massimi; da ciò adunque comprendes la misera condizione de' virtuossi, che non sol soggiaccion, alle
eenzure rigorose di nassuti critici, ma anche alla maladicenza degl' ignoranti, i quali al sentimento di Dante, sono simili alle pecorelle.

Come le pecorelle escon dal chiuso Ad una, a due, a trè, e l'altre stanno Timidette atterrando, e l'occhio, e l'unuso, E ciò, che sa la prima, e l'altre s'anno.

Piagne Eraclito, che sieno ridotti in cenere gli edifici più memorabili, le statue più superbe, e le Città più cospicue del mondo, come

Atene, Sparta, Cartagine, Babilonia, e Corinto, Alessandria, Capua, Roma, Siracusa, e Micene.

Nelle quali aminira vansi i miracoli degli scalpelli,e 'l portentoso di tutti gli ordini dell'Atchitetturaxioè Tofco, Dorico, Composto,e Corintio. Ma più ne ride Democrito, perchè vede ferme,e costanti le deplorabili sciagure dell'Autore di questa opera, che nacque piagnendo le
umane misferie: vive lagrimando ile sciocchezze della
patria:e morrà sospirando i suoi continui insortuni, che
con serie non interrotta l' accompagnano negli ultimi
periodi di sua vita; sicchè per esprimer' egli al vivo le
sue pertinaci sciagure, stimo servissi del pensere del celebre cattedratico, ed insigne poeta Onosfrio Riccio, che
nel seguente Sonetto rapresentò l' immutabiltà delledisgrazie non interrotte d'un mal'avventurato Inselice.

C.adde lion precipit à Babelle
Che temeraria esà varcar l'empiro
L'alterezza del Grecos dell'Assiro
Già di lete annegar l'arre processe.
Romasche per consine hebbe le stelle,
Compendiata hor giace in breve giro,
Più non pugna Assisante, or cena Ciro:
Non più Fidia stospisse, pinge Apelle.
Perir d'Atenes di Stagira i massiri:
D'Argo, di Manto inaridi la Vena:
Regie in antri passas estetti in rassiri.
Cope Thebes, Cartago erbasch arena
l'Assia al fin quanta pompa è sotto gli Assiri
Immutabile è solo la mia pena.

Questo insigne virtuoso su figliuolo d' Emilio Ricci gentil'uomo domestico di D.Gio: Sances de Luna seniore Marchese di Gagliato, Avolodel vivente Marchese, che 'l fè educare fotto la disciplina del celebre Poeta latino Giano Janusio: e rinscito, anche buon filososo, gli diè luogo nel fuo Palagio magnifico di S. Gio: maggiore (che or si possiede dagli eredi del Cardinal Filomarino)di leggere pubblicamente medicinase dalla fua fcuola ufciron fuggetti infigni:come il Pignataro, lo Sportello, il Protospataro, Tommaso Cornelio, Lionardo di Capova, ed i viventi celebri virtuofi Luca Tozzi Conte Palatino, e Luc'Antonio Porziosche debbon riputarsi amendue ornamento della Repubblica Letteraria ; posciachè quegli chiaro si refe nelle stampe, e cospicuo altresì per esfere ftato eletto dal Sommo Pontefice Innocenzio XII. a regolar la sua salute; ed altrettanto ammirabile egli è quefto altro,per l'opere filosofiche esposte alla luce, con applaufo d'Italia, con ammirazione della Francia, e della Germania; come offervasi nella prima parte degli elogi accademici del preclarissimo letterato Abbate Dottor D. Giacinto Gimma ; canonico dell' Arcivefcoval chiefa di Bari , Promotor perpetuo dell'eruditisfima Aßemblea degli Spensfierati : suggeno invero degno d'ogni applauso, e stima , come colui , che pienamente si è reso meritevole di occupar quegli onori, che vengon distribuiti dall'alto intendimento della Santità eruditissima del Sommo Pontefice Clemente XI.di eterna sama, e fautore de' letterati di questo ferreo Secolo.

Ma ritorniam' alla linea, donde siam dipartiti; e facciam ripgliare, dopo il pianto d'Eraclito, il rifo a Democrito: ammirando l'inflessibil costanza dell' Autore di questo libro per eterno elogio di cui alziglisi per impresa uno scoglio percossoda flutti col motto: Non cedit in undi:.

Piagne finalmente Eraclito, che ne'tempi de' Tiranni non si possa dall'ingenuità degli Scrittori detestar con libertà i vizi,nè lodar la virtù, senza rischio di metter' in foqquadro la quiete,e in conquasso la vitajovvero d'incontrar' ingiustamente il titolo di maledico: anzi di perfido eretico, fe mai intendesi correggere la depravata corruttela degli Ecclesiastici . E pure non suron già fulminati dalle censure,nè dichiarati,per membri recisi della santa madre chiesa cattolica coloro, che biasimarono i vizj de' Pontefici:frà quali un Celestino santo, che parlandodi Bonifacio Ottavo diffe: Intravit, ut Vulpes, regnabit ut Leo, morietur, ut Canis. Come av veroffi imperocche esfendogli rimprocciata la sua avidità da Filippo il Bello Rèdella Francia;cadde egli inistizza mordendosi le dita di quelle mani, che imitò i Grifoni; perlochè assalito da febbre ardente; se passaggio all' altro mondo. Nè Giovanni Villano fù da'fulmini delle cenfure ridotto in ceneri; perchè coll'autorità dello Spondano chiamò il medesimo Pontefice crudele, ambizioso, avaro, e mondano.lib.3.cap.64.

Ne altresì il Platina fu dichiarato eretico, perchè nella dilui vita scrisse: Aurum undique, conquisitum plusquam

quam dici potest, sitiens; e benche il predetto Giovanni Villano passò a descrivere le sordidezze,e i vizi di Clemente V.non fù perciò esposto al tormento del torchio di Procusta,nè a quell' altro non minor'atroce,del Toro di Perillo; ma con penna sciolta pubblicò le sue colpe, proclamandolo per un fordido fimoniaco, e per un lafcivo effeminato; perchè tenne cattive pratiche con la Contessa Paraborgo. Nè mi si dica, che questo Scrittore fiorentino meritaffe, come maledico, il bando dalla Repubblica di Platone; attesochè la sua poco onesta vita fù anche deteftata da Santo Antonino Arcivefcovo di Firenze nella par. 3. lib. 21. cap. 3. S. 3. Onde se i Santi posson de'cattivi Pontefici dirne del male; non saprei : come dovrà proibirsi agli scrittori secolari di ammonir' i difetti de' malyagi? ma veggafi anche quanto dal Vescovo Sarnese Auditor del sacro Palazzo, si riferisce diGio:XXII.unitamente col sudetto Villano, che visse ne' fuoi tempi, che s'intenderà essere stato un Mida, e un Crasso, accumulatore d'immensi tesori . Lib. 11.cap.20. Ma chi più al disteso bramasse la contezza del tenor della vita del medefimorticorra a Tommafo Vvolsinghano, che vedrà dilatata la sua avidità in fin'all'Inghilterra;non perciò detto scrittore fù in pena, condannato ne' precipizi del Vessivio; nè meno puniti con rigore furon quegli Autori, che scrissero l'orrendo scisma dopo la caduta di Gregorio XI.e la rapacità di Clemente VII.nella Francia,ed Urbano VI.con Bonifacio IX.in Roma, che tutti trè in uno stesso punto giocavan'alla piłotta,battendo,e ribattendo i beneficj; acc iocchè cadesse ro ne' loro ferigni come ravvisa il Tommasino con penna libera, e Gio: Palatio nelle gesta de' Pontesici in cinque Tomi stampati in Vinegia nel 1687, perciò piagne Eraclito la corruttela de'tempi trafandati ; ma ride Democrito la felicità del fecolo presente, corrispondente a quello dell'innoceza, come altresì ride, che negli stati de' Principi giusti, pietosi, e clementi, come sono i monarchi Austriaci,

Austriaci, si goda quella selicità , descritta dal Politico. Rara temporum selicitas , ubi sentire , quod velis , & qua sentias dicere licet. Tacit. lbb. XVIII.

#### XVIII.

Luigi il Grande, derelitto dall' incostante fortuna ricorre al politico Giusto Lipsio, a dargli qualche salutar'ajuto.

On evvi dolor più fensibile, che affligge al vivo l' animo de'Grandi, avvezzi mai fempre a navigar nelle calme a prospero vento,quanto veder poscia cambiate le felicità in lagrimevoli sciagure,e'l mar tranquillo in borascose procelle; E vaglia il vero egli è troppo duro a passar per gli estremi; e riescon' al maggior segno sensibiii le più alte cadute : come altresì le punture degli aspid. sotto le rose innocenti, o quanto pajon più dure, e velenose:corì ad un palato,in cui le pecchie fabrican' il mele, sembra fuor di misura l'assenzio amaro insoave, e dispiacevole. In tal guisa appunto accadde al fortunato, all'invitto, e al grande eroe di questo secolo; ch'essendo flato mai sempre solito calcar' orme vittoriose negli steccati di Marte,e di Bellona;più afpre gli fembrano le finistre vicende della rea fortuna negli anni della sua età cadente,la quale affuefatta a felicità fublimi,malvolentieri sà tollerar lo stato mezzano, ne l'infimosessendo vero l'aforifmodi Tacito . Et quia Regibus aquè,neda, & infima insolita sunt . Tacit.lib. 2. annal. Perciò avendo egli ricorfo a Giusto Lipsio, per illuminarlo di buone massime politiche:ad oggettodischermirsi del rigor delle sinistre stelle, così il prefato Statista senza adulazione lo configlia, ed istruisce.

Abbiate per massime costante,o sire glorioso, che'l maggior'acquisto considerabile, che mai possa incontrarsi da un sagace sovrano, egli è, di serbar'al dominio de' suoi stati la selicità de sudditi, e'l tesoro prezioso della quiete su la cui base quadrata stà ferma quella beatitudine: tanto plausibile, che simboliggia la gloria del paradiso. Questo appunto dourà esservi suggerito da' Consiglieri prudenti, sempremai, che non voglian lusingarvi con quelle adulazioni servili, cotanto detestate dal Politico. Irrumpet adulatio, pessimum veri affictur, venenum sua ruigne utilitas. Tacit. Lib. 1. biss.

IÎ. Che sa dall'iniquo bramar'ingrandirs un Principe con inpiccolir gli altri non ostante le massime posco accreditate di Tacito, che siima empiamente convenevoli a Grandi l'usurpar gli altrui stati. In summa sorsuna id aquius, quod validiur, Estaretinere privatasomus sue altenis certare regiam laudem esse esse chi b. 4.

sannal.

Ma che ciò sia ingiusto lo stesso Politico altrove il dichiarat dicendo non este cosa onesta l'acquistar gloria con l'infamia,e detrimento degli altri; adunque se lecito egli nou eli proprio utile col danno del prossimo; non decsi impoverir alcuno per sarsi racco, e potente. Non tamen sapienti vivo decorum fucrit. Vinde amico infamiam paratsinde sibi soloriam recipere. T acti slib.4.annal.

III. Che per non andar più in foqquadro la Francia,dourà effettuarif con l'Augutisfima Cafa d' Aufria, suna Santa paceie con la fleffa firignerfi in fratellanza, sper abbatter la pertinacia degli Eretici, e l' Ottomana spotenza: altramenti la troppa ambizione di vincere gli darà fovente occasione di perdere, secondo si avvertisce

da Tacito nel lib. 2. annal.

IV. Che un Principe ambizioso si vedrà sempre sra je angustie, se non saprà moderar l'animo con la morale considetazione quanto sieno vari gli eventi della guer-sra. Varius eventus est belli. E mune buc, se nune illuc confumi gladius. 2. reg. 11. e quanto parimenti volubile sia l'incostante sortuna. Fortuna fragilis, su sso in uno die slanguessi il Sene. de brevis. voir. Con queste sane ristessio-

,ni, o Sire,moderete i vostri generosi pesseriche ad agognar nuovi modi vi spingono, estarete rattenuto ne cancelli dell'onesto, ed e giustone vagherete ne sentieri viziosi dell'estremo, in cui raggiransi i Grandi, che braman imai sempre cose sublimi. Oprimos quippe Procesum alstissma cupere I acii. ilib. 4. annal.

V. Che non sia quadrata massima molestar con l'armi gli stati altrui, per richiamar nella propria casa la guerjra; la quale, secondo i precetti de' Politici, deesi tener sempre lontana da' propi tetti. Arma procui babere. Tac.

, lib. 6. annal.

VI. Che la speranza di vincer sia un prestigio dell'
sambizione, che sa creder'agevole ciocchè più si desidesra. L'actiora de valetudine ejus attulere, statim credita,

Statim vulgata funt. Tacit. lib. 2. annal.

VII. Che non dirado riman'ingannato chi troppo cre, de di vincer'ad altrisperchè bene spesso resta vinto, come accadde in tempo di Tiberio a'Germani, che stimani, do metter nelle catene iRomani, vennero con este a vvisluppati. Repertiti inter spolia esrum catenit, quasi in Remmans, su non dubio eventu portaverant. Tacis. lib. 2. annal.

VIII. Che le lunghe guerre vacuano gli ferigni de', principise l'obligan pofcia a moleftare con le gravezze i, fudditi;non fenza lor graviffimo danno, e pericolocome savvenne in tempo di Tiberio con gli Germani, che per non pagar'i dazi, uccifero que Soldati, deftinati a risfeuotergli. Hic irasti questius, té posquam, non subvenies, batur remedium; ce bello rapti, qui tributo aderant milistes eco patibulo affici. Il acir. lib. 4. annal.

IX. Devesi aver serma massima, che un Principe samelico di gloria, siccome spende molto al mantenimento,
di numerosi esserciti, così riduce il suo erario in penupria, e vien'astretto arricchirlo con impoverir' i sudditi.
Quad si ambitione exchauserimus arrasium, per sectora

supplendum erit. Tacit.lib.2. annnal.

X. Che sia poco accertato partito impiegar'un Principe le fue forze all'acquifto del poco, per perder molto; e promettersi per certo quelle imprese dubbiose, che v egon rappresentate per facili dalla cupidigia umana. Sed Otho tamquam peritla, & monitu fatorum prædicta accipiebat, cupidine ingenii bumani libentius obscura credi. Tacit.lib. 1. annal.

XI. Che ogni Principe fagace dourà fervirsi de' mezzi efficaci nel vincere,e nel confervare; e non già rimetter la difesa de' Regni alla casualità della fortuna: avvegnachè talora riesca il caso sommamente selice. , Multa que previderi non fossunt; fortuita in melius ca-

fur a.T acit.lib. 2. annal.

. XII. Che sia gran siducia de' Principi bellicosi rimetter le vittorie, egli acquisti alla violenza, & incertezza dell'armi;quando può acquistarsi, e vincere più selicemente co'buoni configlie con istabilir' un' onesta pace, Latiore Tiberio , quia pacem sapientia firmaverat, quam si bellum per acies confecisset. Tacit. lib. 2. annal. così parimente inviato Tiberio da Augusto inGermania, sfi gloriava aver compiuto più cose col consiglio, che con la forza della guerra. Plura confilio, quam vi perfeciffet.Tacit.lib.2.annal.

XIII. Che deve ogni Principe governar' i fudditi con tal pietà, e clemenza; che sia in vita amato, e in morte lodato; altrimenti incontreranno i biasimi nel castaletto,e la malidicenza nel sepolero . Atrociores fama

erga dominantium exitus. Tacit.lib.4. annal.

XIV. Che opprimer'i Vassalli con la tirannide, e non far loro da'Ministri sumministrar la giustizia, è cagione d'alienarli dalla divozione,e anche di dar motivo a qualche cervello torbido, che s'impegni per là liberstà dalla patria col favor della Plebe. Arminium pro libertate bellantem favor plebis babebat. Tacit.lib.2.annal.

XV. Che deafi da' Principi invigilar fempre per l' abbondanza dell'Annona : effendo la cariftia cagione dell'

dell'odio de'popoli. Gravitate annone jueta seditionem, ventum: multaque, & plures per dies in theatro licentius,

efflagitata. Tacit.lib.6.annal.

XVI. Che si guardino i Principi di non rovinar' i, stoi stati con l'ambizione, e poi onestarla col pretesto d', singrandir la gloria a'tios studditi,e di allargar la giurif, stizione al proprio dominio; essendo cosa tirannica nasconder'il male sotto il manto del bene,e dell'antico; cossme appunto saceva Tiberio. Proprium id Tiberio fuit;
sselta nuper reperta, pristis verbis obregere. Tatit slib.4aumal.

XVII. Che 'I dar la libertà al senso, quantunque sia diletto, questo stesso alla fine si converte in dispiascimento. Adeò facino a, atque siagitia sua iglo quoque in
scupplicium verterunt. Tacis. lib. 6. annal. così le libidini,
sche son tanto plausibili; alla persine angustiano l'animo, ed affliggon il corpo. Ve corpora verberibus, ità libidine, corpus lassa, animus que delaceratur. Tacis. lib. Vi.

annal.

XVIII. Che i Popoli fi devon governare; come la Jor natura: fe fon fimili a cavalli generofi, fi trattan col Jouon orzo, e fi coltivan con la firigliama fe fon Afinel-Ji, come a que di campagna felice, fi cibino col baftone, fi ornino il capo con la capezza, e non già con la polyere di cipro.

XIX. Che sia gran chiaro indicio della tirannido, d'un Principe, quando i suoi Ministri non pensano, che al proprio utile; e nulla premon' al pubblico benessico. Neque sensaturin so tura, an imperii extrema de bonessa.

rentur, Tacit. lib. 4. annal.

XX. Che la prospera sertuna finalmentecon gli anni languisce, e declina; perciò quel Principe prudente, che si è reso glorioso nell'età più robusta; co tanti acquisti, e trionsi dourà nella vecchia a sospender la spada, e tringnersi con un Crocsissiso acciocchè termini la vita con un ottimo sine: pensando, che 148
Pallidamors equo pulfat pede pauperum tabernas
Regumque turres,
Orat.lib.1.0d.4.

Se adunque i Rè pur foggiaccion'a questa misera condicione di pagar per tributo la vita alla morte; egli è un
farla da Monarca Critianissimo, sperar la gloria non
già dagli acquisti di nuovi mondi,o dagli elogi registrati in carte, o scolpiti in marmi,e in bronzi; nè tampoco
dalle pompe de suneralisma dalle proprie virtù cristianese dal nome onorato, che s'incide dallo scalpello della
fama negli annali dell'eternità, e nelle tabelle lunghe
de secoli stutti. Funus sinè imaginibus di pompa per laudes, di memoriam virtutum ejus celebre siti. Tacit. lib. 2.
annal.

Al che accordafi il Venofino

Post obitum benefacta manent, aternaque virtus Neumetuit, stygiis ne rapiatur aquis. Horat.lib.1.epist. 16.

Ma dapoiché Giufo Lipfio terminò i fudetti documenti con quella riverenza profonda, dovuta ad un tanto Principe; volle altresì fuggerirgli, che sia stata una gran bontà, la ciar tutta la somma del governo di Napoli alla tepida natura d'un soggetto piu capace a raggirar la penna di Minerva su le scientifiche carte, che operar la spada ne' campi guerrieri di Marte; essendi fatto conoscer simile a colui, menzionato da Tacito, ch' era più degno nello stato privato, che ragguardevole nella carica d'Imperatore. Major privato. Visus dum privatus su si sumium conssensi imperale capace, nissi imperale la carica si lib. 1. biss.

Ma quanto furon'i fuoi innocenti falli, non farà fuor di proposito, disse Lipsio, dissintamente accennarli.

Primieramente dovea protestarsi con V· M. che non poteva,nè intendeya essercitar'una tanta suprema cari,ca, semprechè non veniva la Città presidiata d'un grofsio nerbo di milizia Francese, acciocchè in ogni oceasione avesse protuco egli star pronto alla disca: attesochè ,le Città, ed i Regni custodisconsi co' danari, e co'Soldati, e non già col nudo baston di comando. Civitas sine militibus est corpus sine anima. Veget sib. 2.

II. Nelle primizie del Governo dovea acquistar la benivolenza della Plebe con l'abondanza: quella dè; "Soldati co'doni,e quella de'nobili co gli onori,e co'pre-"ni,nella guisa, che le Cesare Augusto. Ilbi militem doni; "Populum annona; cunsto; duscatine oti pellexit. Cateri "nobilium quanto quir struitio promptior, opibus, si bano-

ribus extolleretur. Tacit.lib. 1. annal.

III. Dovea al primo avvifo del difiaccamento de', Tedefchi per l'imprefa di Napoli, premuniri di milizia surbana(fe più prota d'altroveno la sperava)e darne la sdirezione a' Nobili di genio francese, e a' Cittadini ci-vili: ambiziosi d'onori, e ben graduati alla stima del popolosa quali dovea difillar nel cuore ardir, e coraggios promettendo loro larghi doni, come osservo Tiberso. Actritus modessiame cias aggrediter, altrum consulatum sessembles d'actività zamala.

IV. Che dovea a tutto findio guadagnarfi l'affetto popolare, con accrefeer il pefo del pane, e femar qualsche leggier daziosperchè la Plebe effendo non diffimile 
a Cerbero, acciocchè non latri, covien empirle per fempire la bocca di panechè quel Populara Annona di futo 
accenatoccome altresì efiedo il volgo mai sempre vago 
di novità, non aveftè defiderato nuovo dominio. Vulgur, 
sut mos efisufque menu mosi cupidum. Tacit. ibi. t. bif., 
come altresì appigliandoli la plebe per fina natura 
sigli efiremi ; fila fempre procliva a traboccar' in tumulti. Vulgur urroque immedicum: Tacit. ibi. 92. bifl.

V. Dovea anche comperarsi l'amore di que', Nobili, e Cittadini di natura torbida, che odiano lo stato presente, e stimano incontrar miglior fortuna, con

desiderar con pericolo le cose passate : Atque interim posse Parthos absentibus aquos prasentibus mobiles ad panitentiam mutari.Tacit.lib.VI.annal.

VI. Dovea fotto inorpellati colori allontanar dalla Città,e dal Regno que'Nobili,e Baroni potenti della fazione contraria;acciocchè non avessero sollevati i popoli,i quali senza essi restavan privi d' ardire . Suasitque Varo, ut fe,& Armineum,& cateros proceres vinciret;nibil ausuram Plebem Principibus amotis. Tacit.lib. 1. annal. ,Perciò Tiberio volendo toglierfidavanti Germanico, e color tutti,che gli facevan'ombra, si servì di tal artisicio.Tunc decreto patrum permissa Germanico Provincia, squa Mari dividuntur; majufque Imperium quoquo Odiffet,quam bis forte, aut miffu Princibus obtinerent.

Che dovea fecondar l'ambizione di que' potenti Baroni avidi di fumosi onori ; procurando loro quelle fronde , e que' vaghi fiori , fenza frutti , che non han altra fostanza del puro nome ; affinchè con queste dignità vane si fossero coloro serbati sempre sedeli, e divoti della Cafa Serenissima Borbona: come in punto fè Tiberio con Segeste, ch'essendosi ridotto alla ,fua divozione,gli dispensò titolo onorario d' Imperador ,d'effercito. Nomenque Imperatoris auffore Tiberio acce-

pit.Tacit.lib. 1.annal.

VIII. Dovea tener' occulte intelligenze, per indagar' il certo numero de' Tedeschi, destinati alla 'mpresa della Città,e del Regnoje con tutta vigilanza prevenirgli ne'confini;impedendo loro l'ingresso,con farsi egli te-,fta della milizia urbana aggregata; come fè Germanico; e non già starsene scioperato senza pensiero . Primus Ce-, far, cum pratoriis cobortibus capto vallo, dedit impetum in silvas; collato illic gradu certatum : bostem atergo palus Romanos flumen , aut montes claudebant . Tacit. lib. 2. annal.

IX. Dovea anche infultarli da più lati, per metterli in confusione, e scompiglio; siccome se quell'insigne

Capitano co suoi nemicistiferito da Tacito. Distantibus socio invecti, ut bostem deducerent. Tacit. lib. 2.

Nello ftello nodo fe l'altro Generale accennato dal fudetto ftorico. Es ne bellum mole una ingrueres, Cecinam cum quadraginta cobretibus Romanis difrabendo boffi per Brutieros adflumen Amifiam mitris. Tacis. lib. 1. aunal.

X. Ma se per ventura non gli sosse ventuca fatto di ributtarli addiero; in tal caso doveasi egli sortificar con tutti i suoi seguaci nella Città di Capua, come chiave del Regno, e porta principale di Napoli; ed ivi serviri per piazza d'armi, con premunirla del necessario, e con farraccotta di nuova Gente; e nello sesso tempo, sortificar'anche il Castello della Città d'Aversa; acciocchè in ogni sinistro evento avesse avuto prontamente alle spalle un'altra sorte, ed onorata ritirata: e, non già darsi tanto in preda al trinore, che sa considerar'i pericoli maggiori di quelli, che sono. Il qui ex longinque revenerat; Miracula narrabat. Tacir. lib. 2. sannal.

XI. Non dovea perciò abbandonar la Metropoli, con tanta paura; quandola prudenza umana configlia, che non sia sano partito disprezzar' ogni cosa, nè di tutte temere. Modò nibil pernendum; modò non omnia

metuenda . Tacit. lib. 2. annal.

XII. Ma fe pur forprefo egli dal timore filmò ritirarfi nella fortezza di Gaeta (e con tal cattivo efemplo fè perder d'animoi stoi), e accrebbe a fazionanti l'ardire Movea almeno farlo in modo, che non dimostraficemen, es fingisercome fè Tritidate, che con una frettolos i ritirata, onesto la fua sivergognata suga, e copri la pa llidezza dell'animo, e la viltà del cuore. Sed fuge, plecie disfessima Tacit. ilb. Vl. annal. Tanto opera il timore inqun'animo di debol tempera, che ne casi periglioi, non solamente si avvilisce, e contonde, ma scordandos d'ogni

3d ogni sano consiglio, si rimette alla discrezione della 3sorte. Consilium, cui impar erat, fato permisit. Tacit. lib. 3VI. annal.

XIII. Finalmente degno di poca lode egli si rese, non già che avesse volto le spalle alla sedeltà del suo "Principe, come se Macrone, Savorito di Tiberio 5 (che "vedendolo tramontar, per la vecchiezza, all'occaso, sito gli occhi ossequiosi a quel Sol nascente di Caligola, che spoteva, come successo nello imperio illuminario; per lo, che he su rimproverato dal suo sovrano. Occidentem ab 50 deseri ; orientem spessa est est probavit. Tacit. lib. VI. annal. Ma perchè dovea in quell'angolo di Gaeta Inyi-sgilar notte, e giornose non pur'abbandonarsi in grembo sal sono; estar più con gli occhi mezzi aperti, che tutto desto; come que Romani descritti da Tacito. Apud Romannes invalidi ignes, interrupta voces, atque igsi passimi, adiacrent valla oberrarent, tenorii: insomnes magir, squam pervogiles. Tacit. lib. 1. annal.

Ne mi si dica per sua discolpa, che 'l pazzo volgo ne' casi avversine incolpi sempre i Capi. Qui mos vusigi sortuita ad culpam trabere-Tacit. lib. 4. annal. perché son troppo manisesti i suoi innocenti errori; ne altro discarico a suo prò può addursi, che non essendo stato egli mai gran soldato, non poteva dimostrarsii un subito ottimo Capitanosattesche gli alberi, el terreno si coltivan'anticipatamente; affinche in tempo debito si possano goder'i frutti maturi. Vò dir'io, che non gusta i frutti delle virtà a tempo, chi dopo tempo le dessera a suoi composita estate bonarum artium erat imminuta mens ejus

abstitit. Tacit. lib. VI. annal.

Ma dapoiche Giusto Lipsio spiegò i suoi sentimenti nel sudetto tenore; conchiuse con prosonda riverenza, dovuta ad un tanto glorioso Monarca, che se per colpa de suoi ministri si perdè la Città, e Regnodi Napoli, sunne più la sagione la providenza divina, che volle savo-

rire la caufa giusta dell' Augustissima Cafa d' Austria; a cui appartiene per ogni jus,e ragione la total Monarchia,come potrà accertarfi da Baldo,da Bartolo,e da Bartolomeo di Capua, infigni Giurifti; per ciò potrà Vostra Maestà Cristianissima, disgravarsi la coscienza con restituir' alla Cattolica Maestà di Carlo Terzo le Spagne, la Sicilia, ed ogni altro, menzionato ne' Preliminari della Pace, che dour à pubblicarsi nella festività degli Apostoli Pietro,e Paolo;a'quali fupplico, che vogliano, cioè aprir l'uno con le chiavi le porte del Paradiso per farcela perpetuamente godere qui in terra, e in quella magion del cielo; e l'altro con la fua fpada uccida le lingue di que' maligni Miscredenti, che alle presate condizioni di pace fortemente si oppongono:dicendo, che alle cose figurate, avvegnachè dal volgo ignorante si presta talora piena fede . Sive ficto apud vulgus ignauum babita fides. Tacit.lib. VI. annal. Nulladimanco giova un frullo promulgar per vero; ciocchè in brieve spazio di tempo si vedrà vano,e fallace. Nec obstitit fallis, donec tempore, ac Spatio vanescerent. Tacit.lib. 2. annal. come altresi dicon' a non crederfi alla pubblica fama, che fabrica i fondamenti sù l'arena,ed alza gli edifici col fostegno del vento:maggiormente quando ella contradice al vero, e ripugna al probabile, come avvertisce il Politico parlando della morte di Druso. Nec vulgata, atque incredibilia avide accepta veris; neque in miraculum corruptis ante babean t. Tacit. lib. 4. annal. con afferir di vantaggio, che rallegrarfi di quanto è alieno dal vero, egli fia un restar' ingannato . Latus prasentibus , & inanium spe . Tacit. lib. V. annal. finalmente conchiudon su lo stesso proposito, che si ascoltin da gli uomini saggi con abominazione le ciarle . Sapientis, aures falfa piget audire : Tacit. lib. 4. annal. Ma costoro suron da'prudeti ammoniti, perchè parlassero tato chiaro, contuttocche si difesero dicendo, che sia difficil cosa il tacere a chi sà ben parlare . Fessa mente retinet silentij impa-21 2

tientiam. Tacivillo. 4. annal. Con dire anche, che queste dure proposizioni suron'artificiosamente architettate, e divolgate da' Ministeri politici del gabinetto della Francia, per dar'a creder'a que Popoli angustiati da gravezze, che sia costretto quel Sovrano condurre avanti la guerra, per non soggiacer'all'eterno discredito d'una vietuperosa Pace,

Maritorniamo al principal propolito, con farsi noto, che i documenti di Giusto Lipsio non suroni troppo graditi dal Gran Luigis per quella massima generale, che non sabuon suono la verità all'orecchio de Principi sanzi nel lor palato riesce troppo pontica, ed afra. Displicere Reguantibus dista proba, os sana constituatione dell'inscribe distraziato Calistene, che per a ver'ammonito Alessandro perderon miseramente la vitasdella crudeltà praticata coli primo, ne parla con le lagrime Giustino; e dell'immanità col secondo, così esclama Curtto. Hoe est Alexandri eternum facinur, quad nulla satis felicitat redimen. Nibil ex birque sicurtatio magnum erit, quam seculus cultiflenis Curt. lib. Plesapeza.

Perciò ben la 'ntese da saggio Apelle, che per non esporre in pubblica veduta l'occhio cieco d'Antigono, lo dipinfe a profilo . Regis imaginem altero lumine or bum primus excegitata ratione vitia condendi: obliquam namque fecit,ut quod corpori deerat,pictura potius deeffe videretur : Tantumque eum partem e facie oftendit ; quam totam poterat oftendere. Plin. biftor. natural.lib. 35. cap. X. Così adunque celando Apelle la metà del volto difor me d'Antigono, venne non meno a radoppiare la cecità a quell'occhio orbo, di cui funne matrigna la natura, che ad orbare con prefligio artificiofo,gli occhi tutti de'ragguardanti, acciochè lo perdessero di veduta: facendo ap parente alla pubblica luce quella unica lanterne, ch'eva vota di tenebre, e piena di luce:così la caverna d' Antigono, fatta ocura dalla natura, divenne dall'industria d' Apelle

Apelle più chiara:quando fotto il velo ofcuro dell'arto. stimò maggiormente occultarla. Per tanto esorto a voi-Storici, ed ingenui Oratori; e a voi Politici, e camalecti di corte:av vezzi mai sepre a pascer'erbe verdi di vane speranze,a voler de'Grandi celar' i difetti del corpo, e dell' animo, se non vogliate incontrare il tragico avvenimento di Calistene:che per palesar le piaghe putride de vizi corrotti d'Alessandro, sperimentò di quel Sourano l'efferata indignazione; sappiate adunque da' vivi colori d' Apelle apprendere sano documento : se pur questi non avesse voluto allegoricamente insegnare, che i Principi fon di due nature: L'una umana, e l'altra divina; ficcome divisò Platone, Aristotile, e Tacito, lib. 2. annal. e perciò a formaine di loro il ritratto; deeli folamente esporreralia pubblica luce quella fola parte visibile, che può con uno folo fguardo benigno heneficar, e confolar mille fudditi; e la sciar l'altra nascosta, da contemplarsi con l'occhio dello 'ntelletto,come Numi terreni. Ma fe voi Apelle, fose il primo a dipigner' in obliquo,e anche celebre Maestro a tirar le linee, con le quali superaste Protogene; non fiavi a noja d'infegnarle a color tutti, che allontanandofi sempre daligiusto, e dal dritto formano con la penna AVREA, righe flortesper far cader, zoppicando, da'buoni fentieri la giustizia.

Più voleva precettat Giusto Lipsio, ma si processo che siccome gli serittori degli annali lassiantalora in silenzio ciochè a Princpi viventi displace, così ogli era costretto, tra lassiar i migliori a vvertimenti, che voleva singgerire. Omissa mulero um pericula, de peana dim copia sarie scurtzata que i psi rimia, de messa supre par i edio letturo a disperent. Pacie sin VI. annal.

Finalmente conchiuse, che se mai venisse egli accusato per questidorumenti, e penogni altro contenuto in questa opera, da que rigorosi Giudici , che dovrebbon sostener'il decoro della Toga : in tal caso farà, egli costretto non sol esclamar col Politico. Cum Primores spuasus infir-

mas etiam delationes excerentur; alii palam, multi in occultum. Tacis, lib. VI. annal. Ma similmente suggirsene nella China, per esser scritton el catalogo de Martiri; e dir altresì con Palidoro.

Eù fuge crudeles terras, fuge littus avarum. Virgil....

#### XIX.

Cornelio Tacito richiesto da' Collegati, a consultar, come possan sottrarsi dalla molestia della Francia.

T Avendo i Collegati preintefo, che'l Gran Luigi ricorse a Giusto Lipsio per ricever buone consulte sù i fuoi affari; vollero anche effi prender l' oracolo da Cornelio Tacito, per liberarsi dalla molettia della Francia; a tal'oggetto l'introdussero nel loro Gabinetto; onde egli apertamente ammoni loro per troppo trafcurati;per non aver con tutto sforzo intraprefa la ricuperazione della Sicilia nel tempo istesso, che cadde sotto il soave dominio dell'Agustissime Casa il Regno di Napoli ; conciofiechè que' Popoli (fecondo la condizion naturale del volgo sempre vago di novità) arebbon senza durezza acclamata la Maestà di Carlo III. Vulgus ut mos est cujusq; motus novi enpidum. Tacit. lib. 1. bift. Ma ora lufingati della fragrăzia de Gigli, e del canto frodolente del Gallo, che qual Sirena nocendo alletta; non più si raccordan di quel mesto vespro, che cagionò loro la quiete dell'animottanto più, che vinti dal timore, stiman, che ogni lor moto potesse rendergli immeritevole della clemenza di quel Principe, che lidomina . Contumacia inferiorum lenitate Imperatoris diminui. Tacit.lib. XVI. Annal: Perciò malvolentieri pie gheranno al presente la cervice a quel dolce giogo, che per più fecoli no incalli loro il collo, nè gli fè distillar' in sudore; sicchè gran negligenza ella ſù

fù perder'una tanta propizia occasione:quando lo stabilimento di ogni grave imprefa dipende dal punto d'un momento:diffi grande impresa, perchè il Regno di Napoli,fenza la Cicilia, può ftimarfi un cadavere privo di fpirito; perciò devesi incorporare nel dominio della presata Maestà; così per mantener la Città di Napoli ben provveduta de'viveri,e libero il mare dall'infidie de' corfaris come altresì per aver detta Maestà in ogni evento di poca favorevole fortuna, senza appartarsi dal suo dominio, un'onorata ritirata nel più bel luogo d'Italia, ove potrà in mancanza della pia Cafa de' Medici, allargar'il fuo . stato. Ma intanto debbon'i Collegati serbar vivo il suoco di guerra nelle Spagne, e nella Francia: per obbligar quel Monarca d' estinguer l'incendio dentro la propria casa; in modochè non abbia agio d'appicciarlo in quelle degli altri.In tal guisa sarà costretto egli conchiuder'una onesta pace; per non ravvivar di vantaggio ne'suoi Stati una perpetua guerra.

#### XX.

#### Argo, e Briareo in duello con Arclo, e Bradoriemo Giganti di Flegra.

A Rgo,e Briareo mostri orrendi: l' un sornito di cento occhiil'altro armato d'altrettanti manisdissidaron'in duello Arclo,e Bradorieme Giganti di Flegra: stimando eglino di vincer l'uno,e l'altro, in un baleno; ma
costoro consederati in fratellanza con l' Api d' Olanda,e
d' Inghilterra; non suron questi pigri avventassi co'
pungiglioni negli occhi d'Argo, che tosto lo privaron di
vistase nello stesso punto gli altri due insidiando Briareo
davanti, e daddietro, lo seron cader a terra; con che restò avverato il volgar proverbio. Nec Hercule: contra
duos. Come altresi dieron'a conoscere, che non bassan
cento mani,ed altretanti occhi per vincer' i nemici, quan-

do sia rutto cieco lo 'ntelletto, che non sa comprendere agli ambiziofi, che dopo i trionfi feguon le perdire; e che delle tranquille calme gemelle indivisibili son le tempeste; perciò maggior' vantaggio ricavasi da un' onesta pace, che vincer con la violenza dell'armi ; come lo negno Tacito parlando di Tiberio. Letiore Tiberio, quia pacem sapientia firmaverat, quam si bellum per acies confecifset, lib. 2. Annal. e vaglia il vero le guerre lunghe rovinanogli stati,e soggiaccion' agli eventi sempre varj della fortuna;anzi con la perdita d' una battaglia, si perde la gloria de' trionsi passati ; perciò ben la 'ntese Carlo V.che essendosi fatto chiaro con tante vittorie, volle, da faggio, ferbarfi il concetto preflò l' opinione della fama, con ritirarsi nella quiete d'un chiostro: dimofirando, che 'l fuo animo moderato, non si corruppe con la felicità di tanti prosperi successi, come pretendeva Tacito . Secunda res acrioribus stimulis animum explorant; Quia miseria tolerantur. Falicitate corrumpimur. Lib. 1. biltor.

Questa saggia risoluzione deve servire per chiara norma de Principi bellicosi, di non considare tanto al vento savorevole della fortuna, col quale s'incontrano i naustragi, invece d'assidar nel portottanto più, che questa Dea incostante, e capricciosa per sua natura, suol nella nassita de Principi dimostrarsi benigna, e cortese: nella puerizia scherza co gli stessi a dilettevole giuoco: nella gioventà loro l'orna le tempie d'allori vittoriossima giunti, che seno nella vecchiaja, tosso cambia tenore, e con volto asso, e conserverso si sa conoscere verso loro tutta rigida, e dispettosajo sperimento Tiberio: altrettanto temuto nella gioventà, quanto nella vecchiaja dispezzato. Senestuem Tiberii, su inermem despiciem: Tacir, lib. VI. annal.

Alludesi ad un Gran Monarca di questo secolo, che nel for della sua gioventuse ne suoi anni più robusti gli su sempre propizia la fotsuna, manel premer l'orme della vecchiajagli volse le spallese cominciò ad incontrare continove sciagure. SeSecondo. Che la fortezza d'un folo, riman da più deboli superata.

Terzo. Che non sia prudenza mantenere sempre una continova guerra, che distrugge glistati, e cambia i trionfi in deplorabili perdite.

XXI.

Alessindro Magno in contessa con Luigi il Grande. Alessadro Magno stagnato d'essergii tolto da Luigi il soprannome di Grandissi risente con esso liui in questo tente con essone.

Sire.

Gli farà ben noto a V.M.che'l colombo dell'Ercinia per aversi usurpato il nome, e le penne dell'Uccello , di Giove, finne da questo Nume ber fagliato co sito i fulmini: così egualmente i rigoglio si Pavoni della Città di , Partenope soggiacquero alle riprensioni dell' Autor di 
questa opera, perchè intendevan farsi chiamar' al pari 
del superbo Caligola, Signori. Da ciò apprendete o sire la 
moderazione dell'animo, in non vestirsi del nostro Titolo di Grandet da noi acquistato co' tanti gloriost trionsi, 
altramenti sarò costretto sarvi piegar la cervice. sotto il 
giogo della nostra invincibil potenza, la quale cambieravvi in minimo; on memorabile estempio, che le formiche non son da equipararsi con gli smistrati elefanti.
Questa invettiva richiamò la risposta del Gran Luigi, 
mella seguente guisa.

Sire.

Non dovete Alessandro riputarvi quel Grande, che dall'adulazione de Greci venite amplificato; poichè le vostre virtú firon'oscrate da vizi; e le vostre glorie divennero denigrate dalla crudeltà usata con Clito, e con

.Callistene.Lo confessano Curzio, Seneca, e Giustino nel lib. s.che in tal guifa esclama. Eumque truncatis crude-,liter membris,abscissifue auribus,ac naso, labiisque , deforme, ac miserandum spedaculum reddidisset : insuper scum cane in cavea claufum ad metum caterorum circumferret . Questa tanta crudeltà fù con violente rimedio medicata da Lisimaco, che per sottrarlo dalla lunghezza ,del tormento gli abbreviò col veleno la vita . Tunc Lyfimacus venenum ei in remedium calamitatum dedit.Sicchè se mai fosti degno del titolo specioso di Grande, sietene fol capace; perchè negli annali dell' eternità venite ,ascritto per un grade Tirano:usurpator dalla vita,e de' beni de'Potenti; perciò a voi non riman' altro di gloria. che 'l puro nome di Grande, eccliffato dagli stimoli della vostra rea coscienza, che in ogni momento vi affligge,e tormenta. Per tanto se a voi più non conviene il nome onorifico di Grande, ben adattar devesi a Luigi l'altro , superiore di Massimo , per aversi in ogni tempo dimo-,ftrato Eroe degli eroi : Difenfordella Chiefa : Percuffor degli Ugonotti: Terror de Gentili:Fautor de Giufti: Puinitor de'cattivi: Rifugio de'miserabili:Oppressor de' superbi; e Protettor degli umili; ficchè fi è refo degno de' poemi d'elogi, e de panegirici; e meritevol del titolo di Marte gloriofo di questo secolo.

Alludesi, che i vizj oscurano la virtu, e la gloria de'

Grandi.

Secondo.Che Luigi Monarca della Francia, avendo superato il più Grande eroe del Mondo, qualfu Alessandro, merita il soprannome di Massimo, , semprechè stabilirà la pacecon l'Augustissima Casa d'Austria; dalla cui posenza può la sua samaesser oscurata.

# Il gastigo severo de' Grandi ; egli è il rimorso della coscienza.

E Gli è vero ; che farebbe troppo dura condizione de miferi ; fe refi berfaglio infelice della tirannide de; Potenti ; rimanesse quella impunito dalla spada d'Astrea; la quale se con esso loro procede con riguardo; supplise il gastigo severo del cielo; che lor tormenta con gli timoli atroci della coscienza; come provollo quel barbaro esserato di Caligola, che sentivasi anche nel sonno corroder levis scere. Come ravvisa nella sua vita Suctoniosma più chiaramete Giovenale nella saira 13, e Lucam nel tib. 1, accennano quanto giorno, e notte affligga l'animo umano la rea coscienza.

Note, dieque suum gestare in pestore testem,
Hune connes gladisques aut Pharsfalis vidit.
Aut ultris vossaries, stringene senatu
Illa noste premunishune infera monstra slagellant.
Heu quantum misero pana mens constia donas!
Lucanilis.

Ma se tormenta i cattivi il rimorso delle colpe; o quanto rallegra i giusti una coscienza innocente. Conficientia rela voluntati i,macima cossossilati est rerum incomundarum voacare culpa,maccimum solatium est. Cic. Torq.fam. 6.

Alludesi, che le colpe de' grandi fon in più modi punite : e con gli rimorsi della coscienza , e con la malidicenza degli Scrittori,e con l'odio de'fudditi, ecol severo gastigo del ciele.

#### XXIII

### La crudeltà de'Grandi manifestast anche nelle mense.

F Ra le immanità più esecrande, menzionate non senza fospiri dagli Storici, su quella appunto, che alligno nell'

nell'animo crudele di Cajo Mario. Cofiui per rendersi mostro d'empietà, ed oggetto d'orrore, se recider'il capo all'infelice Marcantonio oratore;, e dopo l'espoe in pubblica mensa de' convitati, per temperar' il risocol pianto. Ma o teschio mal'avventurato! imperochè non dovea la tua eloquente lingua confagrarsi per cibo amaro del palato, nè destinarsi per pompa funcsta di catastrose tanto dolorosa: esfendo degno di tal rigore, quell'altro Triumuiro dello stesso uno mome, che con lusso d'intemperanza trangueggiò le perle sciolte in aceto di Cleopatra, per assorbir il valor di più regni in un boccone: sicchè ben' era degno divenir esca infelice degli Apicje, cibo corrotto de' Gnatoni.

Ma non termino qui la scempiezza di Mario, concioseche si servì di quel teschio per giuoco di pallone, con che

avverò quanto disse cantando il Cigno delle Muse. Ludit in humanis divina potentia rebus.

O pure ciochè di noi mortali lagrimò Plauto

Dii quas pilas bomines habent

Da questa crudeltà detestabile nacque l' Adagio Adversus miseros inhumanus est jocus.

Alludesische i crudeli servonsi de' miserabili per trastullo da giucco.

Secondo, che la fortuna nella tragica scena del mondo, sà rappresentar de Grandi catastrose dolorose.

#### XXIV.

## L'Officina maraviglio sa di Vetri.

E Ssendofi condotto un Cavaliere Spagnuolo dell' audi,così per intracciar pellegrine miniere d'argento, e d'oro;
come per viver lontano dalla tirannide de Grandi: vide
frà l'altre maraviglie di fommo flupore, la brieve flatura
di quella gente. che sembrava ognun di loro aborto della
natura, e sconciatura diforme del caso; perlochè volendo
egli

egli cociliari l'amore di coloro; filmò lufingarli co dar loro a credère, che ficcome fapeva trafitutari i metalli più vili in perfettifilmo oro, così del pari nongli erà duro cambiari i Pigmei più aggruppati in diffeti Giganti di Flègra, l'oli

Questa proposizione parve alla credenza di coloro sì ftrana, che 'l credettero per un bugiardo ciarliero ; ma il crocifero, senza croce, seppe con un prestigio degli occhi ingegnosamente ingannarli ; polchè fabricò nella Metropoli di que'luoghi una misteriosa Officina di vetri, in cui formò quantità di Microscopi, co'quali mirandosi l'un con l'altro; non più apparivan negli occhi per Nani, ma Giganti di fmifurata grandezza ; ficchè ffupidi d'una tanta trasformazione, veniva idolatrato per Nume superno; ma egli ricusonne gli onori, e pregò loro, che incensi sì fumosi di stima si tramandassero co'zefiri lusinghieri, all'Europa; ove con più felicità convertonsi le formiche in elefanti, e le lucciole notturne in luminosi Soli. Indi formò il prefato Artefice nella stessa vitriera una misteriosa fontana: tutta ornata di statue, d'animali, e de geroglifici di finissimo criftallo.

Primieramente ammiravasi un gran colosso canuto con gli occhi bendatid una sascia rossa, caricata di gigli, col sossegno nella destra, e nella sinistra avente una carta scrieta cioè.

Mi medico il dolor con denfo velo,

Per non mirar' i miei vetusti onori.

Alludesi alla divisa gentilizia della casa Sanseverina del Principe di Bissignano di genio: come i fuoi antenati francesi; ricchi anticamente di stati, ed ora di modesta fortuna.

Appariva similmente in mezzo della presata sonte una

gran Torre cadente, sù la cui porta leggevasi.

Ruit Ilion

Cecidit Babel:

At ego ad Sidera afcendam.

Alludesi alla Diuisa d'Avalor del Marchese del Vasto, che mentre stava per precipitar da fondamenti, estata sollevata dall' Augustiffina Cafe al fommo dell' Altezza.

Vedevanti intorno alla medetima fei feroci Leoni; il primo versava dalla bocca una quantità d' ACQUA VIVA; e dal collo gli pendeva una fascia con queste parole.

VIVO nell'acqua, e pur di fete abbrucio.

Alludest alla Divisa Acquaviva del Duca d' Airi, e a' suoi travaglische lo mantengon esausto, per essere stato privato del suo stato, come genial Francese.

L'altro Leone stava allogato su la cima d'un'alto Monte, avente su l'capo un'Aquila Imperiale col motto Sub tuum pressidium consugio; e con le branche sosteneva una stillèia scritta:

Qui jacet super Olympum, Non timet lovis fulmina.

Alludest al Duca di Mantelione, che vivendo sotto la protezione dell'Angustissima Casa, non teme l'indignazione del gran Monarca della Francia.

L'altro avente nel petto un fole eccliffato, col verso A

Fo face agli altri, ed io ftò fempre ofcuro; Altudefi al Principe di Cafiglione della Cafa d'Aqquis, e al Sole di S.Tommafo,ed anche all' angustic della fica ofcur a prigionee alla privazione del fuo stato.

L'altro col capo coronato di gigli, esalante dagli occhi fuoco, e dalla bocca globi di fummo, col motto. Iuvane, &

delectant.

Alludesi alla divisa Cantelmodel Duca di Popoli: che vanta regla fiirpe, ed al suo genio tutto Francest: e per ciò adora è Gigli col supposto, che possono givarlo col sugo, e dilettarlo con la fregraman dell'odore.

L'altro Leone poppava le mammelle della Leonza Ve-

neta, col verso.

Ricco di fumo fon,ma non d'arrofto.

Alludesi al gentilissimo Principe di Santo Buono di casa Caraciolo, che sa similmente il Leone per Arme, e serve al Serenissimo Duca d'Angiò d'Ambastiadore in Vinegia; per la qual cagione si trova privo del suo stato, e ricco d'onore. PerPerciò siesorta ridursi all'ubbidinza della Maestà di Cari lo Terzo.

L'altro Leone finalmente di color negro, con le ali dell' Aquila a'fianchi, col Motto Volavi ufque ad Sidera.

Alludesi alla Divisa Capece del Marchese di Lufrano, efaltato dall' Augustissima Casa nell'apogeo delle grandezze.

Si offervavano in detta misteriosa sontana trè Carafe di preziofo cristallo:ma spezzate:che stavan nelle mani della fortuna:con queste parole. Fortuna est vitrea ; dum fulget, frangitur.

Alludesi al Principe di Belvedere, al suo figliuolo, e a D. Lelio Carafa fratello del Duca di Madolone:tutti carafeschio servon' il Serenissimo Duca d' Angiò nelle Spagne.

Un'altra Carafa più grande : chiara, e forte appariya,

con questi versi.

Son della rocca di Boemia forta.

Più chiara, forte,'e rilucente,

Quando viva non era,ma già morta.

Alludesi a D. Tiberio Carafa di Ciiusano fattto Grande, dopo fiere persecuzionisper esfere stato Imperiale.

Miravansi in esta trè onde, sù le quali stavan'a galla due.

Aquile bianche col Motto. Altiora petunt.

Alludesi alla Divifa Gaetana del Principe di Caferta , e. del Duca di Laurenzano. L'un digenio Francese, el altro

Imperiale.

Co tragico spettacolo in detta fontana appariva una statua di cristallo negro, seza capo (come quella della Città di Napoli scolpita dalla scimia, di cui si parlò nella quarta Fantafia Capricciola al fol.21.)perche fu decapitata; ma questa dolorofa catastrose si cambiò in giubilo: avverandosi le parole dell'Evangelista, Plorabitis, & flebitis, sed tristità vestra vertetur in gaudium.

Alludesi alla decollazione di D.Carlo di Sangroe al Grandato, che ottenne il Marchese di S. Luicito suo fratello , per

tal ragguardo.

Si vedeva anche nella stessa due Giudici di costumi gra-

vi,e mestidi volto;aventi,nelle destre la bilancia col Motto Malè judicavimus,e nelle sinistre un'altro,che diceva. Charitas ducit in altum.

Alludesi al Duca di Giovinazzose al Principe di Cellamare della nobil famiglia Giudice : efaltati dal Cielo per la ler gran carità:na ingannati dalla passione, come tutti gli altri che adoran'il Gallos, non già l'Aquila Imperiale.

Finalmente vedevasi un colosso : avente nelle mani un Camaleonte, che si cibava d'aria col motto. SENZA CIBO

SON SATOLLO.

Alludesi al gentilissimo Principe d'Avellinosil quale avvegnache egli era capace d'ogni sublime dignità, nulladimanco non ottenne dal Serenissimo Duca d'Angiò i meritati onori; non perciò egli col suo ricco stato vivea da Grande : anzi vedendosi negare quelle grandezze, che per ogni giustizia si dovean' alla sua preclari ssima Casa: si ricourd fotto il patrocinio degli Augusti simi Austriaci,de' quali è stato premiato a misura de'suoi gran meriti;essendo egli de' primi Baroni considerabili del Regno, così per la sua chiarissima schiatta Caracciola, come per i feudi cospicui, che possiede vicino alla metropoli di Napoli . E perciò grande errore fis de' Ministri di detto Serenissimo Principe, di non farlo trattare con quelle speciosità di stima, che conveniva a'lunghi servigi de suoi Antenati;i quali fin dal tepo dell' Augustissimo Carlo V. furon'essaltati in grado di sommo onore. Attesocchè Marino Caracciolo fratello di Gio: Battista, Ascendete del Principe d'Avellino, su inviato a 22. Luglio 1525. Ambasciadore nella Repubblica Veneta, unitamente con D. Alonzo Sances de Luna Marchese di Grottola . Stipite de' Duchi di S. Arpino,e de' Marchesi di Gagliato; e per la loro grande attività fu stabilita la Pace universale d'Italia. Perlochè detto Marino essendo stato promosso alla dignità Cardinalizia su destinato al Governo dello stato di Milano, da lui effercitato con applauso universale; e da quel tempo sempre si è mantenuta questa casa con cariche supreme. Avendo anche ottenuto l'ufficio perpetuo di Gran Cancolliero;e finalmente dalla grata benificenza della Macstà di

Car-

Carlo Terzo il Grandatò di Spagna. Sicchè agli ontri antichi degli Avoli, bavendo accepiato questi altri nuovi s riluce iu isplendore, e anche per la sigacità dello 'negeno, e per la camdicezza de'costumi. Spiccando in lui l'avvenenza nel volto, la cortessa nella linguaz: la BONT A sempre al destro siano.

Comparivan' gualmente indetta fontana (appellata in lingua Spagnuola la Fuente clara de los Geniales) molte altre figure; delle quali chi portava fcolpito nel petto il Gallo;e chi l'Aquila Imperiale; ma quanto acquithò l' Artefice gloria immortale per la 'ngegnofa invenzione d'effia, altrettato fi refe grato a 'pochi,ed odiofoa molti; attefochà avédo formato la maggior parte de 'vafi di figura piccola; feoppiavan per invidia, fenza che fosfero tocchi; perlochè interrogati da lui della cagione perchè (pezzavanti con tanto fracasfio? Voi voi fiete fabro del vostro danno, rispo-ferose voi la cagion fiete de 'nosfri firepiti: fappiate adunque formar vasi eguali, se bramate, che si mantengan fani, ed intierialtramenti farete odiato da 'Piccoli, e molestato da' Grandi.

Alludesische esaltar pochi è rendersi odioso a molti : come accadde nell'etate di Tiberio, e intempi nostri più vicini, nella venuta in Napoli del Serenissimo Duca d'Angiò, che colmò d'onori poche case in pregiudicio di tante altre cospicue.

Secondo, che non sia sana politica ingrassar tante i cavalli, per sargli tirar calci. Incrassatus est equus, è recalcitravit, los per sargli tirar calci. Incrassatus est equus, è recalcitravit, los per sargli tirar calci. Incrassatus est est exace de la Rapoli, travagitati con continue congiure da que Baroni da esso più premiati, cingranditi; come leggos necil Anuali del Zurita, en elle congiure de Baroni, compilate dal Porzio. Ma degno di lode egli è la Maessa di Carlo Terzo, avendo con regia gratitudine bonificati i suo più sedeli vassalli; a quali conseglo di non superbirs; perchè in questo occano di lagrime dopo le campe vengon le tempesse.

Occupat intensus prastantia jubila luctus,
Post mare tranquillum sava procella tumet.
Che nell'italiano idioma suona

Nel mondano gioir compagno è il pianto.

Non fempre luce il fol con regio vanto.

#### XXV.

### Il Tempo in patibolo dalla Vendetta Vmana.

O Degnato l' uomo contro del Tempo, perchè con le fue Iunghe ali velocemente conducendolo dalla culla al sepolcro, verifica quanto amaramente esclama il Morale, che VOLAT IRREVOCABILE TEMPVS . Fantasticò perciò nuovi patiboli per vendicarfi del fuo rigore :, non offante, ch'egli fia incorporeo, ed immortale : diffi immortale, perchè se ben'ogni momento egli spirando muoja, nulladimanco tosto di bel nuovo riforge in vita; poichè il fine del fuo morire è principio immediato della fua novella vita;la quale costa d'un punto indivisibile d'un momento; ma la carriera non interrotta degli altri minuti, che fuccessivamente gli premon dappresso, par, chè gli prolunghi il vivere, per farlo continovamente co'nuovi fospiri , spirar e morire: Giusta la rapida foga d'un fiume: quanto più fugace corre a sepellirsi nel suo centro del mare, altrettan. to veloce gli calcan nuove acque daddietro, per renderlo, quafi eterno,e d'immortale : Ma'l tempo benche fia incorporeo,e in paffibile;nulladimanco fu dallo 'ngegnofo, Boezio Severino (fecondo Bernardo Sacco nel lib. 7. delle fue florie, inventor dell' orivolo a ruote ; o pur da Poliandro, che fu il primo a farlo parlare) diviso in quarti ; e con le ruote dentate, ridotto fù in fottilissimi minuti . Indi al rigor di ventiquattro ore di corda, geme nell'agonia del tormento, e si risolve in sospiri . Ravvolto poscia fra le catene d'acciajo, sperimenta le miserie di Belisario, e le sciagure di Giugurta; ma col tormento lungo di ventiquattro ore di corda fa l'ultime prove della fua costanza:anzi a colpi di martello di ferro vien'esposto all' acerba pena degli Arrotati;contuttociò non esclama con le lagrime, ma con petto forforte, e virile suona, e canta infegnado l'impertur babilità, tanto comendata dagli Stoici. Finalmente estala ogni quarto d'ora voci canore di tolleranza, e respiri stebili di morali document; ravvisando a noi infelici mortali, che la vita umana è composta di fugaci momenti; e che brieve carriera egli sia dall'oriente all'occaso dalla tomba al sepol-croscome altresi che frequenti sieno le calamità, e le tépette che s'incontran'in questo oceano situtoso del mondo, come esprime il Tragico in Mam. AS...

Alia ex alia cura fatigat Vexatque animos nova tempestas Al che si accorda Orazio.lib.4.ode.7.

Ma non si fermò qui la vendetta umana contro del tepo i posciachè con più atroce patibolo volle crocifiggerlo
con un chiodo acuto d'un palmo, non perciò egli non vola;
anzi con le sue linee ci raccorda, che Mors ultima linea este con l'ombra del fuo chiodo, a chiare note ci addita; che le
felicità mondane son larve transsorie; e che l'uomo inselice altro non è che un'ombra, un fumo. Nil aliud, ac umbra,
atque Flatus est Homossicchè ben cantò co' mesti accenti il
Venosino.

Damna quidem celeres reparant calestia luna. Nos ubi decidimus,

Quò piùs Eneas, quò Tullus dives, & Ancus, Fumus, & umbra sumus.

Horat.lib. 4.od.7.

Ma di questa vendetta devesi l'obbligazione allo 'ngegnoso Anassimandro, o pur'ad Assimene, che suron gl' inventori dell'Orivolo a Solescome riserisce Psistoro Virgilio de invent. lib. a.cap. V.ed Alessandro Sardo de rerum invent. lib. 1.

Indi volendo l'uomo continovar'i patiboli al Tempo, lo coftrigne a viver chiufo in angufa prigione di fragil vetro, incui non penetrando refpiro d'aria, fpira luminofaméte la vita, e fi dificioglie in polvere; per farci apprendere, che vivi (emo un ninfeo di scrementi, e dopo morti, una cloaca

putulente di vermini, ed una immonda reliquia di sepoltura.

Ecce sumus pulvis, sumus ecce miserrima tellus, Et nostri sugiunt,ut levis aura,dies

Resta accennarsi l'altro patibolo del tempo, ritrovato da Ctessibio scozzese; con cui il se distillare in lagrime dentro d'un'ampolla di vetro; col suo piccol, ma continovo pianto, apertamente ci ammonisce a note funeste, che tolleriano i travagli con costanza come appunto osservasi nell'acque di Frascati, e di Tivoli; che imprigionate dentro angusti canali, pur tramandano voci canore, e dolcissimi concenti; perlochè meritano l'elogio glorioso di Musica in tormen-

tis. Ma perchè l'acqua è simbolo del pianto, c' invita a lagrimare le nostre miserie col suon della Lira del Tra-

Nulla dies

Marore caret, sed nova stetus Causa ministrat.

gico.

Altudess non solo alle miserie della brieve vite de' mortali, mache l'uomossa ingravo, cogli amici, e vendicativo co'nimici, attessobè si è inserocito col tempo ; anno da questo ne riceve alla giornata benssie, e sani consigli.

Secondo,che da nimici anche si può riceuer benescome osfervasi dal tempo,che consuma la nostra vita,ma nello stesso tem-

po imprime nell'animo umano documenti morali.

Terzo, che l'ucmo non può cavar per la salute eterna antidoti più profittevoli, quanto dalla considerazione della vita sugace, che corre con le ali del tempo ogni momento al sepolero.

#### XXVI.

# La solitudine felice , e l'infelicità contenta.

A fortuna, che mira sempre con occhio livido la virtù, si serviva per bersaglio d'un soggetto ragguardevole vole per naícita, e co ípicuo per dottrina della Città di Partenoperna colui ró petro réperato di dura colfaza difuezzado i fuol rigori, no folo fi fequefrò in luogo folitario del la Calauria, ma i vi riftorava l'animo fuo có gli flud, co 'quadivenne caro alle Mufe, e da ltrettanto filmabile prefio il buon concetto d'ingenui Letterati. In tanto egli per paledare le fue applicazioni virtuofe, una con le fitravaganze della patria, indrizzò una epiftola ad un fuo amico del feguente tenore.

Voi ben sapete, come questa Patria, avvegnacchè ella sia ,Paradifo terrestre di delizie; nulladimanco le rose odorisere, che in essa germogliano, non colgonsi, che con le spine acute dell'infelicità più fensibili; nè affaggiansi i dolci ,frutti di que' ubertosi alberi,senza l' assenzio amaro d' infinite sciagure; come altresì le perle preziose di sì fortu-,nato eritreo non vengon mai separate dalle vilissime alghe;ma per maggior sciagura in cotesto clima infelice si sperimenta in uno stesso giorno la varietà incostante delle quattro stagioni congiurate d'accordo al danno dell'uma-,na falute; onde non fù stupore, fedalla sagace antichità vennero insieme allogati in nicchia i simulacri di Volupia, ed Angerona:Dea l'una de'piaceri, e l'altra delle sventure;il tutto per alludere, che le felicità più grandi son pre-,ludio di finistri avvenimenti , e che presagi d'infallibili stempeste son le tranquille calme; come altresi, che le salite più alte richiamano le precipitose cadute! non potendosi da'mortali gustar'il dolce senza l'amaro; quindi offervasi, sche i raggi del Sole, av vegnacchè influiscono splendori alla terra, e chiarezza al cielo , pur'attraggono vapori per renderlo ofcuro, e luttuofo . L'acqua, e'l fuoco, e lementi, che ci nutrifcono, non dirado convertonfi in faette, e in fulmini per incenerarci; che maraviglia adunque egli fia, che fra tante follecitudini, e rimescolamenti di reiterate disgrazie, apriamo in questa valle infelice di miserie ne'primi salbori del nascere,gli occhi al pianto, e la bocca a' sospiri; slicchè ben dipinse al vivo il Morale, col suo pennello Y 2 .maemaestro, l'imagine della vita umana . Qualem visam nobis matura promifèrit, qua primum nascentium omen s'iteum sesse voluit. Onde non è maraviglia, se le selicità van del pari con le sventure; se l' Tragico lagrimò le nostre continove miserie.

Ma ciochè sembra, per mio avviso, di più strano nella mia nobiliffima patria, egli è fenza fallo, di gloriarsi ella per nido cospicuo delle Sirene,e pur serenità giammai apparifce nel fuo torbido, e nuvolofo cielo; imperochè vedesi in essa tutto giorno un'apparato lugubro d' oscurità, ed una scena funesta di tempeste; per i cervelli Eterocliti, e per i palati guasti de' suoi cittadini , che odiano il dolce , e gradiscon l' amaro : e per tanti altri guaftamenti di costumi, che sarebbe oscurar questa carta con mettergli in chiaro;ma 'l fommo più de' mali, cgli è il tempestoso flusio, e riflusso del Foro: più tempestoso delle Scille,e Cariddi del Fare; vedendofi in effo naufragata la robala quiete e la vita. Nulladimanco frà tante ofcurità apparirà il candore in questo quadro della verità ; giusta la coftumanza de'periti dipintori, che adoprano gli fcuri , per dar rifalto maggiormente a'muscoli delle figure. In picura no aliares magis,qua umbra comendatur diffe Plinio. Per tato mi fo ancor'io lecito appigliarmi all' ombre di queste fequestrate selve per dar rilievo alla robusta applicazione indife fa de miei studi. Qui adung vivo in grembo dell'innoceza, ed offervo puntualmente i precetti del Morale Fuge multitudinem, fuge paucitatem , fuge etiam unum . Ma non che intendessi perciò inselvatichirmi negli eremi solitari degli Anacoreti; fapendo ben'io che gli uomini tanto ritirati, son da riputarsi, al sentimento dello Stagirità, ò per divini, o per bestie. Che perciò intendo sempre conversar co'virtuofi,e folazzarmi con le reliquie de'morti , per poter, eruditamente spiegar la lingua co' vivi.

Ma se mai questi boschi ombrosi mi cagionassero noja, tosto mi ritiro nel mio abitato presso al mar' Jonio, ove ogni mattina Febo co 'luminosi raggi, mi pressa graziosamente per tributo,i primi falutise invita il Gallo(divila di detta terra,efipotta all'oriento) a farii coi fiso camo annzio di luce, foriero del giorno, e rifvegliotojo de' pigri fonnachiofisper ifpignerli in contro alle fatiche, e ne' fentieri difagiofi, ed alpetiri della gloria; la onde, non fenza fenno, gli Accademici fvegliati della feientifica Città di Partenope fi tolfero detto mufico notturno, per impefa col motto.

#### Cantu ciere viros Ære ciere viros, martemque accendere cansu. Æneid.lib.6. verf. 156.

Pensieretrattoda Vergilio.
Per tanto desto ancor' io dal canto di detto nobil' uccello veggomi invitar' a cibarmi de' dolci frutti letterarj della Grecia,e del Lazio, che germogliano dagli alberi eruditi del Liceo, delia Stoa,e del Peripato;e sopratutto dell'accademia vecchia, o nuova; che nuova ancor oggi è da dire, per le tante,e si diverse opinioni de'samos fisiosi moderni. Passo poi agli Storici gran maestri della vita civile: e godo d'apprender salutevoli precetti da Erodoto, da Tucidide, de Senosonte, da Polibio, da Cesare, da Salussio, da Livioje; sopratutti dal mio Tacito, che mi diè lume, a parlattacendo, e camminar capricciosamente co' santassici passi all'oscuro, Quindi prendo in mano gli Oratori, e miro i fulmini di Demostine, il ribollimento di Cierone, e l' pregio

degli altri.

Ma se colmo talora mi ristuccano, come troppo gravi, ed aspri, prendo a sollazzarmi col nettareo licore, che rampolla dalle vene dolci di Pindo; ed ò sento risvegliarmi il coraggio con le trombe guerriere d'Omero, di Vergilio, di Lucano, dell'Ariosto, e del nostro Eroico Tasso, indi radolcisco il surore con le morbidezze amorose d'Anacreonte, di Sasso, di Tibullo, d'Ovidio, di Properzio, del Petrarca, o colle sampogne pastorali di Teocrito, e del Sannazaro; e poi mi risveglio, con gli pungenti morsi d'Aristosane, di Persodi Giovenale, dell'Ariosto, e spezialmente pensando,

che in questi tempi guasti, e corrotti Difficile est fatyram non striberto. O mi diporto con le sestevoli scene di Plauto, di Terenzio, e denostri Toscani; quindi passo a più gravi coturni de Tragici, ma ben presto ne stempero l'agrezza colle dolci cetere dell'Achillini, del Preti del Battista, del Testi, e del Pertarca; acciocchè questo co l' sto LAURO-mi serbi anche sicuro da' fulmini de'critici. Anzi mi risveglio talora con la sampogna del Marino, quando più il sono mi rende simularo della morte; e se per ventura l'umor malinconico mi molesta, tosto mi sollevo lo spirito con le sacezie del Berni, dell'Abate, e del Caporale. Questo ultimo esseno capo di birri di Parnaso, mi convien sarmolo amico, con cantare allo spesso quanto egli lascio scritto nel testamento di Meccnate in lode de'rapaci Leggisti, e per rimprovero de sondi curiali.

Item lascio a' Leggisti un'argan d'oro,

Per stiracchiar le leggi a modo loro. Ma alla per fine vedendomi talora lasso, e stanco, per la lettura di tanti libri eruditi; mi follevo lo spirito, e mi ristoro l'animo con la canorà Lira d' Apollo,e col dolce canto delle Muse: Anzi per maggior'armonia, e diletto, ancor' io con essi loro tasteggio la cetera,e pizzico l'arpa. Avendo apparato la musica da Eraclide Pontico, menzionato da A teneo celebre scrittor preco; quindi è, che sò distinguere i tuoni, e conoscere l' Istio allegro dal frigio mesto; e patetico : come altresì hò ben' appreso da Morinice grammatico, menzionato da Clodiano nizio, li tre generi di Diatesseron con gli altri di Diapente, che non furon taciuti da Plutarco, al trattatto ch' ei fè della musica. Ma non hò inteso da Tamira della Tracia,nè da Marsia figliuol d'A yagnide di Frigia , maestro d' Olimpo,e inventor della cornetta a ben foifiarla, perchè vò lasciar questo suono per le donne dell'India, a conciliar' il dolce fonno a'mariti. Ne tampoco hò voluto fervirmi di femituoni diatonici,da'quali rifaltano le false consonanze: tanto plaufibili agli vani Ambiziofi, che altro canto non

bra-

bramano, che del FALSETTO: come tutto giorno cantano i Protocolli de'Notai,e i Fascicoli degli Archivi, ne' quali fuolacchiano uccelli pellegrini di prima grandezza: non menzionati da Plinio , ne'compresi nelle relazioni degli scrittori dell'India; Quindi e'che veggonsi autorizzate chimerichediscendenze regali:quado di que' Regi sossitici non serban' i sepoleri tampoco le ceneri; nulladimanco con portento di stupore, san'artificio saméte apparire de'que'defonti ideali, vive le immagini, colorite di fantasticate menzogne; sicchè il Morale esclamarebbe ad tonum quintum. O gran stupor di vanità : o grau prodigio strauo di rigogliosa superbia!far dalle profonde caverne de'morti, con orror de'vivi, strepitare gli echi di sciarcton, che con voci reiterate replicano urli di falsità, e gemiti di menzogne ; senza che postà darsi nel mustaccio de'duri ,e candidi marmi sepolerali una negra mentita; ma o fincerità veneranda de' fecoli andati: quando i depositi parlavan con linguaggio di verità,e con attestati d'innocenzia;e pure in quei tempi erano i Monarchi gentili; e con tuttociò appagavanti ne' monumenti, medestamente scolpire caratteri di umiltà; ed era non basta un moggio di terra, per imprimer' elogi favolofi. Ma già ascolto, che non sia mica strano, se le pietre fan sentirsi in idioma bugiardo ; e sedagsi uteri di vetusti Archivj falgon Microfenici lucide, e favolose: attesochè molte cose nuove, che suron ne' tempi addietro incognite agli antichi, fon fatte palesi a' moderni da qualche studiofo ingegno ; testimonio egli siane , quel ligustico Cofombo, che dopo lungo raggiramento de' fecoli trafandati. spiegò il volo, con le ali di Ded alo, e pervenne selicemente ne'monti altiffimi del mondo nuovo;e pur quello con questo nostro vecchio, suron tutto in un tempo di nulla creati dall'Altiffimo con un leggier foffio d'un FIAT.

Il movimento di Marte,e di Venere : incognito egli antichi innocenti, e fol noto in questo lascivo secolo di ser; in cui trionsa la impudicizia delle Donne, e l'inquietudi-

ne d' una continva guerra.

La fensibile elevazione delle Comete, si se a noi chiara, dal cannocchiale, chiarissimo di Ticone, con cui dimostrò, che da quaggiù al fermamento, altro non siavi, che un si ui-do, ed arco elemento.

Le macchie non impudiche, della casta Luna, che con pressigio degli occhi si ravvisano nella rotondità del suo squallido volto, si sono alla sine satte, non sò se più oscure, che chiare, da Gio: Langres, per mezzo di due lumiere sseriche di fragil vetro, che lle sien' oggetti da divisarsi dall' Hidografia, e se noto, che Nettuno tiene non solo il suo regno nell'acque salse del mare, ma più vasto colà hà il supremo Trano.

Ma quate altre cole naturali ch'eran'oscure, son fatte chiare da Talete, da Anassagora, da Pitagora, da Senosonte, da
Democrito, la cui traccia calcado Eudos so, budemo, Callippo, Melo, ed Ipparco, indagaron poscia costoro gli orti, senza
frutti, nel cielo, gli occasi delle stelle: le significazioni delle
tempeste le discipline degl'isfrumenti, detti Parapegusi, co
quali scuopriron' il sito degli astri; per sar la natività degli uominile tavole d'Austulabio: l'Oroscopo; e altri simili.

La circolazione del fangue, occulta agli antichi, è fatta palefe a'moderni colla 'ntelligenza, non ben fisà, fe del Cardinale Seripandi, di Gio:Battifta della Porta, di Fra Paolo Servita, o pur dell' Arco, che col lume di coloro ne fè vedere, più al chiaro l'evidenza, e'l moto.

Le perle tratte dal feno dell'Eritreo, quanto tempo furono connandate dalla Natura a flar sepolte vive nelle urne
delle conchiglie, e possici dall' avdità de' Pescatori induflriosi risorfero, a guisa di Fenice:non già dalle fiamme del
rogo, ma dagli scogli dell'acque; e con varia fortuna destinate ad essere, o preziosio ornamento delle corone, e degli
ammanti regali : overo esca infelice de' lussuriosi palati
de'Clodje de' Marcantonj lascivi, i quali assorbendosi in
un boccone quella ricca margarita, che serviva per sasto
pomposo delle orecchie di Cleopatra, se ravvedere dentro

la cloaca del fuo ventraccio epilogati i tefori del mare, e le ricchezze più flimabili della terra.

L'oro delle miniere più profonde,giacque per lunghi secoli sepolto nelle viscere della terra;ma poi tratto dalle mani degli avidi Midi,divenne sta le siamme più puro, pre-

ziofo, e pregiabile.

Le carcasse similmente, che a guisa di balene marittime nuotan' a galla sù le palandre, e con portento d'anteparisse finelle geside acque di Nettuno vomitano fiamme ardenti di Volcanosse descritte venissero da Plinio, avvezzo a sossiar palloni, e frombolar i perboli, non si direbbe, che socio poetiche savole , se la sperienza non facesse noti gli strani effetti delle lor rovine? Per tanto si conchiude non escera maraviglia, se qualche scrittore moderno mette in chiaro cose nuove dal bujo degli Archivj.

Ma già confesso esser io uscito dal coro, e allontanatomi dal principal proposito, per rendermi più vago colla di gressione sempre varia di cose nuove, accioche potesse dir si.

## Co frutti eterni, eterno il gusto dura, E mentre spuntal' un l'altro matura.

Di questa varietà condiletto si pasce la nostra natura : Mens nostra vaga, & novisate rerum latissima, disse Tullio, il quale, anche insegna, che posta talora uscirsi dall'angusto sentiero delle regole comuni: Praceptum aliquando non observare, praceptum est.

Ma ritorniamo nella nostra linea, per nutrirmi delle solite vivande preziose, che ristoran l'animo: vivande invero così grate, e plaussili , che nulla cedon'a quelle degli Apici golosi, e de' Vitelli, che dannisicano il corpo, e corrompon' i candidi costumi dell'animo; essendo tutti intesi, questi Golosi ad impoverir le silve coll'eccidio de' bruti, spopolare di pellegrini pesti l'oceano, e distrugger dall'aria gli uccelli, col balestro, e col piombo, per sacrisicar' alla lustivia delpalato, e alla 'ncontinenza del ve ntre i cervelli de' Faggiani, le lingue de Fernicopteri, ed i segati, tanto decantati degli storioni, e degli scarj.

În queste boscaglie adunque di rustiche querce, e non già nella selva aurea del figliuo di Venere, godo la beata quiere degli Anacoreti della Nitria,e della Tebaide: e qui da mendico Cinico, so sossimare gli Alessandri, i Ciri, e i Sersi cò tutte leloro vaste Monarchiete qui lagrimar so gli Attali, si schei, i Cresi, e i Midi collor'immensi testori. Qui d'invidia so deplorar' i Cesari, i Pompei, gli Scipioni, i Mari, e gli Annibali, colle loro palme vittorios, ed illustri trionsi. Qui imprimo nella memoria de' posteri, e nella rimembranza de'virtuosi, che la vera selicità della vita beata no consiste nel dominio degli Assiri, de Caldei, de'Persi, de'Macedoni, e de'Romani.

Non già nel possessio delle gemme preziose dell'Oriente, e degli ori, ed argenti:sepolti negli scrigni degli Avari, e

nelle profonde miniere dell'Indie.

Nongià ne Palagi fuperbi Neroniani, o nelle ville deliziofe di Lucullo,e di Plinio, battezzate da lui: una la comedia,e l'altra la tragedia, che fervivavano tutto inun tempo per inortidir', e follevare l'animo.

Non già nelle Titillazioni fenfuali delle morbide mani, e addisciplinate dita di que' tali, appellati da Livio, e da Plinio Trastatores, che provocavan' il diletto, e risve-

gliavano il fonno a dolcemente dormire.

Non già ne' Tiberiani spintri, o ne' toccamenti impuri delle Frini, e delle Taidi: principesse de' prostiboli, ove solazzavansi le Rodopi, le Clore, e le Veneri.

Non già nelle finfonie melopee, e cromatiche ricercate, e feribande patetiche delle lire d' Apollo, e delle ce-

tere d'Anfione, e d'Orfeo,

Non già negli arazzi figurati di fiandra, ne' ricami della Frigia, ne' ferici della Fenicia, o ne' punti delicati d'Aracne.

Non già nelle vestimenta pompose, e incostanti di Nerone superbo, che per sasto di lusso. Nullam vestem bis induit. Sves.in Nero.

Non già nelle dipinture prodigiose d'Apelle, e di Zeu-

si, di Protogene, o di Parrasio, di Timante, o di Polignoto, il quale dipigneva sempre ignude le figure; a consusione della vanità delle donne moderne: per pompa delle quali non bastan le perle dell' Eritreo, gli ori dell'America, nei raggi del Sole, con tutte le fulgenti stelle.

Non già alle statue di Fidia, di Prassitele, di Carete, di Stesicrate, d'Angelado, e di Policleto, prodigiosi nell' arte, perchè sapevan' animare le tele, e trassormar'in

corpi umani i marmi.

Non già nell'Immagini di bronzo, formate a getto da' famosi Lisippi, da Careti, e da'Zenodori, che contrastavan colla natura, e sacevan' all' eternità sierissima guerra.

Non già alla magnificenza de' prodigiofi miracoli del mondo: come il Tempio d'Efefo, consecrato da cento Rè alla Dea Diana,in cui ammiranvasi cento colonne di smifurata grandezza, tratti a colpi violenti degli fcalpelli di famosi Scultori . Qual'edificio di magnificenza sù ideato, per sua eterna gloria, da Corabo, ridotto in buona forma da Melangene,e compiuto finalmente dal celebre Temocle, coll'ajuto di tutta l'Asia. Ma che prò! se incenerito divenne dal temerario Erostrato, la stessa notte, che Diana servì per Ostetrice d' Olimpia, quando partorì Alessandro: sicche parve fatalità delle stelle, che i natalizi d' un tanto Eroe, follennizzati fossero da'luminari di così memorabile incendio; acciocchè in uno stesso punto, che nacque la grandezza delle grandezze, venisse meno la magnificenza delle magnificenze . Di modo che l' oriente luminoso del grande Alessandro, recò non men l'occaso allo splendore d' Eseso, che la tomba ai miracoli maggiori dei Mondo.

Non già confissono le selicità nella possessione del gran colosso di Rodi, dedicato al Sole da Carete, discepolo di Lisppo, cheosfuscava gli occhi umani: al pari di quello del Cielo; ma finalmente se tramontò nell'occidente,colle penne degli Scrittori riforse nella memoria del Mondo più luminoso; Sicchè la sua precipitosa cadana, non Z 2

rifuscitò l'ombre dell'oblio, ma svegliò la luce.

Non già nelle Piramidi d'Egitto, destinate per deposito di regie ceneri, che furon tratte da' monti altiffimi dell'Arabia; come quella del Rè Cleope, ridotta a perfezione coll'oro, e coll'argento dell'impudica fua figliuola, che volle eternizzare la sua infamia nella punta di corno d'uno obelifco comeRoda pe libertina, che perpetuò egualmente la sua lascivia nella Piramide, alzata col danajo, che acquistò nel prostribolo.

Non già le felicità vengon dalla magnificenza delle muraglie di Babilonia, costrutte da Semiramide sin' alle stelle, e poi dalla gravezza degli anni inchinarono, senza

virtuofa umiltà, il capo a terra.

Non già nella ricca fabbrica del Mausoleo d'Artemissa Reina di Caria, eretto da quattro famosi Architetti: Briaco, Timoteo, Scopa, e Leocade, che servi per cimiterio dell'offa di Maufolo:ma ora ditemi o veneradi Macigni, in qual tomba magnifica ferbanfi gli scheletri, e le ceneri de' vostri,e di tutti gli altri sopra accennati edifici? Sò, che mi risponderete, che suron consumati dal tempo, e che appena nelle carte degli Scrittori se ne serba viva la memoria.

Non altrimenti di poco momento, e di niuna durata fon' i luffi, le dignità, e gli onori più fublimi terreni : effendo tutti cibo delle Tignuole le Mitre, le Porpore, e i Camauri, colle Corone, e gli Ammanti regali; ficcome pastura di vermini son le Preteste, le Trabee, le Clamidi , i Paludamenti, i Saghi , e gli Scettri militari di Bellona, e di Marte: come altresi caligini del fumo, ombre della vanità, ed aura leggiera dell'ambizione, e della fuperbia sono i Pepli, le Armille, le Collane, le Maniglie, colle corone civiche, navali, murali, castrensi, ed ostidionali.

Nella stessa guisa deggion considerarsi per fronde fragili esposte al vento, li feroli , gli archi trionfali , i teatri, i cerchi maffimi, le naumachie, le colonne storiate di Trajano,

jano, e d'Augnsto; il Mausoleo d'Adriano, le Terme marmorec, e l'Anficeatro di Vespesiano: serbandos al quanto più fermi gli elogj, i panegirici, e i poemi, impressi nella candidezza delle carte da chiari sentori, col bassamo incorrottibile dell'inchiostro; come spiegò con lingua eloquente il romano Oratore. Vinus xempbonisi libellus in co Rege laudando facile omes imagines omnium statussique superavoit: dicalo Trajano, reso eterno dal panegirico di Plinio: confessis Giulio Agricola, immortalato dalla penna d'oro di Tacito.

Ma pure a ben comprendersi altro non sono queste laudi, che funghi marciti della vanagloria, e sori esimeri dell' ambizione, esposti al vento, che al pari delle rose vermiglie, languiscono; sicchè non truovo pennello più vivo per dipiguersi; , che questo d'Ausono; se pure non sia parto della canora cetera di Virgilio, come altri credono; che volle sa fragilità, e brevità dell'etate umana ravvisare.

Mirabar celerem fugitiva atate rapinam, Et dum nafeutur, confensific refas, Quam longa uma dite atas, dam longa refarum Quar pubeftentes junka feneka premit. Quam mada naftentem rutilus confecció tous, Hanc rediens fero vo feret voltàs Anum.

Per tanto reftando eftinti quetti vapori digloria terrema col fossio leggiero d'un momento, ben possion paragomarsi a' pomi di fodoma: belli, e vaghi a mirarli, ma col tocco prosciolgonsi in ceneri. Pajon d'oro, e di gemme queste stare fossitiche di Pergotelo, ma son di loto, e di vilissimo sango.

Non fono d'oro nò i pomi d'Ippomene, le piogge di Danae, gli armenti del Sole; ne tampoco d'oro fon l'arene del Pattolo,e del Tago, del Eldafoe, e dell'Ermo, ma fogni de Poeti, deliri del capriccio, e chimere ideali della fantafia.

La vera felicità adunque non si beve, che nella tazzainnocente d'una volontaria povertà contenta, nè si rinviene, che dentro un vile Tugurio coverto di cortecce di su ghero, il quale negli occhi purgati del Cinico sembrerà più vago, e magnifico de Palagi siperbi d'Alessandro, e più grato, enobile gli riesce di quelli composti de' cedri del Libano, de'cipressi di Sion, e delle palme di Cades.

Ma che'l tutto non sia illusione d' intelletto fantastico, nè prestigio di mente stralunata; lo confermò Euripide, ma con più autorità Agostino . Non appellandus est felix, qui pecunias babet plurimas , & maximam fortunam , sed qui semper latus non tristatur . Di egual sentimento fu quel Vecchione riserito da Plinio, che albergando sempre in angusto Abituro, diè apertamente ad intendere, che l' aver poco,e bramar nulla, egli fia il fommo teforo, che pofsa godersi in questa valle infelice di lagrime; sentimento invero assennato, perchè le ricchezze, e la prospera fortuna corrompon l'animo . Felicitate corrumpimur . Esclamò Tacito; sicchè ben la 'ntese Diogene, che stimò più degna la fua logora bigoncia di legno, che la regia del gran Macedone; più dolci le amare radiche d'erbe, che le perle sciolte in aceto da Cleopatra; più plausibile un fungo marcito, che le murene delicate di Pollione; più care, e pompofe le fue laceri veste, che gli ammanti d'oro, chimerizzati dalla Grecia nel Toro di Pasife,e nell'Ariete di Frissopiù una zucca per tazza,che i vasi tempestati di perle, e di piropi, di quel superbo Domiziano, che intendeva farsi acclamare per Dio, e per Dominus: fol perchè ne ferbava nel nome le prime quatro lettere; Sicchè si sè conoscere mezzo uomo,e tutto bestia. Ma che i superbisieno Giumenti stupidi, senza cervello, l'afferma Crisostomo. Non potest esse Superbus, qui fatuus non sit , stultitia enim plenus est superbus:ex amentia nascitur superbia! Imò melius est stultus, quam superbus este.

Fugganfi adunque con Diogene, con Senocrate, e con Catone, le pompe vane, e i fafti, colle felicità fimulate de' Grandije folamente con animo moderato d'umiltà, e temperato di parfimonia; incontrinfi le perfecuzioni fruttuofe d'Abram,d'Hac,e di Giacobbe; nè mai abborrifcanfi i tra vagli di Giob,i ceppi di Giufeppe,le miferie di Belifario, e di Giugurta, nè le dirifioni di Socrate. Effendo ben chiaro ne miferiofi favoleggiamenti poetici, che Ercole Dio degli Eroi, Idea di fortezza,e di coftanza; più firefe gloriofo fra le infidie d'Eurifteodi Gerione, di Cacco,di Diomede, di Bufiride,di Cerbero,del Leon Nemeo,de'Giganti, delle Stinfalidi, e dell'Idra d'I Lerna; che frà le morbidezze d'Onfale, veftito da donzella volgendo il fufo.

Per tanto convien confessare, che colle sollecitudini, e colle vicende di trea sortuna può ogni petro sorte, e costante, rendersi sortunato, e selice: a guisa appunto dell'oro divenuto dalle siamme più prezioso, e persetto; come dall'aurea penna di Tertulliano viene descritto. Nomen terre insigne reliquit, atque exindè de tormenti in ornamento, de supplicii in delitia, de ignominii in banores transst. Ter-

tull. de Aab.moral.in cap.3.

Ma col vento prospero della sottuna si naustraga negli sogli, e si sommerge ne' vortici tortuosi de' vizi, come disse il Politico, sib. 1. Hist., ma 'l consernò costa viva sperienza la Reina delle Republiche, la capitale del mondo:Roma, la quale sinchè visse lontana dalle pompe, e da 'fasti, sostema, con terror di tutti, la su formidabile potenzatina tralignata ne'lussi, cadde, e precipitò nelle deplorabili rovine; sicchè spogliata ella di vanità comadò il Mondo; ma addobbata d'ornamenti gemati divenne povera, e di tutti serva avvegnacchè poi pur gloriosa risore, per estre dalla potenza temporale passata alla Monarchia spirituale. Mercè, che vien predicata per capo della Chiesa, per cattedra del Vangelo, per Santuario de' Martis, per ispecchio di zelo, per concorda de Principi, per Licao di scienze, e per siscuola di christiana politica.

Ma ben afcolto esclamar' i seguaci di Calvino, edi Lutero, che con imputazioni maligne la discreditano; come altresì sento alzar la voce dal sepolero Epicuro, che rimprovera per Ipocriti tutta la turba degli Stoici, e sserza

agramente Platone, Aristippo,e Seneca; perchè colla lingua, e colla penna disprezzavan' i vizi; e poscia a tutto studio con essi abbracciavansi : dicalo Dione Storico, che manifestò di Seneca l'immensa sordidezza? ma più al disteso Tacito, che non tacque in propalarne colla bocca di-Publio Svilio l'avidità in avere egli accumulato in brieve tempo sette milioni, e mezzo. Qua sapientia, quibus Phile sopborum praceptis intra quadriennium regia amicitia ter millies sextertium paravisset Roma testamenta, & orbos velut indagine ejus capi Italiani, & Provincias immenfo fanore bauriri. Tac.lib. 3. annal. Tanto di Seneca scrisse Tacito. no voledo amettergli le discolpe, che a sè addusse nel trattato della Vita beata: così del pari Cristippo celebratore della castità, e poi si diliziava nel seno delle impudiche Laidi ; Laonde più compatibile farà imitando l'ingenuità d' Aurelio Fusco, che affermò con animo libero di sapere la miseria della povertà lodare, ma non tollerarla. Facilius possum paupertatem laudare, quam ferre. Così ili Fusco colla chiara penna di Marco Antonio Seneca il declamatore proruppe,ed io colla stessa sincerità chiamarolla colle Sacre carte. Summum malum. Male invero troppo duro, ed aspro per coloro, che non sanno dalle spine pungenti de' travagli trarre fragranti rose di virtuosa tolleranza; ma apron folo gli orecchi a' paradossi degli Stoici, che dicon con la lingua tutto altro, che confessano colle opere.

Non basta adunque predicare temperanza, e poi appigliars alle crapole: non giova commendar la pudicizia, e e nello stessible empo frequetar'! Lupanaritcome niun profitto egli è dire, che dalle vipere si cava la triaca, e pot servirsi del veleno, per uccider' il prossimo. Qual' utilità può giammai apportar l'esaggerarsi, che i travagli son dolci più del nettare, se da esso si cava l'assepzio amaro dell'insofterenza?

Sicchè sarà miglior confessare, che l' assenzio sia amarissimo, ma se conturba il palato, ben sortifica lo stomaco; sosì le calamità, e le angustie più dispiacevoli: avvegna. chè oppongonii al Senfo; con tuttocciò accordanfi all'utile dell'animo : fon' adunque Sileni , no 'l niego, di volto, afpro, e d'orrido corpo, i finittri accidenti della difpettofa fortuna, ma temperano i coftumi, facendoli divinire puri, e candidi.

Per tanto conchiudo, amico cariffimo, che 'I vero contento, e la vera felicità giaccia nel centro d'una volontà raffègrata;nè si rinviene, che in uno stato di vita moderata,e lontana dagli strepitidel secolo;così si goderà la beatitudine fincera d' una ferena quiete, quanto più fi vive in un'angolo rimoto di folitudine, colla quale fi coltivan gli studi, si acquistan le scienze, e si premunisce l' animo d'abiti virtuoli;essendo aforismo di Seneca, che la natura non distribuisce le virtù, ma che quelle si acquistan coll' arte. Non das natura virtutem. Ars est bonum fieri ; e se pure gli acquisti delle scienze costan sudori , e satighe; nulladimanco si ottiene quel Pretium non vile laborum. tanto celebrato dal Tragico, e folito concedersi per frutto di merito; del resto hò finito , con pregarla temperar' il tedio di questa lunga filattessa con una virtuosa patienza; confiderando, ch' egli fia troppo difficile racchiuder' un lungo discorso dentro d' un granello di Nicia: Vò dir'io, non effere di volgar talento ridurre una felva di copiofe erudizioni nello frazio angusto d'una carta; come a colui, che seppe allogare l' Iliade d'Omero dentro d'un guscio di noce; ma se pure vorrà condannarla alle fiamme, come troppo prolissa, non ritroverò migliori discolpe, di quella allego l'eruditissimo Plinio in sua difesa. Non epistola,que scribitur, sed villa,que describitur magna est.

Alludefische la vera felicità umananon deriva dal dominio di vasse Monarchie, nè dal possessi i tutti i tesori del mondo, ma solamente da un'animo moderato, e da una povertà contenta.

Secondo, che le tempeste più siere, le sciagure più deplorabili dell'avversa sortuna, colla sortezza dell'animo, e colla medici-

# XXVIII.

Marco Tullio Ciceronecriticato da Afinio Pollione, e da altri Gabellieri di Parnafo.

Sinio Pollione, stimando rendersi ragguardevole A fra 'l ruolo de' Letterati,osò criticar l'oracolo dell'eloquenza Marco Tullio Cicerone, a cui oppose, non sol la prolissità nella profa,e l'infelicità nel verso, ma che fosse egli stato inconstante nello stile, or'alto, e tal'ora infimo, e baffo. Quod ad opera Ciceronis, diffe egli , spectat, tadiofa mibi videtur ejus scribendi ratiozejus enim prafationes, partitiones, etymologia operis ejus majorem partem absumunt. Quedquid vividi , & medullosi continet prolice ejufmodi apparatu, incoftanti stilo sufficatur. Questa censura appar primieramente trasportata nelle critiche de' Letterati da Claudio Filenfe, e poscia da Michel Montagna nel lib.2.cap. X.in exprim. fuis, e finalmente da Alberto Bejerlinc fe ne traffe quelto veleno . Carmina tamen ejus forum potius quam castalii fontem redolent , & oratorios potius, quam poeticos spiritus babent;e par, che abbia voluto servirsi della mordacità di Marziale, che per pugner altro fuggetto, morfe il fudetto Principe della Romana eloquenza.

Carmina,quod scribis Muss,& Apolline nullo, Laudari debes, boc Ciceronis babes.

Ma tante ferite mortali gli furon dolcemente medicate dal Cataneo, dal Padre Mendozza, da Arnoldo Barloffio, e da Tomma so Bagagli, i quali dimostraron, che gli Afini non possono sociona la gloria de Letterati: Ma quanto grande ingegno stato fosse Cicerone, lo sa chiaro Casimiro Gallupio nel trattato de Laudibus Marci Tulli Ciceronisi, in cui asserma, che se tutte l'opere sue si serbasse. ro,non arebbon gli fludiofi neceffità d' altri libri , per apprender'il più fublime, che ammirafi ne campi flellati del Gielo, e quanto d'ammirabi fi contempla in que flo vago Teatro della terra. Quindi egli fè palefe, che trattò della Mnemonica, della Scrittoria, della Grimatica, della Rettorica, della Poetica, della Storica, della Filofofia morale, e naturale, della Medicina, della Matematiche, e della Teologia.

Primieramente, perchè con la memoria si ritiene tuttociò, che si legge con la lingua, si vede con gli occhì, e si considera con lo 'intelletto, volle trattar prima d'ogni altro della Miemonica, per fortificar'il capo di quegl'ingrati, che tosto de' benefici più grandi si dimenticano: come altresi intese rinvigorir la raccordanza degli stoti, che spesso per sichermiri dalle Scille incontrano le Cariddi.

Dum vitant stulti vitia,in contraria currunt

Horat.lib.1.fatyr,2.

Perciò fani, e prudenti fon' i fagaciffimi, e nobiliffimi Patrizi Napoletani, c'han' inteso piegar la cervice al dolce

giogo dell'Augustissima Aquila Imperiale.

Con la Scristurale trattó quanto s'appartiene allo ferivere, ed infegnó egualmente agl' ignoranti di feriver nel lor cuore, edi feolpirsù la durezza de marmi, ede bronzi. Queste misteriose parole. IN MEDIO CONSISTIT VIRTI'S. cioè, che l'ottimo stà allogato nel mezzo di due estremi viziosi, siccome manisesta. Orazio nel lib. 1. epist. 18.

Virtus est medium vitiorum, & utrinque redu Hum.

Ma non voglionsi già da maligno interprete di cervello Eteroclito sinistramente spiegar questi sensi : dicendo, che io intendesti infinuar'a' popoli d'abborrir' i viziosi estremi del vassallaggio de Francesi,e degli Spagnuoli; e di serbarsi nel mezzo della libertà virtuosa: perchè pensieri si strani, massime così stravolte , dogmi tanto perniciosi, non mai caddero nella mia sana mente; anzi persuado a tutti i sudditi d'esser sedelissimi a lor Principi legitti mi, e naturali i particolarmente all' Augustissima Casa d' Austriasin servigio di cui esorto tutti d' impiegar la roba, il sangue, e la vita: essende ella la veraimmagine della bonta, e l'eentro d'ogni virtù.

Con la Glottomathia ammaestrò similmente l'ignoranti a parlar, secondo la condizione de' tempi, in diversi linguaggidico Greco, Latino, Longobardo, Suevo, Francese, Spagnuolo, e Germano; e se pur le bisogne rechieggono, anche Turco, Tartaro, e Persiano: poiche secondo Riccardo Almandi, Multifariam sfire legui magna Virtus.

Con l'Orroepeja insegnò la pronunzia di varjalsabeti, e diè la cognizione a' sudetti di saper LETTERE, come gli Assini di Gragnano; acciochè leggesser l'esclamazioni di Seneca. Ostenda, quis non serviar I alius libidini, alius

avaritia, alius ambitioni: omnes timori.

### NVLLA SERVITVS TVRPIOR, QVAM VOLVNTARIA.

Senec.cpift.47.

Imparino adunque gli uomini fapienti di non farsi schiavi de'vizi, ma di viver liberi con la virtù, e gloriosi

fotto il dominio dell'Augustissima Casa.

Con l' Ortografia diè norma dello scriver regolato, e con essa simulò la critica natura de Pedanti a premer su le minuzie de' punti, e degli accenti; ma vieto espressiamente loro di non troncar, senza delitto, il capo a quelle parole per sarle Acesalescome lo Mperadore: lo Ngegno: lo Ntelletto: questo ultimo chi senza capo lo scrive, sa conoscersi, che abbia nelle zucca poco sano il cervello; ma se per ventura voglion questi stravaganti Ortografiti correr'a seconda col proprio capriccio, potran disendersi dicendo

Padre del male scriver' è l'Abuso; Per ciò la causa si rimetta all'uso.

Con la Grammatica agevolò gli Afini a legger senza graffio l'Abici, e pronunciar quel NON SUM PLUS.

col Cujum pecus; ma incoraggiò anche la sudiosa Gioventù di ben apprenderla; poiche secondo il Poliziano, Grammaticorum be funt partes, ut omne scriptorum genus, Poetas, Hisporicos, Oratores, Philosophos, Medicos, Jurisconfultos, excutiant. Con tutto ciò non debban sermarsi in està, senza passar più oltre delle scienze; sapendo, che Purus Grammaticus, est purus Asinus. Ma se non braman' essere scienziatt, almeno leggan la politica d'Aristotile, e le sentenze di Tacito, che da bestiediverrano. Uomini. Anzi imitino i più preclari Grammatici della Città di Napoli; fra quali D. Felippo Gambardella virtuoso eruditissimo, ed ornato di più scienze.

Con la Retterica illuminò gli Oratori a calcar l' orme dell' Eloquenza, e diè le regole a zelanti Configlieri di perfuader i Prinaspi a non opprimer i popoli con la gravezza de' dazi, e con permetter la dilazione delle cause civilis perchè queste oppressioni provocano l'ira del Cie, e cagionano mutazione di dominio. Ma volle anche Cicerone con detta facultà perfuader i fudditi, di costitusir un patrimonio al Principe, acciocchè possi mantener' efferciti, per liberarli dall'insidie de' nemici, e ser-

bar con autorità il regal decoro.

Con la Poetica animaestrò i Poetastri moderni a non feordar le corted d'Ansione, e d'Orseo co'l falso metro; ne tampoco idolatrar' il Petrarca, e sagliar su'l mustaccio sassi al Marino, e al Tassocome altresì di non cantar con le Muse nel Coro, chi non nacque sotto la cogiunzione di Mercurio, e di Giove: come vuol Tolomeo in Eudr. 116.3, cap. 8.

Da queste facultà inoltroffi nelle Fisiche, con le quali speculo i principi naturali: come la natura, le cagioni, moto, l'insinto, il luogo, il vacuo, il tempo, la quantità, la generazione, l'alterazione, la passione, gli elementi; e alla cognizione dell'anima dell' Uomo, degli animali, e de' Vegetabili. Indi vagò per la Fiscologia, Etiologia, Semiotica, Terapentica, Zoologia, Tetrapodologia, Or-

190 nitologia, Ofiologia, Istiologia, Tamnologia, Dendrolo-

gia, Nertologia,e Metallografia.

Con la Fisiologia ragguardò la natura dell' Uomo, la fua generazione, gli umori, i temperamenti, i fensi, gli spiriti, il chilo, e la circolazione del sangue, la quale su ignota a tutti gli altri antichi, ma fatta più chiara dall' offervazione diligente de' Moderni, che nel bujo dell'antichità han rintracciato notizie curiose,e pellegrine: Fra questi Colombi, scuopritori non già di nuovi Mondi, ma degli arcani più occulti della Natura, furon il Bavio, il Baguino, il Jostono, lo Spigellio, l'Aldrovando, l' Aesellio, il Varolio, lo Scaligero, lo Eustachio, il Vessalio, lo Rodelezio, il Jasolino, il Versangio, lo Lavanio, il Pecqueto, l'Arveo, il Cardano, il Gassendo, ed altri . Sicchè non può affermarsi, che gli antichi furon lumiere de' Moderni, ma più tosto ciocchè saviamente disse Seneca: Patet omnibus veritas, nondum est occupata: qui ante nos fuerunt: non domini nostri, sed duces sunt ; multum ex illa ctiam futuris relictum est. Senec. epist.33.

Con l' Etiologia parlò delle cagioni, che lo confervano, il difruggono, e palesò gli effetti dell'animo, l'alterazioni del corpo, che patifice dalla qualità de' cibi, dell',
aria, delle bevande, del moto, della quiete, e delle vigiile, le quali confecrò al diletto delle Donne moderne, che
trasmutan la notte in giorno: facendo i faltetti, e le
chirinzane col suono, e col canto, nell'isfesò tempo, che
fan piagnere i poveri mariti, i quali meritano ogni castigo: perche la prima colpa è del marito, quando la donna si apparta dalla modestia, e dal dovere; secondo i sentimenti del Politico. Primaculpa imputanda Viro, fisttimenti del Politico. Primaculpa imputanda Viro, fist-

mina modum excedst . Tacit, lib.3. annal.

Con la Tatetrapologia trattò de' quadrupedi, e particolai mente della flupidità de' Bufali di Terra di lavoro, e della befilaltà degli Afini di Campagna felice. Salvo di que' di Gragnano, che fan LETTER È.

Con la Terologia trattò delle fiere selvagge, come de-

gli

gli Oriide' Lupi, e delle Tigri; e anche di que' del Foro, che vivendo di rapina, opprimono i fudditi, e li mettono in disperazione. Superiorum avaritia, inferiorum patientiam corrumpit. Tacit. lib. A. Annal.

Con l'Oritologia parlò del Volatili, e particolarmente di que' Grifoni alati, che divoran'i miferi Litiganti, e consultan'i Principi d'aggravar' i sudditi co' rigorosi tributi, obligandoli a vender' i bestiami nel mercato, le mogli, e le figliuole al prostibolo, e i figliuoli ad una dura servitù. A primò bovos mos agros, postremò corpora conjugum, aut liberes servitio tradebant. Tac. lib. 4. Annal.

Con la Ofiologia diè saggio della natura de' Serpenti, e particolarmente di quelle velenose Vipere, che uccidon con le lingue malediche l'innocenza. Acuerunt linguas fiuas sicut serpentes: venenum Aspidis sub labiis eorum. Psalm. 139.

Con la Iffiologia parlò degli animali acquatici, e particolarmente di quelle Orche, che stan'a galla nel Foro, con più ordini di denti, che divoran' il tutto, come riferisce Plinio.

Con la Zoologla parlò in generale di tutto ciò, che dalla natura si produce; e di tutti gli animali terrestri, ed acquatici, ed anche de' Zoossi, e de' Mostri, così dell' Africa, come di quegli Arghi con cent' occhi, e di que' Briarei di cento mani, e di quelle Ssingi, armate d' artiglis, che veggonsi nel Poro, descritti da Cassiodoro. Hi sunsquorum si narte afflaveri cujusquam rubiginos aura marsipipi, consessi film videbi illio culto Argi, se manus Briarei, S' Sphyngarum ungues, se perjuria Laomedontis, Ulyfis argutias, S' Sinonis fallacias. Cassiod. in Pfalm.

Parlò anche degl' Infetti, e particolarmente di que' Vesponi, che mormorano, e pungonose di quelle Pecchie, che mordon dolcemente con l'arguzie, delle quali può alzassi Impresa Delesando necent. Avendo il dolce me-

192
le nella bocca, ma'l veleno amaro nella coda, come descrive Ovid. 2.de Trist.

Impia sub dulci melle venena latent.

Parló altresi di que' Scorpioni maligni, che nelle corti de' Principi uccidon proditoriamente con le adulazioni, e con le lusinghe. Adulatores rettè comparantur forpionibus, e quod palpando incidant, si cauda feriunt. Div. Greg. lil. 1. cap. 9. Execb.

Fè parimente menzione di quelle Vespe mordaci, che criticano i componimenti piacevoli de Virtuosi: quando esse non han talento d'unir due sillabe, per sormar' una mezza parola; come accenna Girolamo il Santo. Vitandum sel corum supercilium, qui judicare tantum de alis, se ipli facere nibil neverunt. Div. Hieronym. in prestat. Estr.

Con la Ichtijologia diè raguaglio de' pesci del Mare, e de sumi : particolarmente se menzione di quelle mostruose Orche, sonite con più ordini di denti, che guizzan' a galla su l'ondetempestose del Foro; come anche parlò delle sanguette del Sebeto, che traggon' il sangue dalle vene de' poverintè tacque mézionare delle Rane dello sessione delle vane dello sessione delle Rane dello sessione delle vene de provenintè tacque mézionare delle Rane dello sessione delle vene de provenintè tacque mezionare delle Rane dello sessione del sessio

Ma dopo aver dato faggio Cicerone di tanti mostri, ed animali velenosi; stimò conciliar gli occhi umani con la fintologia: descrivendo i vaghi fiori innocenti: e non già simili a quelli de' maligni, che sotto vaghi colori serba n le vipere, ecol mele dolce velenoso insidiano la vita; co-

me accennò Plinio. Ut nibil infidiofitis melle venenato. lib. 21. cap. 13. opure come a quegli altri descritti dal medefimo, i quali fub gemmis venena claudunt.

Con la Tamnologia parlò de' frutti, de' quali tanto abbondante è la Città di Napoli: avvegnacche marciti fon da vermini de Francefi, e degli Spagnuoli; ma più dalla discordia de' tuoi nobilissimi Cittadini, perche non leggon Salustino. Concordia res parva crescanti: Disfordia masima di labuntur. Salustia de bello jugurtino. Massitima avvalorata da Plutarco. Si concordes ertisi, solalidi, invistique manebitis: contra si dissili, e se desicone distrabinini, pabeille ertisi. Se expugnatu salus, Plut. in Apophi.

Sappiate adunque fratelli miei stimatissimi poder quessione dave armonia dell'unione, e della concordia, che ne' vostri cuori v'insimua S. Agostino. Que barmonia à ma-sici dicitur in cantu, e e est in civitate concordia. Div. August. lib.1. decivit. Dei cap.21. ma se ciò non basta ad introdurla nel vostro animo, vi raccorderò per bocca del Salvadore. Omne Regnum divisum contra se dessibilitur; é omnis Civitat, vel domu divisum contra se a non stabit. Con questa santa unione vi esorto anche di mantenervi dell' Augustissima Casa d'Austria sedelissimi Vassali, acciochè possibate goder' un perpetuo Paradiso di quiete quaggiù in Terra.

Pasò poscia Cicerone a toccar' il posso alla Medicina, la quale vien definita, che sia Are applicandi all'iva paffoir, e secondo altri: Are fadiva ratione, è experimento inventa, que tiun fanitatem tuetur, tiun morbum depellir. Averrohes in collectan. cap. 31. lib. 1. Sicchè può ella ascriversi nel catalogo delle Mechaniche, come il sudetto stesso più chiaro il manischa con Ippocrate, Galeno, e Celso, riferiti dal famoso Primerosio. Questa adunque sa la divisione delle partidel corpo, e tratta delle generazione dell' Uomo, e degli animali irragionevo il, de' temperamenti, degli umori, del chilo, della circolazione del sangue, degli spirit, de' sensi qe' morbi,

Вb

de' medicamenti, e delle cure; e comprende la Notomia, la Chirurgia, la Chimica, la Semiotica, la Botanica, e la Metallogia, per quanto appartienca i medicamenti.

Con la Notomia contemplò la costruttura, le parti, e tutti i membri umani, e con essa di lume a'moderni d' osfervar molte cose nuove: come ad Arcangiolo Barto-lomeo di rintracciar le capsule atrebilarie: ad Asellio, le vene latteci ad Eustachio, le glandole delli renii al Vestalio quelle dell'essago, e al Rondelazio i carunculi ne' medesimi; al Jasolino leradici del poro epatico: al Versungio, il condotto pancreatico: al Pecqueto, il recettacolo del chilo: all'Arveo la circolazione del sangue, e gli ovarj delle donne: che come galline concepiscon dopo fassi cuoprir'ogni una da più Gallisperciò ben disse il Sennerto, che Mulierum laccuria est inessinguibilis diaque nossi que cupium babre rem cum viribus.

Ma questa Notomia si protesto Cicerone di consecrata anche per uso di que miserabili scheletri, che salgon smunti, e dissecrati dal patibolo de Tribunali del Giappone, e semivivi dagli spedali della China, ove senza carità, e con poco governo vengon da que' Governadori scridici condannati al martirio penoso dalle sete, e della same; e co-stretti altresì a cibarsi d'aria, come i Camaleonti, e gli ucelli detti del Paradiscanzi costoro con frodustene i pocrifia ucellano il Mondo con le corone lunghe, col picchiapetto, e co'moti consulsi su sologon le labbra, e gli occhia-

fi prorompon'in lagrime nello ftesso punto, che san lagrimare tanti cattivelli co'fallimenti de'Banchi.

Coftoro in que'pacíi dell'Aftica son chiamatí i Puntualifti, e singons per politica cattolici, quando non ben sì sà, se son 'eglino gentili, eretici, o pur'ateisti. Ma ne'nostri santi Pacíi d'Italia i Governadori de'luoghi pij son tutti degui di somma stima, fra quali quelli del Monte della Pieràs della Micricordia, de'Poveri Vergognosi, e degl' Incurabili, in cui riluce il zelo del dignissimo Reggente del Supremo Collaterale Duca di Lauria, ornato di carità, di bontà, e di fomma dottrina ; e anche spicca la puntualità dell' egregio Giurisconsulto Onorato Porzio, e Andrea Ruffo preclariffimi Dottori, e Avvogadi Primarj, che rer la loro gran bontà bene spesso governano detti Santi Luoghi,con ammirazione pubblica.

Con la Chirugia ammaestrò a curar l'ossa rotte de' Curiali,che meritan bastonate ogni mattina, ed anche a me-

dicar le ferite di Marte,e di Cupido.

Con la Chimica istrusse gli Speciali di rubar senza pena i miserabili insermi, e d'uccider gl'instrancesati con eli antimoni,e mercuri mal preparati.

Con la Botanica.parlò dell'erbe, e di que'Nappelli pefliferi, che nascon ne' terreni corrotti del Foro, ove fiorisconle fredi, e germogliano l'avarizie, e le bugie.

Nunquam fraude caret semper mentitur Avarus. Verinus.lib.1.

Con la Semiotica infegnò a'Medici le crifi, e di toccar' i

polsi degl'infermi,e le borse de'sani. Con la Metallografia, divisò la qualità de'metalli ; e colla Nerterologia parlò de' minerali, e de'misti. I primi

offerì all'avidità de'Grandi, de'Mercatanti, de'Curiali, e degli Avari, che sempre sitibondi d'argento,e d'oro, sperimentano le pene di Tantalo.

Heu miser in mediis sitiens stat Tantalus undis, Et poma esuriens proxima babere nequit.

Nomine mutato de te id dicetur, Avare Qui quasi non babeas, non frueris, quod babes.

Alciat. Embl.85.

I Minerali regalò a'Chimici, che fimilmente abbreviano la vita cogli spiriti sligj, con le pillole di slibio, e di mercurio,a gliNarcifi,impiagati dagli strali velehofidi Venere,e da'dardi dolci di Cupido:anzi invafati fon da'maligni spiriti de Francesi, e da'demonj degli Spagnuoli,che furon de'primi a traspiantar dall'America nel terreno innocente d'Italia sì pestiseri semi, che produssero frutti noeivi, e velenosi: tutto al roverscio di quella Pianta morbifera della Persia, che trapiantata in questo nostro terreno innocente, produce stutti dolci, e preziosi.

Armeniifque ,cereolis , prunifque Damafei Stipantur calathi, & pomis, que barbara Perfis Miferat,ut fama eff,patriis armata venenis: At nunc expositi parvo discrimine lethi Ambrostos prebent successibita moendi.

Columel.lib.10.de cultu Hort.
Il che fù anche accennato dal Padre Damascio
Hac arbor fasta est melior, que noxia quondam
In patria, bic nobis duscia poma gerit.

P. Albericus Damascius de Vbert. Hort.

Parloatresì Ciceronedell' Alchimia, con la quale lufingò coloro d' animo fordido a diffillarsi il mal'organizzato cervello per trassmutar Saturno in Venere, e la Luna in Soles ma prescrisse, che un tanto Arcanochimerico si manipolasse ne vasi di vetro per apprender'i seguaci di Geber, e d'Ermete, la fragilità della lor vana speranza, che si risolve in globi di sumo, si in furie di vento; come sperimentaron' i Raimondi Lulljegi Arnoldi; Rupist, gli Elmonzi, i Paracessi; e tanti altri mattarelli di stravolto cervello, guidati dalla lumiera assumicata degli Arabi, de Greci, e di tante altre nazioni, che ne formaron voluminosi libracci: referiti dal Miliosdal Borelli, dal Trigino, da Armillo, e dal Guazzo. Tutti questi Alchimisti andaronnel sepo lero senza lume-sicchè ragionevolmente Cicerone medessimo non lascio simili Pazzarelli rimprocciare.

Neque enim unquam expletur, nec satiatur cupiditatis sitis, neque enim ea solium, quam babent, libidine augendi

crucianiur, sid etiam amittendi metu. Cic. 1. Parad.

Ma sarebbon men degni di rimprocci i deliri degli Alchimisti, se con più sollia eglino non si rendestero degni
delle catene de Mattarelli, perchè millantan non solo sabricar l'Alchaest, o sia la medicina universale, per sar gli
Vomini eterni, ed immortali; ma ancora sornar fanciuli;

fenza gli fcalpelli del Priapifmo; con altre vanità magiche, riferitè da Andrea Libavio nel trattato dell' Alchimia nel lib.1.nella prefazione al Lettore. Ma lafcianfi trafognamenti così ridicoli per folazzo degli oziofi, e fi conchiuda con Cicerone la medicina col dirfi, che egli tratto in effa di tutti i morbi, e delle cure; ma non rinvenne rimedio all'infirmità del cervello di que' fuperbacci della terra, che avendo nel dominio quattro Caffellucci, fabbricano a tutte l'ore caffelloni in aria, fiimandofi non folo gran Signori, al pari del gran Mogor, e del gran Turco, ma eguali a Giove (ipperno: fische vantan' aver nella deffra i tuoni, e nella finiftra, i fulmini, onde un bell' umore capriccio per uccella rgli, finfe invocar' il loro à juto, per liberar fi dalle cen fure de'Critici.

Iuppiter omnipotens, precibus fi flecteris ullis, Adfrice nos,boc tantum, & si pietate meremur Da deinde auxilium Pater, atque bec omina fisma.

Virgil.2. Eneid.

Finalmente Cicerone dopo aver medicato con la sua medicina la tirannide de' Grandi, la corruttela de' Magi-firati, la superbia e la Gordidezza degli Avvogadi, la rapacicà de' Curiali, l'impostura de' Chimici, la surberia degli speciali, la pazzia degli Alchimisti, la vanità delle Donne, e l'ignoranza degli supidi Asinelli Napoletani; conchiu-se, che non meritava il nome di Medico, chi non era provetto in tutte le scienze; come quelli dell' Egitto; lodati da Homero nell' Iliade, e celebrati da Ataneo. Egyptii Medici in omnibus generibus dostrine peristilimi:

Ma fra Medici virtuosi della mia Patria, che or vivono,posso annoverassi molti, come il Porzio, e 'l Tozzi, altrove decantati per professor i primari, e cattedratici ne' pubblici studicome son'anche Domenico Benincasa, Niccolò Cirillo, Domenico Vials Gaetano Antonio Lanzetta; e molti altri insigni suggetti della stessa professor, fra quali Gaetano d'Alteriis, Francesto Ponara, Giac-

chino

chino Castaldo , Bartolomeo Persico , e Marzio Valle.Felice Stocchetti,e Domenico Vitulo.Questi trè ultimi fon giovani di pellegrino ingegno, stampati dalla natura nella stessa forma del celebre Gio:Battista Guarniero. che condispiacimento pubblico pagò il tributo intempestivo alla natura quando con applauso universale si rendeva caro ad Esculapio,e grato ad Ippocrate;ma,per non tacer de' morti, egli è giusto rimembrar Santorelli, Schipano, Ferrillo, Pignataro, Cappella, Liotta, Protospataro, Tommaso Cornelio, Lionardo di Capua, Bartoli, Donzelli, Bifogno, Giuseppe Riccio, fratello del famoso Onosfrio Ricci infigne Cattedratico e famoso Poeta: Fra Chirusici di chiara fama fu Marcaurelio Severino da Tarlia. Calabrefe; Carbonello, e Romano; con infiniti altri della stefsa Città di Napoli, la quale può dirsi, che sia stata sempre un Liceo de'Letterati; poichè in essa rilussero suggetti illustri in tutte le scienze come nel Regno tutto : spezialmente in tempo del celebre Filosofo Pittagora, che sondò in Cotrona la fua Cattedra, da cui divennero ammaestrati Almeone, Filolao, ed Astone: tutti trè di Cotrona; come anche Ippafo da Metaponto,o fia di Pelicore; secondo il fentimento di Barrio; ma al parer di Leandro, e del Baudran, egli era di Torre di Mare. Da questò stesso Liceo surse il samoso Liside da Taranto, Timeo da Locri,cotanto decantato da Platone, & Occello Lucano, e molti altri celebri Filosofi, che nacquero nel felicissimo Regno Partenopeo, lo splendore de'quali venne oscurato dall'inondazione de'Barbari, che corruppero i costumi, e arruginiron lo 'ngegno de'popoli con il luffo,e con l'ozio: Padre di tutti i vizi; contuttociò quelle poche reliquie, che rimafero di folendore letterario furon ravvivate dalla buona filosofia di Bernardino Tilesio,e di F. Tommaso Campanella , la cui campana risvegliò Tommaso Cornelio,e Lionardo di Capua,ed altri giovani, che non invidiano a'più felici ingegni delle Università più celebri d'Europa; posciache non solo son versati nelle filosofiche dottrine, ma con tutto studio san tasteggiar le canore cetere d'Apollo,e di Minerva; quindi con foave diletto, traggon l'armonia dalla profa,e dal verfo:ficchè nulla cedon' alle zampogne Greche, e Latine degli antichi Poeti nostrali : come furon fra Latini , Ennio , Pacuvio, Orazio, Ovidio, Stazio, Archia; e frà i più a' nostri tempi men lontani, il Pontano, Sanazaro, Gravina, Pelufio, Angerano, Giunio, Ludovico Paterno, e Bernardino Rota;ma de'viventi celebri fono il Padre Mondegai, il Padre Manfredi, anche celebre Predicatore, il Padre Giannattafio, il Padre Anna, il Padre Ardia di vivacissimo ingegno: tutti della esemplarissima Religione della Compagnia, che deve predicarsi per Liceo di tutte le scienze ; come anche quella del Patriarca Domenico,in cui rilucono suggetti degnissimi in Teologia, ed in belle lettere;ma molto fiorifcono ne' Pulpiti, come il Padre Panzera, il Padre de Petris, che può dirfi, che fia una Pietra preziofa;con infiniti altri non folo di detta veneranda Religione, ma di tutte l'altre, che farebbe troppo prolifità, se d' ogni una si volesse sar distinta digressione; essendo anche celebre scienziato,e di vita illibata il Padre Maestro Pascale Carmelita, e'l Padre Gio: Maria Bibliotecario degli Scalzi Terefiani, che al fommo fiorifcono in fantità, e in dottrina; perciò si lascino celebrare dalla tromba fonora della Fama: folamente daremo qualche brieve faggio de canori Cigni Italiani di Napoli,e del Regno come furon Torquato Taffo, che calcò l'orme de' Poeti Greci, e Latini; Angiolo di Costanzo, Ascanio Pignatello, Fabio Galiota, Ferrante Carafa, Marchefe di S. Lucido, Gio: Battifta Marino, D. Giuseppe Battifta, D. Antonio Muscettula, Galeazzo di Tarsia, Pirro Schettino da Cofenza,e D.Luigi Sances, di cui molte Poesie appajon raccolte nelle Rime stampate di molti Poeti Illustri, e da lui indrizzate al fudetto Ferrante Carafa,e da questo con altri fonetti eruditamente fu corrisposto.

Fra viventi degniffimi fono Federico Mennini, e Baldaffar profondità de' Mari: avvegnacchè egli non rinvenne il fondodell' immenfo Oceano delle fimulate lagrime delle Gelide, che ingannan' i Mariti col finto pianto. Dum plarant Mulieres, cum oculis, tunc rident in corde. Alberic. Galterius de fidimulierum.

Con la Firologia trattò del fuoco, ed anche di quello, che si genera, e si alimenta con l'ozio, con lo lusso, colle

danze, col fuono, e col canto.

Vis magna mentis, blandus atque animi calor Amor eftinventa gignitur luxu, stio, Nutritur inter lata fortune bona. Senec. de Amor. 1.

Ma chi potrà applicar rimedio per estinguer'il fuoco maledico de'Zoili, che dicon' esser troppo asperse di frequenti erudizioni queste carte? Per tanto misforzaro spegnerlo con l'inchiostro d'Erasino Rotherodamo, e di Giuseppe Scaligero: lumi degl'ingegni, che afferman' essere l' erudizioni stelle de'componimeti, senza le quali sembrano notte ofcura,ingombrata dalle caligini delle nuvole; perciò da Quintiliano vengon lodate nel lib.2.cap. X. instit. Oltrechè se i Giuristi più celebri,come il Budeo, il Tolofano, il Duareno, l'Ottomano, il Caffaneo, il Tiraquello, l' Alciati,ed altri, ardiron feminarle nelle loro carte legali, ove fiori sì fragranti disdicono; ben potranno con più indulgenza concedersi in queste Fantasse Capricciose, per pompa d'ingegno, e per vaghezza dell'opera. Proprium magni ingenii frequentibus eruditionibus ornare operam, diffe il Suadeno,e con lui accordoffi Melochio. Sermones acutis crebro intexere didis, delucidata mentis eft. Meloch. de ornam.erudit.lib.I.

Ma ritorniamo a Cicerone, che trattò egualmente della Meccanica, madre della Fabrile, dell'Agricultura, e della Militarese vedraffi fe fra tante artil fi dimenticò di quella fottilifiima delle Donne, che ingannano il Mondo con le lufinghe, e con le bugie. Mulieret blandiendo decipiune diffe un'erudito Grammatico. Ma più al vivo l'accennò Plauto.

D d

Mi-

#### Miserius nibil est,quàm Mulier, Viscus merus vestra est blauditia. Plaut.in Bacchid.

La Fabrile desinò al stagello degli Artigiani,e di color tutti, che non han talento d'imbolar' onoratamente con la penna,e con l'inchiostro: come alla giornata san' i Curiali,e gli Speciali; ma più degli altri i Giuristi, de'quali esclamò Inno cenzio. Sape caussa tanum dissirunt, quad litiganithus plusquam totum austruntsquia major esl expensarum sumprius quam sententie fructuri nec terminantur negotia pauperum, capta quonsque eorum marsupia sint evacuata. Innoc de utilic.condit. bumana.

Non fenza giudicio adunque Chilone fè faviamente feolpire su la porta del Tempio d'Apollo Delfico in let-

tere d'oro questi trè documenti.

Nosce te ipsum . Ne nimium cupias . Litis miseriam fic

effugias. Apud. Brufon. lib. 3. cap. 7. Il primo documento confecro a que' superbi di vil na-

fcita, effaltati in alto della fortuna con le ali de' vizj.

Il fecondo dedicò a que'Avaroni ambiziofi d'argento.

ed'oro,e cupidi di vaste Monarchie.

Il terzo offerì a' miseri Litiganti, tormentati da' Giudici, cruciati dagli Avvogadi, afflitti dalla povertà, e

martirizzati dal Diavolo-

L'Agricultura regalò a 'poveri Contadini per coltivar co'fudori la terra, ficcome ordinò l'Altiffimo in pena
del delitto de' noftri primi Parenti; ma più con effa fè
Cicerone sperimentar' una vita beata a color tutti, che
vivon lontani dalle cure nojose del Foro, e da crepacuori, ed agonie penose de'Magistrati, ove a tutte l'ore sperimentano gl'infelici Litiganti le pene atroci de' dannati;
sicchè qual più selicità star lontano dagli strepiti de'Curiali rapaci, e trattenersi con le vanghe, con le uomeri, e
con le zappe: pratticando sempre con animali innocenti, e
ne'maggior fudori conciliarsi sotto l'ombra d'un'Olmo, e
d'un Faggio,e cantar col Cigno di Venosa.

Beatus ille, qui procul negotiis,
V t prisca gens mortalium,
Paterne rura bobus exercet suis,
Solutus omni senore:
Nec excitatur Classico mille truci,
Nec borret iratum mare,
Forumque vitat, & superba Civium
Potentiorum limina.

Horat.lib.epod.od.2.

Indi Cicerone vago per la moral Filosofia, con cui comprese l'Etica, l'Économia, la Politica, e la Giurisprudenza.

Con l'Etica regolò i costumi umani; ma non pote egli sabilir sani precetti a corregere la natura depravatadelle Donne, che calzan brache, e fan morir disperati i Maritimè tampoco moderò la rapacità delle Volpi strensi: che son simili a quelle delle Regioni Aquilonari, le quali avvegnacchè sien varie di pelo, nulladimanco tutte uniformi inclinano a predare Albe, nigrae, varie, crucifere indorso, sommes tamen in eadem malitia, so assurie, crucifere indorso, mante son le Tarantole velenose della Puglia, di color negri, altre bianche, orosse, o verdi; ma tutte nocive, che tormentan col suono, e affliggon col canto a que miserabili, che mordono, a'quali obligano piagner cantando, e sospira ballando, sicchè possoni dische sieno Musici in tormentis.

Con l'Economia infegno a ben regger le café, e anche intefe con effa,ad onestar l'ingordigia degli Avari, che co'vocaboli alterati chiaman la fordidezza,parsimonia, e misura economica la spelorchiaria; ma questa maschera vien lor tolta da Santo Agostino, il qual in tal guisa descrive l'Avaro. Non solus Avarus est, qui rapit aliena, sed ille Avarus est, qui capide servas sua Augustin Serm. Con la Polisica die norma a regger gli Stati, i Reami, e le Monarchie; ma più a coltivar sia Suddiri le discordie ci-Dd a vi-

vili, con quella massima iniqua del DIVIDE ET IM-

Con la Giurisprudenza diè largo pretesto a' Tisanni d'inselicitar'i popoli co'Magistrati corrotti, donde traggon'i litigi, le misrie, e le cure nojose, che maceran'il corpo, affliggon l'animo, e abbreviano la vita; come attesta il Lirico nel lib. 2.5.d. 26. e'l conferma Ovidio.

Attenuant vigiles corpus,miferabile cura

Exuritque cutem macies.

Ovid. Metam.3.

Ma da quette miferie del Foro, che corrompon la felicità pubblica, e riducon le famiglie in un'eftrema rovina; germoglian due buoni effetti. Il primo, ch' effendo ogni Litigante opprefio da continove miferie, non potrà mica farfi corrompere l'animo con la felicità: fecondo la masfima di Tacito nel lib. 1. bis.

Secondo, che tollerando detti infelici la povertà co' viril costanza, si fan degni del titolo di sapienti. Paupertatem ferre non possum; nissi viri sapientes, al sentimento di

Menandro.

Ma ritorniamo alla feienza universale di Cicerone; egli trattò altresi della Metafisca; con cui ragionò del Principio, della Causa, degli Effetti, del Necessario; del Contingente, del Semplice, del Composto, del Tutto, della Parte, dell'Universale, e del Particolare, del Finito, e dell'Infinito, dell'Essistenza, e dell'Essistenza.

Indi volò in alto con l'Uronologia, per saper l'intelligenza de Cieli : e restò inorridito di veder colà tanti seroci Mostri, e velenosi animali, come i Cancri, e gli Scorpioni,

i Saggittari ed i Leoni.

Paso per ultimo nella Teologia, con cui diede contezza delle cose divine, ma fra le tenebre del gentilefimo egli abbacinato, non penetrò i misteri oscuri della santa sede, che vengon spiegati nella Scolastica, manescati nelle Sacre Carte, e svelati da Santi Padri, e da Dottori della Chiesa; nulladimanco suppliscon i Teologi moderni, e he

ben finno con gli occhiali nel naso far chiara la verità del Vangelo, e accordar' il tutto al fenso degli Apostoli; con quella sclicità medesima, che san rintracciar nuove formalità Teologiche per sar, sensa scrupolo, goder'a Ricchila roba de'poveri, e a'Grandi gli Stati altrui, per istabili una vasta Monarchia; anzi gli san leciti servirsi delle massime di Tarquinio, in ricider da loro Regni i più alti Papaveri, ma allo "ncontro permetton" a' Vassalli prendèr l'armi contro i Padroni, semprechè degeneran' in tiranni-de; opprimendo i popoli con la crudeltà, e con l'avariziaz allegando l'autorità di S. Tommaso, che 'I Principato non sia stato istituito dalle leggi della natura, ma introdotto per le colpe umane: Nonesse de jurenatura, fed sequela culose.

Finalmente conchiuse Cicerone con una protesta, che dovea egli trattar prima delle cose celesti, e poscia delle terrene; ma volle far tutto al contrario per assecondar' i disordini del Mondo corrotto, in cui ogni cosa apparisce alterata,e confusa;quindi osservasi i Bisolchi , avvezzi incallir le mani nelle zappe, affidar le natiche nella regia d' Aftrea,e camminar con le ali al fianco, tutti petturuti nel cocchio. Veggonsi i poltroni di cuore impugnar negli steccati di Marte gli stocchi acuti,e le spade brave d'Epaminonda d'Aristide di Temistocle e di Focione; con infinite in altre stranezze, che sarebbe troppo prolissità metterle chiaro in queste carte; perciò lascinsi in silenzio, e solamente fi conchiude questo erudito discorso, col dirsi, che non fit l'arte magna Lulliana, ma di Tullio, capace a far' apprender tutte le facultà,e scientifiche dottrine. Ma che Cicerone fosse stato del tutto istrutto, e perito, eglistessotacitamente accennollo. Nemo poterit esse omni laude cumulatus orator,nisi erit omnium rerum magnarum, atque scientiarum consecutus. Cic. 1. de Orat. e altrove egli disse, che omnes artes , & scentia babent commune quoddam vinculum, & quafi cognatione inter fe continentur. Cic.pro Arch. onde afferendo ciò fè chiaro, che del tutto stava inteso, e fornito

fornito, perchè non può darsi giudicio di quelche non si sà,ma egli,che il tutto seppe, d'ogni cosa exprosesso parlò.

#### XXIX.

I deliri degli Empi confiutati col disprezzo da Zelantissimi, e Dottissimi PP. della Compagnia degli Scienziati, e della Religione Domenicana.

Ssendosi condotti sei Reverendi Padri dell'essempla-E sissima, e scientissima Compagnia di Giesù, ed altrettanti della preclarissima, e dottissima Religione Domenicana ne'lontani Paesi del Giappone, ad oggetto d' esfer'ascritti nel catalogo de'Martiri, cominciaron colà;con fommo profitto di que' attenebrati Popoli, a predicar lo Vangelo; perlochè promoffero infinito numero d' anime ad abbracciar la fanta fede;delchè precorrendone l' avvifo in Olanda, e nell'Inghilterra; spediron per quella volta dodici malvaggi Protestanti per versar' in quel terreno femi infetti d'erefiete dogmi d'empietà. Questi infami fettari sostennero in Ginevra le Cattedre di Lutero, e di Calvino, e fapevan' altresì tafteggiar le false corde della cetera di Lucrezio,e d' Epicuro, dalle quali ricavan'aspre sconsonanze d'ateismo; come,a quelle di non esservi la Prima caufa,nè l'Ente degli enti, nè il fommo Motere, e Rettor dell' Universo Mondo; ma che questo sosse stato formato dal caso con le pietre degli atomi, tratte dalla zucca di Leucippo, di Democrito, di Epicuro, e di Lucrezio, Autori degli atomi . Altri d'essi negavan' i sacramenti,l'autorità pontificia, co' tutti i misteri della santa fedese con disprezzo parlavan degli Apostoli, di Basilio, di Girolamo, di Tommaso l'Angelico, e del mostruoso ingegno d'Agostino.

Coftoro al primo sbarco penetrando il valore,e'l zelo de' prefatiReligiosi,non vollero co'que'alla prima discreditarsi,ma simulatamente cominciaron'a celebrare la verità in-

contrastabile della fanta fede, il fervor degli Apostoli, la dottrina de'Santi PP.la costanza de'Martiri, l'essemplarità de' Claustrali, la candidezza degli Ecclesiastici, la pudicizia, ed offervanza delle Monache, e l'ingennità della Corte Romana;Indi per maggiormente cuoprir le lor'empietà fotto il velo dell'Ipocrifia, detestavano i pulpiti scan dalosi di Gineura, di Vittemberga, d'Amsterdam, e di Londra. Quali luoghi diffamavan' eglino per Metropoli di lascivia, per Nidi d'ipocrisia, per Crivelli d'empie dottrine, per Licei di falsità, per Combriccoli di raggiri, e di trappole, e per cloache finalmente di tutti i vizj. Poscia spiegò Vn d'essi un quadro, in cui eravidipinta la Città di Roma, il Sommo Pontefice, avente nel camauro una colomba,co'tutti i Cardinali,ornati nella destra d'un Giglio:sîmbolo della lor castità,e candidezza di costumi, e nella finistra il Breviario, la Disciplina, e la Corona, con una lunga borfa,in atto di dispensar danari a' poveri, e con voce altiffima proruppe.

O Roma Santa; PopoloCORONATO, dico di Martiri, voi sitete la Capitale del Mondo, voi la Reliquia della Romana potenza, voi il Santuario dell' Esfemplarità, voi il Giglio della Pudicizia, voi fingello degli Eretici, el Terror de Gentili, e' l'Fonte perenne di tutte le Virtà. Uni la Concordia delle Corone, l'Arbitra degli affari de' Principi, e la Regia sinalmente della Chiesa Cattolica ssicchè voi siete degna d'esfer ammirata, celebrata, ed osseguiata da tutte le Nazioni.

del Mondo.

Con questa inorpellata ironia simavan que' Reprobi ingannar'i sudetti Santi Religiosi, per farsi stimar'ottimi Cattolicisma perchè l' oro sossitico degli Alchimisti alla sino si scuopre per vilissimo piombo, così detti selerati togliendosi pian piano la maschera dell' ipocrista si seron ravvisare per Eretici ostinati, per Ateisti protervi. L'un de'quali d'età più avanzata, e di pelo canuto, sali nel pulpito, e così spiegò la pessisiente lingua, per dagla di intender, che ben sapeva egli metter nelle mani è sommo

Altri la 'ntesero alla Platonica con quel Numero se Movente: dandole due moti, l'uno retto, e l'altro circolare, ma tosto, ch'ella sia dipartita dal corpo, si riposa nel centro della mente universale dell'universo. Questa sciocchezza diè motivo, al folito, di rider' a' nostri dottiffimi Religiosi, e con un sogghigno verso il Predicante dissero, che ciò era un trasognamento, degno d'esser trattato da Platone nella materia de' sogni.

Altri feguitando la dottrina Aristotelica, fantasticavan,che i numeri dell'anima cran'astrattissimi; ma secondo i Pittagorici, che gli spiriti de'morti impazienti di star'; imprigionati nell'oscura caverna de'sepolcri, suolacchiano vagando per la regione dell'Aria, per rintracciar più chiaro e luminoso albergo:anzi sovente trapassano da un corpo all'altro, mercè, che se l'anima d' un Tersite ignorante si lanciasse ne'corpi scienziati di Platone, o di Aristotile, odi Demostine, edi Tullio, famosi oratori, o veramente d'Omero,e di Vergilio, infigni Poeti, ivi appunto operarebbon prodigi di maraviglie filosofiche, miracoli d' eloquenza,e stupori d'entusiasmi Poetici; perchè prenderebbe la qualità, e la dottrina di que'grandi Letterati. Ma se per ventura entrassero nella bocca del Boccaccio, parlarebbon tondo,e sputarebbon tosco:così egualmente entrando nell'altrabocca del Preti, e del messer Petrarca, scagliarebbon pietre, e vibrarebbon fafficosì appunto introducendosi ne'corpi di Baldo,e di Bartolo, o di qualche altroGiurista sordido, scorticarebero, come Apolline, i Marsi Frigi. Dello stesso modo se l'anima di qualche scenziato si cacciasse nel corpo putrido d'uno ignorante Margite, diverebbe stupida, come gli Asinelli di Campagna felice, che fan tirarsi dalla capezza a colpi di bastone da' Lupi delle Spagne,e dagli Orfi Francefi.

Altri uniformandofi all'opinione di Democrito, vvol, che le immagini d'effa vadan per ogni parte della Region dell'aria: ovvero la dove appunto le ali del cafo la fpingono.

F f

Al-

Altri la stimano,qual'altra Fenice, che sortisca dalle siamme:secondo i deliri del mesto Eraclito, che col mormorio delle lagrime autorizzava I fuoi ridicoli, e fallaci fofifmi.

Altri di più aereo cervello, la concepifcon da un concorso d'aromi, seguitando il parer d'Epicuro, edi Lisippo Filosofo,che fù primo inventor di simili corpuscoli:all'opposto dell'altro Lisippo, che da' monti più grandi formava fmifurate statue:costui fù maestro di Stesicrate,che dal Monte Atho intendeva farne uscire il colosso d' Alessandro per rendersi grato con una tanta oltradicenza.

Altri la fan nascere dall' utero del vento, e dal ventre dell' aria, appigliandosi al sentimento del cagnaccio Diogene, che fembrava per la mordacità una Vipera e per la frugalità un Camaleonte, col ventre sempre voto di cibo, e pieno di vento.

Altri premendo le orme di Crizia, voglion, che sia formata dal fangue,e composta d'umore, secondo sostiene Ta-

lete con altri feguaci d'Esculapio, e di Galeno.

Altri la fantasticano per un'armonia, e in ciò convengon' i Cattolici:cioè che sia ella uscita da quelle ben'accordate trè corde sonore dell'Organo della Santissima Trinità come canta la bocca veridica del Vangelo. Adunque rifpofero gli Astanti, se voi dite, che la bocca del Vangelo sia veridica, bisognerà confessare, che voi siete un' infame bugiardoje che a vostra confusione confirmate, che l'anima fia una foftanza spirituale, intelligente, ed immortale.

Ma cotante opinioni (differo i nostri Savi Religiosi Domenicani,e Gesuiti)ch' eran chimere de' ciechi ignoranti, che ardifcon sapere ciochè non intendono, e perciò deggion rimproverarsi con le parole di Lattanzio, che esclama quanto miglior farebbe il tacere, che tener la lingua in usi si vani,e miferabili,e tralignare in fimili deliri.

Quanto me lius fuerit tacere, quam in usus tam miserabiles, tam inancs habere linguam, & quidem vereor, ne minus delir are videantur,qui bac putent repellenda. Lat. de ira.

Ma dopò aver cicalato il quarto Predicante, ripigliò il quinto

quinto con più ardore ; poichè per guadagnar l'animo di que Gentili, concedeva tutti l vizi, e permetteva le fenfiulità più dannate dalla noftra Santa Fede: a vavalorando i fuoi argomenti cogli cattivi efempli de Grandi, e con l'enormità più nefande de falsi Deisper tanto così emplamente spiegò la lingua.

Dilettissimi Fratelli se da' sermoni de' miei compagni, abbiate tratto qualche dolce,e foave diletto, maggiormente crederei, che sieno per riuscirvi gratissimo alle vefire orecchie il fentir, che da me si bandiscon quelle se verità, che contendon colla nostra natura; ma con benigna indulgenza fo lecito quanto piace al fenfo, e mi oppongo a que'Mattarelli, che intendono contro le Massime di Tacito,interdire dal Mondo i vizj, quando questi finiranno al Mondo con la fine degli nomini . Vitia erunt donec bomines.Tac. perchè essendo germogli delle infette radici della nostra depravata natura, corrotta dalle colpe de' nostri primi Parenti, nascon con noi stessi, o niun d'essi può starne privo; perciò si lasci il Mondo nel fistema egli si truova e non s'intenda farne la rigorosa riforma, con riftrigner gli appetiti concupifcibili ne' termini del giusto, dell'onesto, e del convenevole.

Primieramente godon'i Lascivi, con bandirsi dal Mondol a castità, e'l celibato, come anomali, e antepatici della natura, sempre intesa, e proclive alla produzione degl' individui, e sempre madre benigna ad offerire a' nostri sensitutocciò, che più piace; e solamente si concedon' i diletti della carne, come estalazioni, e ssogamenti naturali del somite, che ci stimolano, co i concubiti, a propagar noi stessi ed'imitare gli abbracciamenti impudichi de'fall Dei, come accennasi misteriosamente nelle poetiche savole. Quindi osservasi Semele, e Danae stuprate da Giove superno: così Apollo fi strinse con Clizia, Nettuno con Medusa, Mercurio con Venere; ed Elena figliuola di Giove sudetto, rapita si da Teso, come Proserpina da Plutone, Orizia da Borea, 5 sirise da Apollo, e Passise figliuola del Sole si

accoppiò bestialmente col Tauro; dello stesso modo Saturno con la fua Sorella generò incestuosamente il tonante Giove;e Nittimene nipote di Nettuno, si congiunse col fuo Genitore; ela Luna invaghita del Pastor' Endimione, fè le corna a tutti i Pianeti più onorati del Cielo; come altresì le fà ogni mese a tutti gli altri più svergognati della Terra.

Ma fe favoleggiamenti sieno le lascivie degli Dei, chi negherà gli adulteri veri di David , di Clitemnestra , di Stebea, d'Euridice, di Tabia, di Nemea, e di Giulia figliuola d'Augusto, e d' Agrippina madre di Nerone; come altresì la complurità delle concubine di Priamo, di Gordiano,d'Artaserse,e di Salomone:che tutti fan conoscere, che gli strali di Cupido vincon'ogni cuore, come cantò Virgilio.

Omnia vincit Amor, & nos cedamus amori. Virgil. Egloc.

Se adunque fon così potentissime le passioni amorose, che vincon le nostre potenze, debbonsi condannare per troppo severe le penne mordaci di Svetonio, e di Tacito, che intefero metter'in favola gli Ridotti dilettevoli di Caligola, e di Tiberio, di cui più non dicafi, che un sì Caprone luffuriofo,non dovea eleggersi altra stanza, che l' Isola di Caprisma con larga indulgenza si condonino le sue impudicizie; come altresì si consacrino i candidi gigli delle Verginelle agli altari delle Veneri, per ricordarli i fuoi lascivi amori con gli Adoni.

Si lascino parlmente i letti d'Imeneo per gli Adulteri, i quali non prestino orecchio agli strepiti della patetica cetera d'Omero, che esaggera le rovine, cagionate dal rat-

to d'Elena.

Conjux crepta Marito Tanti caufa mali, & belli reddatur Origo Tyndaris, & quidquid cum pellice vexit Adulter. Homer.lib.22. Iliad.

Perchè essendo il sudetto un cieco, non può ben giudicare

care di questi colori, secondo l' Adaggio.

Per tanto si cancellino le leggi Giulie; con gli statuti rigorosi degli Ebrei, degli Egiz, degli Arabi, del Parti, degli Ateniesi, del Lacedemoni, del Profilesi, degli Ostrogoti, de' Sassoni, de' Germani, e da Augusto, pubblicati contro gli Adulteri, come si nota da 'celebri Scrittori Died. lib. 1. cap. 6. Alexandr. ab Alexandr. lib. 4.cap. 1. Jefph. Ebre. lib. 11. c.6. Stobeus ferm. 42. Arefm.in Adagis. Vitt. lib. 32.cap. 15. Var. less. Orosius lib. 2. Gulielm. Malmes pulicntis lib. 1. cap. 64.

Per tanto interdiconsi leggi così severe, statuti cotanto repugnanti alla natura umana, che confacra le donne al complacimento del fenfo, perchè fon fimili alla vaghezza de'fiori,esposti al diletto degli occhi, e al tatto di tutti; ficchè non si lodano le pudicizie di quell'onesta Lacona, refa inflessibile agli assalti d' Alessandro, come altresì si detesti la continenza di Ponsia Matrona Romana, che berfagliata dagli strali amorosi d'Ottaviano Tribuno, si sè conoscer più dura d'un marmo:come altresì si rimproverino le Sofronie,e le Lucrezie, che agli affalti l'una del Tiranno Massenzio si dimostrò d'insensibile metallo di bronzo,e l'altra si consacrò col proprio ferro vittima nell'altaredella castità: siccome altresì quella Penelope, che si mantenne per tutto il corfo lungo della lontananza d' Vlisse suo spose, più illibata d'un candido giglio, onde di lui parlando Ovidio.

Penelope mansit, quamvis custode careret, Inter tam multos intemerata procos. Ovid.lib.3. Eleg.

La medelima fit celebrata da Properzio lib. 2. Eleg. 9. contuttocio deggiono i Continenti registrarsi nel catalogo de simulacri di sasso, come insensibili agli stimoli delicati del somite: ovvero si biasimino per istupidi, perchè ricufano l'Ambrossa, e'i Nettare più plausibile, e dolce della Natura.

Per tanto non fi presti orecchio all' Apostolo: quando diste,

diffe, che Multi funt, qui fe ipfos ca fir averunt propter Regnum Calorum. Matth.cap. 19. verf. 12. perchè i correnti tempi non son così felici, che sien degni di riso, e di canto co'tanti Musici castrati; quando le miserie del Secolo richiaman'i fospiri, e le lagrime, da temperarsi colla dolcezza de' carnali diletti; che perciò non s'interdicon' a' Pastorelli le bestialitadi, ma lor si permetton, come prestigi della fragilità ed equivoci dell'ignoranza: così altresì non si proibiscon gli amplessi de' Gracchi con le Giulie, de' Manlicon le Vtilie, e delle Vestilie con lor' Amanti : de' Sciani con le Livie, de Postumi con le Palore, de Servi con le Lepide, de Giuli Cefari con l'Eunie, degli Afiatici con le Albinie, de Laterani con le Mastilie, de Neroni con le Poppee,con le Stabilie,con le Sillie,e con le Rubie;de'Dorizi con le Sabine;de'Servi con le Dassfae,e de'Galli con le Agrippine,e finalmente conchi udo, che necessarie sieno al Mondo le diffolutezze carnali , per far rilucere maggiormente la castità, alla quale voce ripigliaron'i zelantissimi Padri Domenicani, e congli esemplarissimi, e dottissimi Padri Gefuiti, esclamando.

O fanta castità non sei tu pregio speciale degli Angioli,e attributo gloriofo della Reina de'Cieli? la quale vien qualificata de'titoli Mater Castissima : Mater Purissima: Mater Intemerata: Mater Inviolata. Come adunque oltraggiata fei dalle bestemmie di cost persidi scellerati? forse non siete quella medesima, dicui parlò la divina sapienza . O quam pulchra est casta generatio cum claritate? Forse non son le Virgenelle(che tal candido giglio lor germoglia nel seno) appellate col nome specioso di Monili,e di Maniglie dello sposo celeste? Virgines serva, & pretiofa Christi Monilia: come disse Ignazio Martire ad Enone . Forse non sei tu quella stessa, che fortificasti la costanza delle più delicate donzelle ad esporre la vita ne'più atroci patiboli? e fortificasti il petto de campioni di Cristo ad incontrar la morte, per serbarsi caflise pudichi? Dirallo fra tanti Eroi,un Michel Verino, che per non violar la virg inità, si tagliò i genitali, come riferisce

Polidoro, Virgilio: avvegnache questo Autore sia da Gio: Oviendo censimato di poco credito.

Virgilii duo funt, alter Maro, tu Polydore Alter, tu mendax, ille Pocta fuit.

Ma in tante invoce voi Promulgatori del Vangelo, di celebrar la castità per pregio più prezioso del Paradiso, per gemma della Reina del Cielo, per ornamento, ecandido giglio degli Eletti, e per raggio purissimo dello Spirito Santo, con cui mantiene vivo lo spirito dell' anime innocentie allo 'ncontro a voi medesimi priego di rimproverar'i Lascivi, e di atterrir particolarmente gli Adulteri conqueste minacce delle sacre care. Qui autem adulteri gli perdet animam suam, turpedinem, di ignominiam congregat sibi, di opprobrium illius non delebitur. Prover b. 6. vers. 31.

Ma se pur questo tuono non bastasse a fargli palpitar'il cuore, ed aprir loro gli orecchi, si potrà loro illuminar con quest'altro sulmine. Si dormierie vir cum uccore alterius,

uterque morietur. Deuteronom. 21.23.

Per tanto devesi creder da tutti, ch'essendo Iddio un' Ente purissimo ama l'anime pure, e pudiche, e gradisce le preghiere di chi serba nel seno i candidi gigli della castità.

Casta Deus mens est, Casta vult mente vocari, Et castas justi pondus babere preces. Ap. Polyrant titol. castit.

Si accoftino adunque a Dio i cafti, e i giufti, e dilunganfi da lui i lafcivi, e gli empi, come cantò il Cigno di Solmona.

Innocui veniant procul hinc, procul impius est.
Ovid.2. Pastor.

Essendo verità incontrattabile, che essendo specchio di pudicizia il sommo Fattore, ama le caste Diane, e abborrie sce le impudiche Veneri, come l'accenna un vostro Gentie, il quale sarà da voj, o Popolo attenebrato, maggiormente applaudito.

Ca-

232
Casta placent superis, pura cum veste venite;
Et manibus puris sumite sontis aquas.
Tibull.l.2.epist.1.

Ma perchè questi empi Predicanti per onestare la lascivia, si son serviti de cattivi esempli de 'fassi Dei, egli è bene, che constituamo i loro deliri con l'autorità d'un Morale Gentile, il quale esclama quanto sia empio accender' i nostri vizi, con farne Autori gli Dei, e con tal cattivo esemplo dar libertà al male.

Quid enim aliud est vitia nostra incendere, quam Authores illis inscribere Deos? & dare morbo exemplo divinitatis excusatam licentiam. Senec de brevit vitæ cap. 16.

Ma non tantosto preclusero le bocche i nostri zelantissimi Religiosi, che salto il sesto Predicante nel pulpito, e in tal guisa cominciò a gracchiar da Coruo importuno.

Fratelli cariffimi, quanto più ci vediam provocati da questi Religiosi Cattolici, tanto maggiormente in noi si accresce l'ardore di sarvi noto, che la lascivia devesi avvalora colla crapula: estendo amendue care gemelle inseparabiliscome assema Tertulliano, che sarebbe una mostruosità di natura, il veder l'una separata dall'altra. Mostrum babetur libido, sine gula Tertulican. 6.5. Del clie ne adduce con più vivezza la penna d'oro di Girolamo. Ventre enim, se genitalia vicina sunt: se unum alteri sub ministrat. Exe vicinate enim membrorum sequitur consederatio vitiorum. Hieron, in Epista a Salu.

Perciò per non vedersi nella vostra Asia un tal Mostro più orrendo di quelli dell'Africa, geli de dovere, che si abbatta col Tirso di Baccoa tal' oggetto vi essorio di scialacquar liberamente con Libero, e di mangiar'a scoppia ventre con gli Gnatoni, e con gli Apici. Più voleva esaggerar'il Protestante, ma sti interrotto da nostri Religiosi, i quali, taci a lui disfero, o lingua mendace; noi vogliam convincerti con Macrobio. Vitanda est ciborum varietas lib.7 stara.cap. 1. Nè colle sacre carte. Propter trapulam multi sbierunt; ma con Lucrezio Gentile, che

che stimò gran tesoro il viver parco.

Divitia grandes bomini funt vivere parce.

Più volevan esclamar'a i nostri Religiosi,ma suron' interrotti dalla temerità del settimo Predicante, che in tal

tenore spiegò la pestifera lingua.

Fracelli niei cariffimi avete udito, che si deve in quefio Mondo di lagrime allegramente lagrimare con le lagrime di Somma,e de' Galitti; e rinsorzare lo spirito con
gli spiriti di Falerno, come altresi darsi ognuno in preda alla lasciviatacciochè si propaghi la generazione umana,e si osservi quella libertà de primi Secolicol, Crescite,
& Multiplicamini.

Per tanto non folamente da me si confermano queste dottrine, ma con più larga indulgenza intendo, che debbansi temperar' i licori di Bromio col sangue de'nimici, e di rendere più laute le mense con le viscere degl'innocentisma se per ventura alla tenerezza de' vostri cuori sembrassive in umani gli omicidi; potrete onestarii con gli esempli tragici de'Pigmalioni, e degli Oresti, che si tinsero le mani del sangue de'sratelli, potendo ancor voi imitare la crudeltà de'Mezenzi, de'Caligoli, de'Tiberi, e de'Neroni; e se ciò non basta a fortificar l'animo di crudeltà, potrete calcar le orme de'Grandi, che sansi lecita ogni impietà, e tuttocciò, che più piace allor dispotico capriccio: come testificollo Caligola allor, che ammonito da Antonia sua Avola, le rispose, che al ul era lectio il tutto co'ttutti: Memento omna mibi in omnes licere . Svet.

in Caligul. cap. 29.
Con tal libertà (ufurpata alla tirannide, ed imbolata alla crudeltà) fàbrican queste Deità terrene un domino di orrore alla lor potenzase con pietre di scelleraggini alzan gli elifici più grandi alla lor barbara grandezza, come

notò Tacito.

Nullum magnum Imperium acquiritur, sine pravitate scelerum. Tacit. lib. 1. bist.

Per tanto si permettan gli errori de'Sovrani, come ger-G g momogli della lor'innata fierezza,e corrotta natura; nè ardificasi dagli Scrittori proclamarli co' vituperosi epiteti
di crudcli Tiranni; ma le lor' immanità si compatiscan, come siori velenosi de' primi moti dell' ira, o
frutti acerbi d'una dolce vendetta, anche plausibile al
palato nobile degli Deli quali essendo poco curanti della
salute degli uomini, la debbon per ciò sperare da Nemesi
Dea della vendetta. Nonesse come Deis securitatem noframessis uttionem Tacti, lib. tampal.

ramejic uttonem.i. acit.itol.tampat. Quefia vendetta fii molto cara a Romani. Felix Roma quidem, civefque babitura fuperbos, Si libertatis fuperis tâm cura placeret, Quam vindicia placet. Lucan. lib.a.

Refiino adunque avvalorate dal genio fiero, e vendicativo degli Dei gli eccidi più detefabili de' Grandi, al cui arbitrio concedanfi le immanità più efecrabili, come quelle di metter ne'ceppi un Muzio innocente: fol perchè egli fià figliuolo di Sempronio colpevole; come altresi, che possan consecrare al patibolo un giusto, e virtuoso Trascamon per altra cagione, che sio perchè non volle accificar l'ingenuità della sua lingua alla servil' adulazione d'un vizioso Regnante: come altresi, che non intese approfittarsi del consiglio di Parisatide, Reina de' Persi, che ammaestrò, schermissi l'odio de Potenti, col parlar assuo, e simulato: Qui Regem convenit, verbis bissimi, s' simulatic utatur.

Si condanni parimente un Seneca(fonte di moralità, ed oracolo di fapienza) ad efalare l'anima ne'bagni, non già, che bramafië follevarfi allo 'mperio ; ma folamente perchè de'fuoi accumulati tefori non eftinfe l'idropica fete di Nerone; avvegnacchè egli per fottrarfi alla fua avida crudeltà il tutto offeriflegli; ma per non foggiacere a' rimproveri del Mondo, ricufonne l' invito, dando chiaro efemplo, che i Principi temon gli aculei della maladicenza, e non voglion difereditarfi al concetto della pubblica

tama. Non tua moderatio, gli tispose, si reddideris pecuniam, nec quies, si reliqueris Principem, sed ma avaritia metation combium werfabitur, quad si maccimè continentia tua laudetur, non tamen sapienti viro decorum sur sur sunda amico instama parat, inde gloriam sibirecipere.

Si conducano ne' patiboli più atroci gli Scrittori veridici, perchè l' enormità de' Grandi perpetuarono con elegante filie nella memoria de'pofteri,ma prima d'ogn'altro
li condanni Tacito al tormento del Toro di Falaride, a
cagion, che non seppe tacere le lascivie, e la crudettà di Tiberio: come altresi espongansi al-rigor delle cataste i Dioni, gli Svetoni, gli Brodiani, i Capitolini, i Vulcaci, e ei
Lampridi; perchè oscuraron la fama de' Regnanti con le
loro acute penne, le quali si condannino in quelle steffe
siamme, che ridussero cordoji na la guisa estendo castigati
gli Scrittori così maledici, restassero i Principi da esso di
stantati, ascritti nel catalogo de' Virtuosi, e reintegrati
nella buona opinione di posteri.

Opprimanî finalmente gli Scienziati, perchè col fanale delle dottrine illuminano la cecità de' Popoli a conoscere lemiserie deplorabili d'una indegna servitù volontaria; come altresì, perchè detestan la semplicità di quegl'ignoranti, che con facrilega idolatria adoran tutto in uno sessione di marte. In tanto sini il sidetto Corbo di gracchiare, ma con più temerità ripigliò il settimo Predicante in tal tenore, senza dar tempo a nostri Religiosi Cattolici di consociata del marte. In tanto più temerità ripigliò il settimo Predicante in tal tenore, senza dar tempo a nostri Religiosi Cattolici di con-

futar col solito disprezzo i lor delirj.

Fratelli cariffimi, già con vostro diletto avete da' mici sic ja scottac, che sian lecite le copule amorose, permissibili le crapule, e dolci gli eccid ji sicchè resta a me confolarvi, con sarvi senza scrupolo alcuno godere la robba altrui; acciocchè possiate imitare i Giudici sordidi, e i Principi tiranni, che traggon dalle vene il sangue de mise

Gg 2

ri Sudditi, ed usurpan con la violenza dell' armi Stati, Provincie,e vasti Regni, con quella empia massima del Politico, che ferbar le cofe proprie egli sia condizione di persone private, ma pugnare per acquistar gli altrui beni, è massima lode de'Rè. In summa id aquius, quod validius, & sua retinere privata domus , de alienis certare regiam laudem effe. Tacit. lib. 15. annal.

Ma vaglia il vero, ben comprende chi hà fale in zucca, che'l Mondo sia dall'Altissimo destinato a colui, che più sà con la forza acquistarne, come vogliono i Politici, e'l conferma la Sacra Scrittura, che 'l Cielo fia del Signore, ma a figliuoli degli uomini ha dato la Terra. Celum Celi Domini , terram autem dedit filiis bominum . Per tanto si pervenga con la forza agli acquisti più grandi,e sia lecito a'Principi servirsi per esca de' poveri, come fanno i Leoni feroci degli Afinelli. Venatio Leonis onager in eremo, fic , & pascua divitum sunt pauperes : come altresi , che possan' empiere gli Scrigni con le gravezze, e con gli sporchi dazj,i quali avvegnachè sieno usciti dalle cloache,nulladimanco al naso de'Vespasiani riusciran di più grato odore de'balsimi dell'Arabia,e degli unguenti fragranti della Seplafia. Nè mi fi dica con l'Apostolo Radix omnium malorum est cupiditas; perchè l'ambizione di acquistar' è proprio degli animi grandi de' Principi, che con la tirannide opprimon' i poveri,e di abbassare i ricchi, secondo le massime di Tarquinio ; acciocchè non insuperbiscan. come quel Simone, raccordato da Luciano, che divenuto doviziofo di beni di fortuna, volle effer chiamato vanamente con nome più lungo di Simonide. Nam se Simonidem, non plus Simonem effe. Dial. Lucian.in Gallo.

Si concedan a'Porporati la vanità, e la superbia mascherata con l' avvenenza, una con le grosse pensioni d' esig-

gerle da'Monaci,da'Frati,e da'Mitrati.

Si conceda a'Vescovi le simonie, la fulminazione delle Scomuniche a capriccio, e d'ingrandir con la banca il Nepotifino,e di vestirlo col cuojo,e con la lana delle lor pecorelle. Si

Si concedan'agli Ecclesiastici tutti i vizi, celati col man-

to doppio dell'ipocrifia.

Si concedan'a Claustrali le discordie perpetue, coltivate col canto fermo nel coro, e con gli spiriti di Bacco nel Refettorio: nel quali luoghi si accresce l'odio, e s'aumenta l'irascibile.

Si concedan gli eccidi, ma più d'ogni altro i fratricidi, come frutti dolci del primitivo Secolo . Et confurreccit Cain adverfus Abel fratrem flum, d'interfecti cum. Geneficap. 4.verf. 3.col cui esemplo esecrando rimanga ravvivata la funesta rimembranza d'Atreo con Thieste, con tutte l'altre fraterne discordie memorate da Livio con otrore. Discordiarum fraternarum horrendi eventus fratres ipso firpemque suamydomos segua funditus ever-

tunt. Liv. Dec. A.lib.9.

Ma non dicasi dagli scrupolosi, che sia grand' impietà veder'in quel terreno, ove do vrebbon germogliar' i candidi gigli,e l'innocenti rose, pullular spine acute, e nappelli velenosi; di ciò ne adduce la cagione lo Stagisita.In proverbium dicitur, fratrum contentiones , & iræ funt acerbissime; qui se nimium amant hi se nimium oderunt. Cavansi adunque con libertà gli occhi i fratelli, il cuor'il Padre col figlio, le viscere le mogli co'mariti, e l' anima l'un con l'altro gli amici; acciocchè più non fioriffero gli olivi di pace, madre della quiete, e del ripofo, fecondo Davide, In pace in idipfum dormiam, & requiefcam. Ma sempre inalborato veggasi il Vessillo delle discordie, e delle guerre in ogni angolo del Mondo. Sicchè tuonino i cannoni, fulminino i moschetti, e strepitino le trombe, non men ne'campi di Marte,e di Bellona, che negli steccati d'Astrea, ove i Suga inchiostri corrompon' i Codici, e i Testi, per imbolar dalle altrui borse i testoni: mercè, che fan lagrimare i Vivi,e sospirar da' sepoleri i Morti.

Si conceda l'Ingratitudine a' parenti, e agli amici : l'infedeltà, e le mormorazioni a' fervi, e la grazia delle Pa-

drone,e delle ferve a'Paggiotti sbarbati.

233

Si conceda anche a Damigelle di rifpetto le vele nella fronte per giungere presto con le loro Padrone nel porto di Venere, e nell'Isola d'Amore.

Si conceda alle Fantesche di Cucina un mongibello di foja nel seno, e per correttivo di tanto ardore lor si dia un siroppino di zucche lunghe, e di cedruola ogni mattina.

Si concedan alle Ruffiane,e Serventi di Monisteri le corone lunghe,i mazzetti di rose, i tulipani,, e i gelfomini, con i vigliettini spruzzati d'acqua nanfa, ripieni di parolucce amorose, e di baciamani.

Concediamo all' infami Prostitute gli amori simulati, le lagrime finte, contutti gli antidoti antivenerei degli Spedali.

Si conceda agl' Irchi volontari la vita allegra, il ventre

pieno,e la borfa vacante.

Si conceda alle Donne spiritose la vanità, i lussi, i calzoni lunghi, e i passatempi, col giuoco di tresette SCO-VERTO, e di SBRAGARE, coi canti, cossinoni, e colle danze, non ostante, che 'l Mostro dell' Africa esclami Melitira arre-quam silatare-Angulin Pfalm. 19. e Santo Esiem schiamazza. Ubi Cythare, & Choree, ibi Virorum tenebre, Mulierum perditio, Angelorum tristitia, Diaboli fellum.

A'Spadaccini, Vagabondi, Ganimedi, Frezza finestre, e Piscia grate, si concedano gli Spedali degl'Incurabili, dell' Annunziata, e della Pace, per curarsi il mal sano, e lunatico cervello.

A'Buffoni, e Parafiti di Corte, e a'Secretari della brachetta de'Principi, fi conceda la grazia, e la prodiga benevoglienza de'Padroni.

A'Cortigiani si concedan le vane speranze, le bugie, e le adulazioni, giusta il sentimento del Satirico.

Quastus adulari, & mentiri primus in aula.

A'Giudici, ed Avvogadi si concedan per lor freno, le maledizioni del Deuteronomio. Maledicius, qui pervertit judicium Advena, & Pupilli, & Vidua, & dicet omnis populus amen. Deut.cap. 17.nu. 19.

A'Teologi concedafi la libertà della cofeienza, a' Medici l'impunità degli omicidi, a'Chimici le impofture, i fali,i folfi, e gli fipiriti fligjie agli Speciali di potere fenza pena a lor modo rubare.

A'Chirusici concedasi la dilazione delle cure,e di man-

tener sempre aperte le piaghe.

A'Musici si concedan le cantilene patetiche, i movimenti di testa, gli suolgimenti di bocca, col belletto nelle guance, e colla polvere di Cipro nelle pilucche, per risvegliar col canto, e lascivi gesti, la Iussiria delle Veneri, e degli Adoni.

A'Gazzettieri concedanfi le carceri,e'l remo, fempre che non intendon, secondo la condizion de' tempi, feriver gli Avvifi pubblici, e secreti; in linguaggio Spagnuolo, Francese,o Tedescocioè bugie senza pesò, e cantasavole a cumulo.

A'Parrini, e Bulifoni, concedafi sù la porta delle loro Librerie il geroglifico dell'Orivolo a Sole,col Motto Nunquam Veritas: ovvero l'altro a ruote col Motto Semper Mendaw.

A'gli Aftrologi si concedan'i fallaci prognostici, per lusingar' i Grandi, ed allettare gli Ambiziosi non ostante, che Tullio nel trattato de Divinazione ne faccia le burle,e le risate.

A'Druidi, Rittoni, e Negromanti si concedan le ver-

ghe delle Circi,e gl' incantesmi de' Baliardi.

A'Pedanti nasuti, e mordaci Zoili, si concedan le critiche, e le Satire, e per loro iscudo, quel detto di Giovenale. Difficile est satyram non scribere.

A'Soldati di valore si concedan le millanterie, e le cicatrici gloriose; ma a codardi , il batticuore, e le fughe vitu-

perofe.

A'Virtuosi si concedan le miserie, le calamità, ed una vita penosa.

A'Paeti fi concedan le Cetere d'Orfeo, e d'Anfione, colle

corone di Mirto, e d'Alloro.

A'Giovani si concedan' i postriboli, e a' Vecchi, dopo

un lungo catarro, il cataletto, la tomba, e l'avello.

A'Reverendi Padri dell' esemplarissima, e dottissima Compagnia, si concedan le Cattedre de' Licei di Platone, d'Aristotele,di Tommaso,di Scoto,di Demostene,e di Cicerone:una co'pergami di Basilio, di Paolo, di Girolamo, d'Ambrogio, del Crifologo, e d'Agostino; con tutte le reti lunghe degli Apostoli, per far pescagione d' anime Cattoliche, e ridurre a pentimento gli scellerati, e i presciti; e si conceda anche agli stessi la Libreria di Tolomeo, e la Biblioteca Vaticana, con una fontana viva d' inchiostro, e un magazino di penne aquiline;acciocchè possan scrive. re di Rettorica, di Filofofia, di Teologia, e di Matematica; e per lor riftoro si conceda finalmente a ciascuno d'esso loro,un tondo di beccafichi,e pollastrini ogni mattina; in tal guifa faranno in questa Valle di lagrime buona vita: & in articule mortis lor pure si conceda un tesoro di medaglie indulgenziate, con un Ginbileo d'Anno Santo, per godere l'eterna gloria del Paradifo.

Si conceda finalmente a'Magistrati la corruttela d'opprimer' i Giusti, e favorire gli Empi, acciochè noi Predicanti, avvegnachè siamo degni delle ruote, e de' capestri, sossimo con tuttociò stimati, e premiati, non ostante, che tutti i Santi Padri esclamino, Quid enim tàm nesarium, sus quad est jussimi propriè datum per frandes videatur ese corruptum. Perciò sdegnata Astrea con la sua sorella Nemest di più albergare co'tanti suggetti d'animo deprava-

to,se ne suggì dalla Terra,e volò al Cielo.

Ad Juperos Astrea recessit

Hac comite asque due pariter sugere sorores.

Iuvenal sasyr.6.

Questo portento die motivo a Cambise d'ornar le stanze de suoi Magistrati con le le cuoja de Giudici; Degne invero tapazzerie; ma miglior' arebbe fatto se avessei tutto dessinato, a coprir' i piedi i gnudi di tanti catti velliche per le loro ingiustizie camminano da scalzi del Carmelo, e d'Alcantera per le contrade. Fin qui spropositò il detto Predicante, ma tosto ripigliò l'ottavo in tal tenore.

Fratelli miei cariffini, ftimo, che sia a tutti voi ben nota la pompa, e 'l lusso delle Chiese de' Cattolici: tutte architettate di gemme, e d'oro, e tutte ornate di dipinture, e di samor dovere per gloria, e decoro delle vostre Mosfehes, che apparisso parimente abbellite d'Idoli, e di tutte le Immagini de' fassi i Numi: a tal' oggetto vi esibisco graziosamente queste rele colorite da famosi Dipintori , e questi fini sismi marmi, animati dagli scalpelli più celebri de'secoli antichi, e modernissicche vi esorto gradir' il mio zelante assetto, e di allogarle con buon' ordine nel vostro Templo principale.

Primieramente vi esibisco il Giove Olimpio di Gorgia, scolpito da Nessocle, per doversi allogarsti la porta maggiore del vostro Templo; poiche avendo nella destra i fulmini, ben potrà atterrar'i Giudici ingiusti, e venali, che corrompon le leggi, in modo che vengon biasimati da Pe-

tronio.

Quid faciant leges, ubi fola pecunia regnat? Aut ubi paupertas vincere nulla potess? Ergo judicium nibil est, niss publica merces, Atque eques in causa qui feder, empta probat.

Questo altro simularro dello stesso Nume, formato da Alcamene, porrete collocare nell'AltareMaggiore; essendo egli altrettanto selice, perchè su dedicato a Cesare, quanto inselice, per essendo in collecte della crudeltà di Caligola il capo, enello stesso nume superno; Misero Giotesta, per fassi adorar per Nume superno; Misero Giovel divenuto in un'istante da Deità in bestia seroce; conciosechè non satollo Caligola d'inferocirsi congli nomini, volle altresì dimostrari per Tigre crudele con gli Dei, se pur'egji stimando quel simulareo per viva immagine del

Popolo Romano, credè abbatterio in un foi colpo, come tanto bramava, fecondo nella fua vita riferifee Svetonio.

L'Apollo di Pithia, e l'Orfeo di Lisippo; l'un porrete allogar nel corno destro, e l'altro al finistro; acciochè col suono raddolcissero l'afflizione de miseri Litiganti, ed anche riprendessero que Poetastri moderni, che con gli loro mal temperati Plettri rovinano la prosa, e storpiano i vessi, ma allo 'ncontro a suon di Cetera lodassero tutti gli Oratori, e Poeti celebri Greci, Latini, ed Italiani, e particolarmente il vivente Dottor Baldassar Pisani, erudito Giurisconsulto Napolitano , che da Cigno canoro di Pindo risvegliò le Cetere del Marini, del Ciampoli, e del Testi, ed alzò il volo su 'l Parnasso, ove Apollo gli ornò la fronte di verdi allori Questo Ulignuolo, tanto grato alle Muse, spiegò il canto intal guisalodando quella MOLE, che tutto giorno macina sottilissima farina politica, in servigio dell'Augustissima Casa Austriaca.

## A fua Eccellenza

Il Duca Signor D. Francesco Moles , Consigliero di Stato di Sua Maessi à Cestrea , e suo Ambasciadore presso la Real Corte del nostro Castolico Monarca Carlo, Terzo Rè delle Spagne.

## SONETTO.

M Ole già fu, che in Babilonia eresse Con prodigio dell' Arte ampie le mura, Altra si storse Olimpica struttura, Che del Touante il limulacro impresse. Altra n'architettà Faro, che ardesse Per guida ai Legmi in su la notre oscura. Per sepolero al Consorte altra stolteura La Reima di Caria in marmi espresse. Altra in Eseso a Cintia un Tempio ornaua,

Altra l'età rammemorar ne fuole, Coe in Piramidi eserne Egitto alzava. Un'altra in Rodi il gran coloffo al Sole Fabricò di metallozed or l'ettava Meraviglia del Mondo è la tua MOLE.

Questo stile vien disprezzato da seguaci del Petrarca: ed o armetterò le loro censure, seme mai, che auranno talento di sormar'una centuria di Sonetti alla soggia del Batti sta, del Preti, e del Marino, ed altrettanti al modo Petrarchesco, altramenti invocherò Giove, che li sulmini, senza portar rispetto al Fiorentino LAURO.

Questo Colosso del Sole, menzionato da sì ingegnoso Poeta per conchissione del sidetto Sonetto, siccome m'abbaglia gli occhi del corpo, così m'illumina gli altri dello 'N telletto, ad offerir per Lampade del vostro Templo quest'altro simulacro di ferro: similmente allo stesso Pianeta dedicato dal famoso Artesce Dimocrate, che con ammirabil magistero lo sospece con una pietra di calamita nel Templo d'Arsinoo; acciocchè allegoricamente oppimesse, che non sia strupore, se 'l Mondo tutto sia agitato da movimenti di guerra, quando il Principe de' Pianeti, per dimosfrassi guerriero, si è consiunto con Marte, e si è vestito di ruginoso serro.

Il Mercurio di Zenodoro, che inuolava dalle altrui bocche gli applaufi, ed anche come fautore de'Ladri, può

scuoprir tutti i furti del Foro.

ba illefa la gloria della fua stima, perchè niun' Artesice osò ritoccarla con suoi colori; onde Plinio in lodarla proruppe. Verum ipsa injuria cessit in gloriam Artissicis. Plin. lib.3.bijl.cap.10.

Il Cupido di Prassitele, che sembrava prodigio degli scalpelli, potrà mettersi sù la porta maggiore del Templo;acciochè vibri strali amorosi a'ciechi Amanti, e dardi

acuti alle più sfrenate Frini.

La Statua della Fortuna di Fidia, con cui rese fortunata la sua patria d'Atene, facendola divenire teatro di maraviglie, e spettacolo di stupore, potrà in quesso mondificato servire, per inalzar' i Piccoli, bassar'i Grandi angustiar' i Virtuosi, nobilitar'i vilie, selicitare gl'ignoranti: secondo il Tragico, Fortuna deprimit digno, s' si gnavos excellit in altum, ma che però se al parer del Morale. Non faciunt equum meliorem aurei stranireque bominem pressantiorem fortuna e romamenta. Sence de viti beat cap. 16.

Questa altra (colpita da Leucade, anche alla stessis dedicata, stava nel Campidoglio sù la base diduct refe coronate, formate da Frinonesper dinotar, che sù 'l capo de' Sourani non dirado suole scherzar co' suoi piedi la Fortuna; come con la viva sperienza dimostrò il disgratato Rèd'Inghilterra; con tuttotio se i vili fortunati non posson essentiale propieda del altra, così i Grandi insclici non perdon mai la gloria della sor chiara nascitata; per d'Orazio et a. suna NON MYTAT ENN'S, all parer d'Orazio et a.

Questo sasso, che or vedete, ridotto in simulacro dal perito scultore, su in afratto ideato da Stesicrate dal Monted'Atho, per illustrar di magniscenza la Macedonia, ed ora fervirà per riprimer la superbia di coloro, che senza merito, bramano sinisurati colossi a lor nomi, per effere simati più grandi degli Alessandi.

La Statua di Mennone, alzata in Tebe dal celebre Filone,
che percoffa da raegi folari parlava per lo dolore, l'offerifco ad oggetto d'infegnare a' poveri Litiganti di dolerfi
con la lingua, e con la penna de' Giudici ingiufti, perchè

non vogliono spedire le cause, e che detta Statua parlava, lo riscrisce Aulo Gelsio, e Tacito Memonis sacca espeies, ubi radiis solis ista est, vocalem sonum reddens. Tac. lib. 1. annal.

La Medufa, trasformata prima da Minerva, e poi dal celebre Micone in Saffo, potrà fervire per chiaro argomento, che ogni Mortale allor vivre più felice, quando cambiafi in legno, in bronzo, o in faffo; perchè più non foggiace alla trannide de' Principi, alle ingiuftizie de' Magiftrati, alla 'ingratitudine de' parenti, alle infidie de' nemici, all'invidie de' maligni, nè al rigore della volubif fortuna. Sicchè ben la confiderò il Morale. Lapidum simulacra gaudent tranquillitate, E quiete. Senec. de vit. beat.

La Gellia d'Esclepiadoro, piangente la perdita del suo Genitore, siccome se per invidia lagrimar'i più famosi Scultori,così portà in questo Templo far deplorare quelle Donne, che simulatamente piangon'al pari di Gellia, sen-

za dolore.

Ammissum non stet, cum sola est, Gellia, patrem: Si quis adest, telle prostitunt lacryme. Non dolet bic quissum ladari Gellia queris. Ille dolet verè, qui sine teste dolet. Martial lib. 1.ep. 3.4.

Nartial. 110.1.-p.34.
Et il medesimo Martiale lib.4.ep.58.
In tenebris luges amissum, Galla, maritum.
Num plorare pudet te, puto Galla virum.

La Statua dell' afflitto Agamennone, formata da Lifippo, provocava dagli occhi ridenti di Democrito le lagrime, en le voftro Templo darà ora precetti morali, che in questo secolo infelice non convien più il dolce rifo, ma l'amaro pianto; perchè vedesi oppressa la virtù, esaltati i vizi, disprezzati i giusti, e si simati i maligni invidiosi; che non hanno altro oggetto, che di perseguitar' i meritevoli, perciò ben la sentenzio Orazio coldire, che.

POST MORTEM CESSAT INVIDIA.

Herat.lib.2.epift.1.

Al qual sentimento accordossi il Cigno di Sulmona.

Pascitur in vivis livor, post fata quiescit;

Tunc suus ex merito quemque tuetur bonos.

Tunc suus ex merito quemque tuetur bons Ovid.3. de Pont.

La Statua della Pudicizia d'Angerado, che quì prontamente ne vedete in carta vago difegno, non ardifco allogarla nel vostro profano Templo, ove già spiccano le tre Veneri, con le quali potrebbe venir' in gran cimento; perciò si destini alla Chiesa de' Cattolici, per rimproverar la vanità di quelle vane Donne, che spiegan l'ali nella sfronte, per alzar'i voli co' Cupidi ne' Monti più alti della Lassivia.

La Stattia di Catilina, bozzata da Micone, e perfezio nata da Engelado, potrà fervire ella nel vostro Temploper rimproverare que' indegni Spedalati, che nulla premon'al fervigio della Patria, ma vilmente vendon' i voti per opprimerla. Anzi per cibarfi di Vitelle tenere, di pesti nobili, ed i frutti delicati, permetton, che si venda senza Assia, e che si mangi dal Publico non già pane, ma terra e cenere.

La Statua del celebre Policleto, indrizzata all'umiltà, e congegnata con tal perfetta fimetria, che ferviva agli feultori per regola delle regole, per mifura delle mifure; fervirà per mifurare i corti meriti di que fuperbacci, che prefumon farguerra a Giove, e ferviri per piedeftallo del Monte Olimpo, per farfi ravvifar più Grande degli Alefandi, ma la Providenza divina, che sà effaltar gl'umili, e bafflar'i fuperbi, hà fatto in questo secolo divenir'i Pigmei eguali agli Giganti, sicchè i Platani di prima grandezza più non sperano degli Arbuscelli infimi la maggioranza; ma si contentano considerar ogni nobile antico, al pari de' loro simili, altrimenti si renderanno ridicoli, perchè ogni sterquiliniodi scarasaggio, gli dirà su'l mustaccio. Nor quaque poma natamus, così sono le dignità mondane di poco sossifitenza, che il Grande diviene piccolo, e il Minimo si

fâ,comele zucche, in pochi momenti massimos così accadde de'titoli antichi in tempo di Carlo V. e Filippo Sccondo, che nons'ottene vano, che da siggetti d'illustre nascita, e di grandi meriti, come altresi gli Abiti Militari non si conserivano, che a' Persone nobili: e do ora ad agni vilissimo scarpinello spiccan le Croci Bianche, Rosse, e Verdi nel petto, acciochè tanti Diavoli de' Curiali siggissero precipitando nell'Inserno.

La Statua di bronzo feolpita da Patroclo, e confecrata al Tempio della Sapienza, può fervire ad ammonir que' temerari ignoranti che ardifeon criticare i virtuofi ofcu-

rar la Luna,e fermar il corfo veloce del Sole.

Ma quando mi flimava libero dall' efibizioni di tante flatue, che renderanno questo vostro Templo per lo più vago del Mondo, mi veggo più intrigato nel Laberinto prezioso di Danae, che su trassortato nella Città di Polina, dico Napolis, per divisor, en le cause civili, che verton'in quel Foro, più tempestoso del Faro, con perpetuo moto non han mal sine, sicchè contrastano con l'eternità, e pugnan con lo 'nsinto. Questo è di materia di corallo, e di materpesta, e su da me imbolato alla Cappella del S.C. mentre io prendeva da que' Curiali la pratica di fottilmente rubare.

Fù il prefato opificio parto de'delicati fealpelli di quel celebre Afelepiodoro, che un'altro ne formò più magnifico di mille flatue di metallo, che avviluppavan di maraviglia la Grecia, la Perfia, e l'India, donde concorrevan' i

popoli per ammirarlo.

Ma non sarà uscir dal coro presentarvi altresì, per ornamento de'vostri Altari, lavori minutissimi d' in-

gegnosi artefici.

Primieramente questo invisibile granello d'avorio, în cui racchiudesi Fetonte ben scolpito co' suoi cavalli : angusto Avello invero per le ceneri di tal audace Garzone, che si se fabrodelle proprie rovine, perche non seppe, che

Indomiti destrier fanciul non regge.

Esemplo memorabileda servire per sano documento, quanta sciocchezza egli sia de' Cittadini assidar le redini del pubblico governo a' Giovanetti di prima lanugine: sicche a questi Fetonti audaci convengon le sserzate d' Ovidio nelle metamorsosi.

Magna petis Phaeton, que non viribus istis conveniunt.

Secondo vi offerifco l'opere famose di Dedalo, celebrate da Pausania nelle memorie illustri di Coristo: ed in primo luogo l'artessico e di i, con le quali alzavasi in si nell'alto, imitando la superbia di que l'Icari, che senza piume di merito intendon' appressaria alla ssera del Sole: ad oggetto di sarsi luminosi, ma restan piu oscinii dell' ombre.

Terzo le formiche d'Avorio di Nicia, e di Callicrate, menzionate da Plinio nella fua floria naturale lib. 30. cap.f.che non posson ravvisaris senza i microscopi, serviranno per simbolo di que'sormiconi de'corrotti Magistrati, che tolgonda'campi le biade de' poveri, e dalle case de-Ricchi imbolan gli arredi d'oro, come altresi dalle biblio' teche de'Letterati i componimenti cruditi.

Ma già tempo egli è, che fra tante statue samose, e lavori di piccola veduta, vi rischiari gli occhi con queste vaghe dipinture antiche, e moderne, che delineate suron da i pennelli miracolosi di Zeusi, d'Apelle, di Protogene, di Policleto, di Timante, e di Pergotele; come altresi da' Pittori de nostri tempi più vicini, fra quali da Tiziano, da Rasaele, Guido Reni, da Michelagnolo, dal Correggio, dal Tintoreti dal Lanfranco, da Mattia il Calabrese, dal Caravaggio, e dal samoso Luca Giordano; senza lasciari il vivente Maratta, e Solimena Napoletano.

Primieramente gradirete la Minerva d'Attenione Maronita difcepolo di Clauzione da Corinto, in cui ammirafi con muta energia la gran perizia dell'Arte. Il in in fa piflura eruditio eluceat. Plin. bifl. natural. lib. Questa figura può infegnar'a tutti gl'ignoranti. maledici di uon aver'a noja noja la fragranza delle erudizioni, perchè sono stelle luminose de componimenti, che illustran le carte di splendori.

II Gialifio di Protogene(avente nel petto il Sole, che a perfezionarlo confumò un luftro) abbagliò gli occhi d' Apelle in tal guifa, che reftoftupido di maraviglia; Ma egli alla per fine proruppe. Ingens labor, et admirabile opus. Quefta Immagine darà lume a' fuperbi di conofcere, che non fon figliuoli di Giove, che poteffero atterrar'il Mondo co' tuoni, e co' fulmini.

L'Immagine del grande Alessandro, dipinta d'Apelle fopra rustico sasso d'un Urna, servirà per moral documento de Gràndi, che dopo morti altro non possono sperare di memorabile, che pochi palmi di fracida tela per immagine, e per guancial di riposo, un' affumicato coperchio di sepoltura.

Vi presento quest' altro Simulacro dello stesso Monarca, avente nelle mani due spaderuna con la punta acuta,e l'altra ottusa, per insegnar' i Regnanti di punire le colpe leggiere colla sserza dolce del timore,e con severità i de-

litti enormi degli scellerati.

I Cicopli sonnolenti, e i Satiri disormi, che spiccano in questa tela ben dipinti da Timante, insegnano la bruttez-za de viziosi, che son pigri, e sonnolenti in operar bene, ma pronti, e vigilanti nel male. Questo celebre Dipintore esprimenza moto più, che appariva ne suoi coori, per alludere, che i savi deggion' in poche parole ravvisar concetti alti, e misterosi. Aque in omnibus e jue speribus plus spmper expressit; quam piugebast Plinbistenat. lib.

Ma chi inaï créderebbe, che un Satiro di Timante, efemplato nella detta fua Tavola, veggafi hora camminar con unTirfo nelle mani per le noftre contrade di Napoli: facendo il Poeta, il Filofofo, el Mattomaticomerce, che l'Guarino con novella fantafia l'arebbe porto in favola sù le feene con Corifca, ovvero nella Cafa Santa degl' Incur abili

per Matto.

250

Ma per non difraudar quella fincera verità, ch'è propria radice della mia ingenua natura, dirò, che tal fuggetto sia di vita innocente, e ben deve paragonarsi a Sileno:brutto,e diforme di corpo,ma bellissimo d'animo; sicchè gli adegua la fentenza d'Euripide in Oreste. Non aspe-Eus, sed facinora deturpant bomines . Sucche Gio : Leone Sempronio ne trasse l'argomento di formar questo Sonetto.

S Ovente suol, chi par Tersite al viso, E che vien, che somigli orco all'aspetto Entro l'occulto, e mostruose petto Chiuder' alma d' Adon,e di Narcifo. Non sempre staffi in Regia Corte affiso, Ma Spesso Gran Signore copre vil tetto, Tal fe bell'alme bà inbrutto sen ristretto Non è sempre quel sen, degno di riso. Beltà nasce dal corsnè sempre puote Deforme con ragion dirsi colui, C'ha bieco il guardo,e pallide le gote. Bello è ciascun de propri merti sui E l'opre sue sian pur celate, o note S'elle son ree fol fan deforme altrui.

Ma tanta beltà di costumi egli è dovere, che spicchi fra l'ombre del mesto volto del Vecchion d'Olinto, crocifisso da Parrasio, per esemplar'al naturale il Ritratto del dolore, e dell'agonia penofa di Prometeo, crocifisso da Giove sopra uno scoglio. Questa immagine, che ora vi presento potrà alluder alla crudeltà di que'che senza delitto espongon' al tormento eterno delle RVOTE forensi Giusti.

L'immagine d'Antigone, dipinta a profilo da Apelle per occultare il suo disettoso occhio, vi servirà per chiaro, e salutare documento di non palesare i disetti de' Principi, ma sempre sotto il velo dell' adulazioni occultarli , come faggiamente se Apelle . Pinxit , & Antigoni Regis imaginem, alter lumine orbam. Primus excegitatar ratione vitia condendisobliquam, numque fecit, un quod corpori decratspitture potitis deeffe videretur. Tantumque eam partem è facie ostendit, quam totam poterito-

stendere. Plin.hist.nat.lib. 15. cap. 10.

Ma se voi Apelle siete stato il primo a dipignere in obliquo , ed anche celebre Maettro a tirar fottilmente linee rette, con le quali superasti Protogene; non siavi a noja d' infegnarle a quelle Arpie del Foro, c'havendo l' unghioni adunchi, si allontanano sempre dal Giusto, e dal Dritto, e formano con la penna aurea righe storte: Corruttela di questo Mondo, ch' essendo tutto orbicalare, non ammette alcuna parte di Retto; perciò fratelli cariffimi guardatevi di premer l'orme dritte,ma raggiratevi sempre per fentieri obliqui,e storti, che in tal guisa godrete una vita allegra, e felice; perchè i cattivi fono amati da Principl, favoriti da'Ministri,ed esfaltati dalla fortuna;In tanto vorrei far punto col filenzio;ma veggomi provocar dal celebre Polignoto,a continovar' a parlare : concioffiechè egli fù il primo dipintore, che defignò le figure con la bocca aperta, come vedrete in questa tela, per meritar la gloria, d' aver saputo dar'alle tele inanimate la favella, come altresì per far chiaro, che siccome il silenzio è linguaggio de' morti, così il parlar' egli sia cifera de'vivi. Intal guisa sinalmente conchiuse il Predicante, ma spinto dal zelo un Reverendo Padre Gesuita tosto cominciò in tal tenore contro i detti Empj ad esclamare.

O scellerati sigliuoli de maligni spiriti, ben'abbiano mi Religioss Cattolici con nostra moja astolitato la digressione di tante dipinsure e nesande statue, allogate dalla vostra empied nel Tempio prosano di questi Gentili, ma la vostra maliaia viene accompagnata da una detestabile iguoran-zapioche abbiate lasciato le migliori si Immagini da mensio-

nare,come son le seguenti.

Primieramente l' Immagine di Cristo Redentor di tutto il genere umano, dipinto co' varj colori da' Profeti, dagli I i 2 ApoAposloli, dagli Evangelisti, da Dottori sacri, ma molto al vivo da Isia ache ratto in spirito così profetiaza. Ecce Deus
Salvator meus fiducialiter agam, & non timebo. cap. 12.
vers. 2. ed altrote. Haurietis aquas in gaudio de fontibus
Salvatoris. vers. 3. Indi continovò i vaticinj. Dominus Rex
noster, spie salvabit vos. cap. 33. vers. 25. Aperiatur terra,
& germinet Salvatorem. cap. 45. vers. 8. Pròpter Sion non
taceb., & propter Hierusalem non quiescam, donce egrediatur, ut spiendor justus ejus, & salvator ejus, ut lampas
accendatur. cap. 62. vers. 1. Con questa lampa risplendente
potrà li vostra cecità escre illuminata.

L' Immagine della Santa Crece dipinta da Agostini. Crux Christi nobis totius causa beatitudinis est, hac nos acecitate liberavit erroris, haca tenebris reddidit luci, hec debellatos reddidit quieti, hec alienos Deo conjunxit, longe constitutos proximos præsentavit longe constitutos proximos præsentavit longe constitutos proximos præsentavit hac peregrinantes cives ostendit , hac discordia amputatio est , hac paucis firmamentum , hac donorum omnium abunda largitio. Div. August.in Sermon. de Parasceu. Questo Santo Legno potrà sombrar le nuvole de' oostri errori, e dalle caligini del gentilessimo condurre questo Popolo al vero lume della santa stade.

L'Immagine della Chiefa Cattolica, dipinta dagli Apofloil per colonna ferma di Verità. Ecclesia Dei viviest columna, & firmamentum veritatis.1. Tim.cap. 3. vers. 17. Perciò eternamente starà ferma, estabile: avoendo per sondamento gli Apostoli, e le prosesse de Prosett. Super sindamentum Apostolorum, & Prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu: Esphes. cap. 2. vers. 20. Ana: ella è conferma cos sangue de Martiri, come os prime Tertulliano. Plures essicimur, quoties metimur a nobis, semen Christianorum est sanguinis Martyrum, alche alluder volle quel signo divost.

Sanguine fundata est Ecclesia, sanguine crevit, Sanguine nutritur, sanguine finis eric. Vi presento per ornamento maggiore del vostro Templo state statue di purissimo oro, tempestate di presiosi diamanti: cio è i facramenti della Chiefa in situiti dal nostro Salvatore Giesto Christoze sono Battesimo, Cressma, Eucaristia, Peniteuza, Estrema Vinzione, Ordine Sacro, e Matrimonio.

Il Battesimo, secondo Tommaso, Est ablutio corporis sacla sub certa verborum forma,par.3.quæst.66. E dal Concilio Tridentino . Est Sacramentum regenerationis per aquam in verbo vitæ . Fù egli istituito da Giesù Signor Nostro nello stesso giorno, che si fe battezzare da S.Gio: Battistanel fiume Giordano, come accenno Ambrogio 1.3. in Lucam cap.ultim.e Girolamo nel cap. 3. con Mattheo Damasceno lib.4.de side cap. 10. Con questo Santo Lavacro si cancella la colpa originale, che ogni uomo contrasse nel nascere,come descendente da Adamo, e da Eva, che avendo mangiato il pomo vietato da Dio, si fecero schiavi del peccato co' tutti noi altri infelici successori . Per tanto fratelli carissimi, bagnatevi il capo d'una acqua tanto pura , che resterete mondi d'ogni sozzura,e vi farete degni della gloria del Paradifo, altrimenti traboccherete negli abbissi dell'Inferno, perchè senza questo Sacramento niun può esser reintegrato nella grazia.

Secondo la Gresima, appellata dalla Chiesa consermazione, con la quale si acquista vigorere, forza per rissere alle tentazioni de demonj vostri sperissiminici. Questo Sacramento del Signore vien fra tanti altri, descritto da S. Teodoro, e da S. Anselmo. Qui consirmat vos nobiscum in Christo, qui unxit nos Deus, qui, & signavit nos, & dedit pignus spiritus in cordibus nostris. Theod. & Anselm. 2. corinth.

cap. r.

Sicchè fratelli carissimi confermatevi con questo preziofo unguento nella grazia del Signore, altrimenti sarete unti di pece da Diavoli, ne tartarei abbissi dell'Inferno.

Terzo l'Eucarestia istituita da Cristo nell'ultima Cena: Sotto specie del pane, e del Vino : continente il suo prezioso corpo,e sangue suo santissimo, come accenna l'Angelico Tom-

mafe. In hoc Sacramento continetur fanguis Christi sub specie panis, & vini, & ità dicitur cibus anima nostra, & panis viuus de calo descendens. Div. Thom. par. 3.qu. 73. art.4.in Ioan. 6. Questo Sacramento frà tutti gli altri è il più degnissimo, perchè contiene il nostro Redentore, dispenziere di tutte le grazie. Cum contincat in se lesum Christum donatorem omnium gratiarum. Per tanto fratelli cariffimi disponeteui d'esser capaci di si prezioso cibo degli Angioli, se vogliate con essi loro godere l'eterna gloria del Paradiso.

Quarto la Confessione Sacramentale, istituita similmente dal nostro Salvatore Giesù Christo, per cancellare le nostre colpe,e per reintegrarci nella sua grazia. Questa Medicina celeste deve aver sedici condizioni, per operar'i suoi prodigiosi effetti, che vengon da S. Tommaso compresi in questi

versi.

Sit Simplex, humilis, confessio pura, fidelis, Atque frequens, nuda, discreta, libens, verecunda, Integra, secreta, lacry mabilis, accelerata,

Fortis,& accusans,& se punire parata. Div. Thom. 4. fent. diftin St. 17.qu. 3.art. 4.

Quinto l'estrema Vnzione, istituita da Cristo, per cancellar negli ultimi periodi della nostra vita, tutte le reliquie de'nostri peccatiscome accennasi da'Dottori della Chiesa.Sacramentum Extremæ Vnctionis fuit institutum a Christo Domino nostro ad abluendas reliquias peccatorum, e dagli steffi in altra Frase descritta. Significat resectionem spiritualem, quæ in gravi mortis periculo, vel articulo infirmis ab Ecclesia exhibetur.

Attendete adunque fratelli carissimi negli ultimi rispiri della vitala fragranza di questo balsamo celeste, semprechè vogliate adorar Christo,e confessare le dottrine della Chiesa.

Sesto l'ordine Sacro , descritto da Ambrogio . Hæc ceremonia dicit perfici ordinationem . Homo inquit manum imponit,& Deus largitur gratiam,ed anche da S.Tommafo in 4.dift. 15. quæft. 1 . art. 1. Con quefto Sacramento fi dà potestà di consecrare la Santissima Eucharistia , e di conferire

rire a Fedeligli altri facramenti,e fi domanda ordine, perchè in esfo vi sono molti gradi,l'uno subornato all'altro : come di Sacerdoti,Diaconi,ed'altri Ministri inferiori.

Settimo il Matrimonio è la congiunzione dell'Uomo, e della Donna , rappresentante l' unione di Cristo con la Chiesa, per mezzo dell'Incarnazione, e quella di Dio con l'anima per mezzo della grazia questo fu istituito primieramente da Dio nel Paradifo, come leggefi nella Genef. c. 2. e 3. e nella legge nuova fis detto Sacramento, come narrano gli Scrittori Ecclesiastici. Fidei sententia est matrimonium fidelium, preter civilem contractum viri, & fæminæ,este signum, seu symbolum externumreligionis, cui annexa est promissio gratiæ fanctificantis,idque ex divina institutione, & ideo Sacramentum appellatur, ma dal Card. Toleto difinitio matrimonium est contractus viri,& seminæ legitimus, quo mutua corporum traditur potestas, gratiæ spiritualis collatiuus. Tolet. in fumma lib.7.cap.5. Questo Sacramento baoggetto di estinguere onestamente il fomite della libidine, e di propagare il genere umano . Per tanto fratelli cari/simi se vogliate senza offesa di Dio,assaggiare i frutti dolci di sì vago giardino;ne rimetto al vostro arbitrio l'elezione: avvegnache S. Paolo dica, che chi si congiunge in matrimonio fa bene:ma chi serba inviolato il candido giglio della verginità, fàmolto migliore, adducendone per ragione, che'l matrimonio è cosa umana, ma la verginità è cosa angelica , e divina.

Vi esibisco queste altre statue d'argento, tempestate di rubinite sono le tre virtù Teologalizcioè Fede, Speranza, e Caritù.

La Fede distinta in più Rami da Basilio Magno. Fidei vox variè accipitur: primum pro actush habitusquo Deo credimus: item pro obiecto quod credimus. Denique pro sidei doctrina. Quarto usurpatur pro sidelitate, quam acceptionem suprà tractavimus. Unde sidem dictam volunt, quas quod fiat quod dictiqu. Quintò accipitur, pro conscientia per quam credimus esse, quid licitum, yel ili-

citum. Ut ad Roman. 4. omne quod non est ex side, peccatum ed. Sexto metony micè pro sacramento sidei, a papsimo videlicet. Septimo, pro side rerum, qua credimus rebus præsentibus. Postremò pro siducia accipitur, sed id rarius in scriptura 5. Questa è la prima virtu Teologale, e con est a sillumina lo "mellettore si inalaza a credere reutoció, che iddio per mezzo della Chiesa ci rivela: Con questa Santa Fede, adunque possibate fratelli carissimi aprire la porta de Celie, e podere la beatisfica vissone de Paradis.

La speranza descritta da S. Atanagio. Est autem spes virtus Theologica attingens Deum immediate, tâm in ratione primi esticientis, quam in ratione ultimi sini, quod confirmaturex Apostolocap.6.ad Hebreos. Con spess fu fratelli carissmis folleva la nostra volontà di sperar la felicità eterna dopo le tempesse di questa vitama si deve ottenere con l'opere buone, con le quali ci rendiamo meritevosi.

della beatitudine del Cielo.

La carità scendo Agostino. Est charitas vera hominis amicitia erga Deum, ut cui omnes conditiones amicitia quas lib. Ethici Philosophus tradit. Ma da S. Tommaso vien dipinta. Est charitas amicitia vera, & honeita, non quidem aqualitatis, sed excellentie, & proportionis. 2.2. qu.23. art. i. Questa sunta carità devost avere in primo lugo col sommo ladie, amandole come nostro Benefattore più degni altra cosae dopo con tutte le creature del Mondo. Sicche fratelli carissimi vi espreso esperati, con chi vi bà dal nulla creati.

Vi dono queste altre Statue di metallo corintio , e sono le quattro vitri Cardinali: cioè Prudenza, Fortezza, Giustisiae Temperanza, le quali banno questo nome, perchè sino quattro virtù principali, e come soni di tutte l'altre virti moraliza bumane, conciosechè la Prudenza regge la "ntelletto, la Giustisia governa la Volontà, la Temperanza regola l'appetito concupsisibile, e la Fortezza frena l'irasci-

bile.

La prudenza dipinta da S. Isidoro. Prudentia nomen di-

lum hamanæ vitæ; Isidor. lib. 10. etymolog. cap. 17. Da S. Agostino si disiniste. Prudentiam esse rerum appetendarum, & stupiendarum sientiam. lib. 1. de lib. arbitr. cap. 13. Ma da S. Cipriamo con color più vivosse me forma l'Immagine. Prudentia est virtus intellectus, qua in quovis negotio occurrente novimus, quid honestum sit, quid turpe.

Per tanto fratelli carilfini se sarete prudenti, non potrà con gli suoi sirali bersagliarvi la Fortuna, perchè saprete

appigliarvi al bene, e sfuggire il male.

La Fortezza, difinita da Macrobio. Fortitudo est virtus, qua animum super periculi metum agit, nihi que nist turpia timet, tolerat sortiter, vel adversa, vel prospera, prastat autem sortitudo magnanimitatem, fiduciam, securitatem, magnisicentiam, constantiam, solerantiam, firmitatem, lib. 1. Con questa armatura frattili carisfimi, portete calcare i senieri spinosi delle virtu, e pervonire alle magnanime Imprese, come altrest vi sarà agevole tollerare l'ingratitudine degli amici, la tirannide de Principi, la pravità de'Magistrati, e la corruttela del Secolo.

La Giustinia, de Aristotele. Lustita est virtutum praclaristina, & ipsa est omnis virtus. lib. 6. Echic.
Ma secondo Macrobio. Iustitia est servare unicuique quod
sum. De justita veniunt innocentia, amicitia, concordia,
pietas, religio, astectus, humanitas, his virtutibus vir bonus primum sii, aque deinde Reipub. resor esticitu.
Questa giustiaia, che consiene tutte le virtu morali, è quella,
che serba la quiete de Popoli, e mansiene i Principi nel Trono. Ma perchè per la corruttela de Magistrasi è
già suggita nel Cielo, perciò si vive quaggiu in terra sempe

fra le miserie travagliato.

La Temperanza secondo S.Tommas dupliciter accipitur. Primò secundum amplitudinem suz significationispro virture, quæ restenat assectium ab his, quæ ipsum contra præscriptum rationis allicium. Temperantia eni m insinuat quandam temperiem, & moderationem, quank k ratio actionibus, & affectibus humanis imponit, quo modo non est virtus specialis; nam omnis virtus moralis, id praftat. Div. Thom. 2.2. qu. 141. a 2. in cor. Questa è Medicina, che ferba sano il corpo, e purificato l'animo, percio frateli carissimi, applicate la in tutte le vostre operazioni; affinchè non siate corrotti da' Lussifi, dalle Las seivoie, dalla superbia, dall'ira, e dalle crapule: nè tampoco dalle felicità della fortuna: sapendo, che Fasicitate corrumpimur, al parer di Tacito; come altresi, che tutti questi via j germogliano dall'albero velenos selle stantona.

Vi dono anche fette altre famose statue d'alabastro, che son'i setti doni dello Spirito Santoccioè Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, e Timor di Dio.

La Sapienza; scendo lo Stagirita. Est multarum, & mirabilium rerum scientia. Arist. ib. 1. Metaph. Ms. al sente di S. Temmas b. Est quadam participatio divina sapienta di S. Temmas b. Est quadam participatio divina sapientia, est sente di divide dalla scienza. Hzc. est sapientia, & scientia resta distinctio, ut ad sapientiam pertineat atternarum rerum cognitio rationalis. Div. August. lib. de Trinit. Per tanto fratelli cariffini, con questo dans alzate i pensieri alle cosè divinne, percè la vera Japianza vien da Lattanzio spiegata. Omnis sapientia hominis in hoc uno est, ut Deum cognossa; colla Lassant. Firm. lib.; cap. 30.

Lo'ntelletto, al parer d'Agollino. Est autem intellectus vis anime, quæ invisibilia percipit. Div. August. de spiritus, anime. Con questo dono l'uomo si folleva alla cognizione delle cosè divine, e di tuttele stienze, con le quali ci approssimamo alle prerogative degli Angiolicon un sol divario, che noi abbiamo li ntelletto limitato, e que banno spirituale, e divinosperciò con mente più chiara concipison tuttaciò, che noi non siamo capaci a comprenderlo. Sicchè fratelli carissimo con questo lume liberatevi dalle tenebre della vostra cecità, con abbracciar la Santa Fede Cattolica, predicata in questo serreno dassi Apolicis, e dal nostro Saverio.

Configlio descritto da Teologi: confilia evangelica ca dicuntur, qua chim ad salutem consequendam simpliciter necessaria non sint, tamen, ut paranda salutis ratio expeditior habeatur, ac facilior a Christo proponuntur, atque consuluntur. Con questo vi consiglio fratelli carissimi, d' abiurare l'idolarria, edi consessaria il vero Die, di spezare le vostre statue profane, scolpite dal Diavolo, e di adorare la Croce di Christo, e i santi Altari della Chiesa Cattolica.

La Fortenandescritta da Macrobio. Fortitudo est virtus,que animum super periculi metum agit, minique nisi turpia timet, tolerat sortiter, vel adversa, vel prospera. Prastat autem sortitudo magnanimitatem, siduciam, securitatem, magniscentiam, consantiam, tolerantiam sir-

mitatem.

Ma il dono della Fortezza, descritta da' Santi Padri è quello. Quo Spiritus Sanctus nobis adsistit, ut animosè aggrediamur onne periculum, omnemque adversitatem mundi toleremus, quo perveniamus ad finem, que est vita eterna.

Con questo deno fratelli carissimi potrete fortificare l'animo a resistere alle avversità della fortuna, alle miserie di questo Mondo, e alle institue de nossi infernali Nimici, che sempre invigitano a danno della nostra eterna danna sio ne.

La férena, detta da S. Tommafo. Scientia est habitus demonstratio, & determinatio intellectus ad alteram partem cum certitudine. Div. Thom. par. 1. qu. 13. art. 7. Con guesto dono prezioso si perviene alla cognizione delle grandeza e infinite di Dio, degli arcani della Natura, e di tutte l'altre cose più curiose della Terra, e de Cieli. Per tanto fratelli carissimi, vi fervirene di questo dono, per conoscere il vero Iddio, per apprender le virtu, e per indrizzar i passimi feniteri si ficuri del Paradiso.

La Pieta scolpita da Agostino. Verax Dei cultus, unde omnia recte vivendi officia dicuntur. Div. August epist. 52.

Ma S. Eustbio con più vagbezza su consider ar la per K k 2 comcompendio di tutte le virtà. Pietas in se continet omnes virtutes. Div. Euseb. de praparat. Evang. lib. 8. Con questa fratelli carissimi corrisponderete gratamente con chi ci bà creatized anche d'ajutare il prossimo, e di odiare i peccati, e tutte quell'empie dottrine, che vengon suggerite alla vostra ignoranna dalla malvagità di questi protervoi l'redieanti.

Il Timor di Dissspiegato da' Teologi. Considerat Theologus Timorem prout malum, quod refugit, habet aliquem ad Deum respectum, sive illud instigentem, aut prohibentem , sive ut terminum, ad quem timore mali alicujus convertimur, aut ab eo avertimur, estque hoc modo donum Spiritus Sanchi. Sicché fratelli carissimi con questi pretaiso dono, sappiate temere Disseme sommo Benet Temete il peccase, sia morte, e le perpetue pene dell' Insterno; ma per esseguir questo consiglio, dovete tener sempre nella bocca, e nel cuore le parole del Profeta. Beatus Vir, qui timet Dominun. Plalm.

Vî presento parimente dodici altre statue di candido alabastras sano i dodici frutti dello Spirito Santo, cioè Curità, Gaudio,Pate, Patienza, Longanimità, Bontà, Benignità, Mansutudine,Fede, Modestia, Continenza,e Cassitià.

La Carità felpita da Bálilie. Est charitas vera hominis amicitia erga Deumse fecondo Bernardo. Generalia Charitatis pracepta duo sunt, dilige Dominum Deum tuum ex toto corde tuoidest supra omnes creaturas, sic ut nulius amore, vel timore eum velis ostendere. Et proximum sicut te ipsum amaveris, scilicet similirudine non equalitate, & habetur prius quidem. Deuteronom. 6. Per tanto fratelli caris simi vi esorto d'esfretitarla can Dio, e col prossimo, e di non violar la con l'odio, con l'accidia con l'invidia, con la discordia, con la sissima, con la guerra, con le cantenzionicon le risse con la sissima, con la guerra, con le cantenzionicon le risse poposi alla Carità, come accenna I omna so nella qu. 39. & sequentib.

Il Gaudio, descritto da Tommaso . Est Gaudium passio

concupifcibilis proveniens ex perfectionis appetitæ conjunctione. Div. Thom. fentent. 4. diftinct. 49, qu. 3.

Per tanto fratelli carifiimi, se bramate aver quaggiù in terra detto contentose dopo morti goderlo nel Cielo, servirete Iddio, credete alla Chiefa Cattolica, ed adorate la S. Croce del nostro Salvatore, che vi disponerà a prendere per la Santa

Fede un gleriofo Martirio.

La P. secs/pieșasa da S. Agglina. Vera Pax est illa, que habet corcordiam cum Deo, cum se ipso, & cum proximo. Questo frusto di pacifico Olivo è destinate agli Elestis, agli Angioli, ed anche a celor tusti, che fruono cordialmente al vero Dio, sicchè fratelli carissimi amate il Signor Giesh Christo, ed assegnate questo dolicissimo nestare di Paradis, poichè al parer d'Agglino. Cerrè tantum est Pacis bonun, ut etiam rebus cerrenis inihi soleat gratius auditi, nihil desiderabilius concupisci, nihil melius inveniri. Div. August. ilb. 19. de Civit. al qual fentimento accordasi Silio Italico.

## Pax optima rerum

Quas homini noviffe datum eff. Pax una triumphis Innumeris potior.lib.11.

La Patienza, defcritta da S. Agostino. Patientia est honestatis, ac utilitatis causa; rerum arduarum, ac dissicilium voluntaria, & diuturna perpessio, in lib. de patient.

Questo fruto partorise suite le Virtu: cioè Fidem munit: Pacem gubernat: Dilectionem adjuvat: Humilitatem instruit: Pamitentiam expectat: Exomologesin assignat; Carnem regit: spiritum servat: Linguam frenat: Manum continet: Tentationes conculcat: Scandala pellit: Martyrium consummat: Pauperem consolatur: Divitem temperat: Servum domino, dominum Deo commendat: Feminam exornat: Virum approbattamatur in puero, laudatur in juvene: Suspicitur in sene: In omni sexu, in omni atate formosa est. Di modo che Fratelli carissimi site pazienti per rendervi meritevoli di tante eroiche Virtu.

La Longanimità , con cui Fratelli carissimi, tollerando Voi Vsi costantemente i lung bi travazli, divverete, qual altro Giob, invitti Campioni di fosserenza, e gloriose sigure di Cristo, che seppe con tanta erocia pazienza soggiacer volontariamente a tanti atroci tormenti.

La Bontà difinita dallo Stagirita. Bonum, nomen est generale, & honesta simul, & utilia complectens: ut bonum animi, corporis, & fortuna. Arist. 1. Rhetor. ma feordo Ambregio. Bonitas persecta est Deum amare, cum dulcedine, & omnia agere, cum recitiudine. Sicche Fratelli carissimi, se bramate esser aferitati nel catalogo de' buoni, amate iddis, el Presson.

La Benignità, colla quale falfa dolce temperando Voi carissimi Fratelli, i vostri costumi, vi renderete cari a Dio,

grati al Proffimore lodevoli al Mondo.

La Manssettudine distinita dalla Glossa in S. Mattee cap. 7. Manssettudo est dulccdo animi, quam non vincit amaritudo, moderatur enim manssettudo iram, subiciciens rationi appetitum inferiorem, ita ut, etiam oblatis qua irritarent in iram, non prorumperet. Queslo fratto siccava nelle guante del nostro Salvatore: mentre veniva osfeso da, li Ebrei, etu 1150 giorno in lui riluce, che escando provocato da noi Peccatori, sempre si dimostra manssettudo procue administrato con questa manssettudo fine de vi renderete simili a Cristo. Primo enim facit manssettudo similem Deo, & Christo Domino, qui infinitam manssettudinem erga peccatores præstat. Div. Gregorius in homil.

La Fede,di cui abbiam trattato nelle virtù Teologali, von eccorre qui farvene altra fpiegazione. Solamente mi rimetto a Santo Atanagio che me falunga dipreffione, dimofira, che come chiave ci apre le porte del Paradifo Sicchè Fratelli cariffini, vi estro di riceverla nel vostro cuore, come viene prescritto dagli Apostolise dalla Madre Chiefa Cattolica.

La Medestia difinita da Summisti. Est virtus, qua quis se continet intra modum, & limites sui status, ingenii, & sortunæ esque suo modulo contentus. Ma da S. Tomma-

filtatuisce questa Virsu in quattrospecie, e Sant' Agostina die. Modellia est, cultum, & motum, & omnem nostram occupationem ultra desestum, & citra excessium sistere de qua Homerus.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines,

Queis ultra citraque nequit consistere rectum.

Con questo frutto furete spiccare le rubiconde rose, Fra-

telli cariffimi,nelle vostreguance.

La Continenza sciendo Aristotele. Est virtus generalis, au potius complexio Virtusum, qua continens omnes virtorum illecebras costibet, ma da S. Girolamo. Continet non solum in castiate, sed ectam in cibo, & potu in ira quoque, & vexatione mentis, & detrahendi libidine. Per tanto, Fratelli carissimi, con guesto rubicondo frutto nutrivate le Virtu più speciali dell'animo, e verificarete l'Adagio di Pitagora. Nitili egregium comparari, quod non continentia labor pracederet. Stob. serm. de continentia.

La Castità secondo S. Tommaso. Est Virtus comprimendi concupiscentia inordinatos motus. Con questa Angelica Virtu Fratelli carissimi uon soggiscerà il vostro candore della purità al giogo della libidine, e veristicarete l'assima d' Agostino. Castitas est Virtus sub jugo rationis impetum-

libidinis refrænans. Div. August.de finib.

Ma fra tante Statue cospicue, scolpite da' wenerandi scalpelli degli Scultori sacri, per conciliur con la vagbezza loro un playlibie ditercoggli è devere, che vicibis en e' vo-siri occhi un Mestro erribile, con sette Teste, più spaventevole dell' tara di Lerna, possibile que lla resto estitu a con la statocala Ercole, ma questo si mantiene sempre vivo co' nostri appetiti concussiscibili. I suo capi sovo i sette peccati mortalische facendoci perdere la grand divina, ci sanno sibiavi del Diavolo, e ci conducom nelle pene eterne dell' Inservo. Primieramente la Testa principale è la superbiat dipinta da Sant' Agostino. Est appetitus perversa cellitudinis. lib. 14. de Civit. cap. 2, e da Gregorio. Radix cuncti mali.

Initium omnis periculi superbia est, lib. 3 s. Moral. Quefia Fratelli miei cariffimi, se precipitav il Principe degli Angieli co suoi sequaci dal Cielo all' Inferno; e se alzar la Torre di Babilonia da Gigantiper sur guerra al Cielo. Per ciò fratelli cariffimi discacciatela dal vostro animose se mai vorrà insidiarvi, servitevi dalla umittà che resterà vinta, ed abbattuto.

La seconda Testa è l' Avaritia, scolpita dall' Apostola. Avaritia est inordinatus amor divitiarum, quem Apostolus vocat idololatriam 1. Epiesc. 5. e da S. Gregorio. Vitium periculosum, ac capitale, quod plures filias habet, quas enumerans Gregorius lib. 31. Moral.c.31. Questo Mossion ambe viene dipinneco socio color da Tibullo.

Ferrea non venerem, sed prædam sæcula laudant.
Præda tæmen multis est adoperta malis.
Præda seras acies cinxit discordibus armis:
H. nc cruor, hincedes, mors propiorque venit.
Præda vago justi geminare pericula ponto
Bellica cum dubiis, vostra dedic ratibus.

Tibul·lib.2. Elog.3.
Sicchè Fratelli carissimi, recidete questa Testa così seroce
con la spada della carità, e liberalità verso i Poveri.

La terza Testa, è la Lussuria, dipinta da S. Agysimo. Luxuria est inimica Deo, inimica virtutibus, prodit omnem substantiam, & ad præsens voluptatem deliniens suturam non sinit cogitare paupertatem. Div. August. de doctrina Christi. Ma da Ambregio con più latenica pennelto vien divistas Savus criminum stimulus libido est, qua nunquam manere quietum patitur assessim. Nocte servet, die anhelat. Ambr. de Abel, & Cain. Ma se vogliate veder la dipinta col mesto pennello del Tragico, vò farvene qui parimene vedere la sua orrenda sembianza.

Totum per orbem maximum est exortum malum.

Luxuria, pestis blanda. Senec. traged.9.

Quella Peste distrugge il corpo,e consuma lo spirito; anzi è un Mostro,che partorisce più vizj,ed è padre speciale della

360

malizia, delle flupre, dell'adulterie, della fedomia, e della bez fiidit adetra i formando gli uomini in bestie, come neta S. Matto. Spiritus immundi loca immunda diligunt, unde rogaverunt dominum Iesum; ut permitteret eos intrare in porcos, non in boves, vel agnos, que sunt animalia munda. Matth-8. Luc. 8.

La quarta Testa è l'Invidia dipinta da S. Ugone. Invidia et odium fizicitatis alienz, lib. 2.de Sacram & S. Agostino nel Salmo convertit cor corum, parimente ne tratta. Ma se bramate vederne con pennello profano l'immagine.

volgete l'occbio in Ovidio.

Pallor in ore sedet, macies in corpore toto, Nusquam resta acies, livent rubigine dentes, Pestora felle virent, lingua est susfus veneno.

Ovid-Met.lib.2.Fab.15.

Per tanto, fratelli cariffimi, cancellatela da' vostri cuori,
con desiderar sempre il bene del prossimo, acciocche possiate

ancor voi goderlo in questa, e nell'altra vita.

La quinta Testa è la Gola, dipinta da Tommaso. Gula est immoderata cibi aviditas, vel inordinatus appetitus cibi, & potus 22 qu. 148. art. 1. Questa vien descritta da Lucano lib. 4.da Petronio, e da Orazio, che in tal guisa ne rappresenta la disorme esfigie.

Ah miser!ah quos nosse juvat, quid Phasidis ales Distet ab hyberna. Rhodopes grue, quis magis anser Exta serat, cur Tuscus Aper generosior Umbro?

Lubrica qua recubent conchy lia mollius alga-Saty. 4.

La sesta Testa Testa Piragaipinta da Tommaso. Ira est excessus ira, ideo est vitium oppositum mansuetudini. Div. Thom. 2. 2. qu. 15. art. 1. Questa trasforma gli uomini in froci Leoni, 6 in crudeli simi Ors. Ne condona a parenti, agli amici, come verificallo la crudeltà d'Alessandro con Lisimaco, con Calissene, e con Cito. Valer. max. lib. 9. cap. 3. Per tanto, fratelli caristimi, vi esorto a debellare quesso Mostro con la mansuetudine, che fra dodici doni dello Spirito.

Santo è flata descritta.

La sessima Testa è l'Accidia dipinta da S. Tommaso. Ac cdia est tedium benò operandi, è trissita de re spirituali: vel recessius mentis a bono spirituali divino, cui oportet mentem inharcre ex necessitate. Div. Thom: 2. 2. qu. 35. Ma da S. Gregorio. Accidia est de virtutum laudabili exercito utriusque hominis languida dejectio. Div. Greg.in homil. Per tamosfratelli carissimi, starete sempre seguinant nel servogia di Diose non sutevoi vincere da quessa pigra sonolonza, se non voltete incontrare le sciagure di Sansone, che incontrò la morte dormendo nel seno di Calida. In. 16. di David immerso nell'adulterio, e commise l'omicidio. 2. Reg. 11. di Salomene, che applicato all'ediscio del Tempio, servò illibata la purità, ma neghitas pripa sando ne morbidi lini, tralignò in lussifica ed idolatrò con le concubine 4. Reg. 11.

Ma per abbominar voi peccati così detestabili, conviene, che vi spalalchi la porta orribile dell'Inferno; che vi mosiri lo scheletro della Morte, e'l Tribunale rigoroso della Giusti-

zia.

Primitramente l'Inferno, dipinto da S. Tommafo. Infernus est locus animarum intra terræ viscera horridus,& pænalis. Diu. Thom. 2. a. dist. 7. qu. 3. Questo tiene la porta larga, espaziosa, percio l'ingresso in esso è facilistimo, l'accenna anche Virgilio, avvegnacchè gentile.

Facilis descensus Averni, Noctes atque dies patet atri janua Ditis.

Le pene sin d'esso eterne, e così atroci, che la mente umana è incapace a comprenderletegli è albergo de' peccatori, e di tutti coloro, che non sin cattolici; perciò appigliatevi alla santa sede: altrimenti penerete perpetuamente in tale spaventevole voragine.

L'Immagine orribile della Morte, che vi ferezirà per freno a non peccare. Quefla vien da Santi Padri dipinta, fenaa occhi fenza nafo, fenza carne, fenza forme, fenza fille em la falce nelle mani, ma non fenza miftero: perchè facen-

dola apparir fenza occhi, si allude, che non riguarda poveri, ne ricich:non mira Nobili, Plebei:non Re,ne Monarchisonde ella a niun con la sua falce perdona: perciò ben disse Orazio. lib. 1.od.4.

Pallida Mors æquo pulfat pede, pauperum tabernas,

Regumque turres.

Non tiene orecchi per ascoltar l'altrui pregbiere: niuna lagrima può estinguer il fuoco del suo sdegno, essendo inesorabile. Onde di lei Boetio de consolat. Philoso. lib. 1.

Heu heu quam furda miseros avertitur aure,

Et flentes oculos claudere fæva negat.

Ma quanto è dispiacevole, altrettanto con essa terminano le miserie di questa vita, attesoche secondo Agostino . Vnde homo vivens,quasi continuè moritur. August. lib. 13. de Civit. Dei cap. 10. Per tanto, fratelli carissimi, sappiate da questo ultimo fine cavare raccordi profittevoli, acciocchè

possiate godere la gloria eterna del Paradiso.

L' Immagine della Giustizia, dipinta da Crisostomo con la spada nella destra, e nella sinistra la bilancia, colla iscrizione. Iuftitia est omnium mandatorum plena custodia. homil.12.in Matth. Ma da S. Tommafo con volto più vago. Iustitia est virtutum præclarissima, & ipsa est omnis virtus,e lo fteffo S. Tommafo. Est virtus, respiciens bonum commune Reipub. illudque procurans,& promovens. D. Thom. 2.2.qu. 58. art. 6. Questa serba i Principi felicemente nel trono,e i popoli mantiene in una serena quiete. Perciò avvertite o Sourani di mantenerla illibata ne uostri Statisaltrimenti voi precipiterete ignominiofamente dal Trono, e detta Deità alzerà il volo al Cielo, come dice Giovenale nella Satir.6.

Ma se pure l'Immagine dell'Inferno, della Morte, e della Giustizia, con l'Idra spaventevole, e mostruosa delli setti peccati mortali, che vi bò descritto, sia per recar nel vostro animo sombianze d'orrore,è bene ora, che vi concilia glà occhi con la vaga Immagine del Paradiso, il quale c'invita a godere una perpetua beatitudine , ed' esfer uguali agli Angioli . Quant o magis amare debetis vitam eternam, ubi nullum laborem sustinchitis,ubi semper summa felicitas, ubi i mplebitur illud, quod Dominus dicit, in Evangelio, Erunt homines fimiles Angelis. Diu August. de utilit. agend a penit.

L'Immagine bellissima della Virtu, dipinta da Basilio. Virtus eft quæ dam inter exceffum , & defectum mediocritas.D iv. Basil.in Isajam. Questa non solo vi rallegrarà il cuore, ma servirà per istimolare i cattivi a lafciar i visj , ed a calcar l' orme delle lettere , con le quali i più vili di nascita sovente salgon nelle dignità più Sublimi , come Quinto Cincinnato, di cui parle Caffanee Quintus Cincinnatus cum agrum coleret, sudore deserto, prætextam accepit TOGAM, & ab ARATRO confcendit ad DICTATVRAM. Caffan. in catalog. gloriz Mundi · Con questa Viriù adunque i Bifolchi divengon da Nulla un Molto:poiche cambian i cenci in Teghe,e le zappe in istocchi:anzi innalaansi in alto,e sembran'ugali agli Dei. Virtus extollit in altum, & fuper athera collocat infimos:est que fola,& unica, que nos immortalitate donare poffit,& pares Diis facere.

L'Immagine di Pallade, Dea della Sapienza, dipinta da Lattanzio, con la quale ammaestra adorare, e confessar' il vero Dio . Omnis fapientia hominis in hoc uno est , ut Deum cognoscat,& colat.Lactant.Firm.lib.3. cap. 30. ed anche con la stella cancella dall' animo umano i vizi, e lo rende imperturbabile nelle ingiurie di sinistra fortuna. Sapiens animus nunquamest in vitio, nunquam turgescit, nunquam tumet, nunquam sapiens irascitur. Cic. Tus.3.

L'Immagine della Prudenza, dipinta da Agostino. Prudentiam effe rerum appetendarum, & fugiendarum fcientiam.lib.1.de lib.arbitr. cap. 13. Con questa volle dimoi rare, che siccome Mercurio, prudente, e sapiente fra tutti ft Pianeti , stà più vicino al Sole , cost i Principi non posson reguare, nè governar bene i popoli, se non sono assistiti da sagaci, e sapienti Ministri. Astronomi pariter istud confirmant, testantes Solem, & Mercurium preceteris Planetis propinquos assidud in calesti circuitu comites invicem este, ut scilicte quicunque Solem fyderum dominum viderint, absque sapiente Mercurio in Calo susquam incendere plane intelligant, & in terris potentiam, atque dominationem nunquam absque sapientia, & prudentia, vel concedi debere, vel concessam diù posse regnare. Chassaneus de prudentia, par. 2, cons. 8. fol. 412.

Non è adunque maraviglia se ben reggono i sudditi cov felicità pubblica que' Sourani, ne' cui Gabinetti rilucono le STELLE, risplendono i Soli; e macinano biade po-

litiche le prudentissime MOLE.

L'Immagine di Minerva Des delle scienze, dipinta dallo scientissico Agostino, con cui incammina gl'igneranti per i sentieri delle dattrine, e anche conduco scoudo il Morale, ad una vita tranquilla. Virum probum, Minerva yerbis scriptissique, ad vita tranquilla tecem promovet.

L'Immagine dell' Umiltà, dipinta da S. Anfelmo-Humilitas est mons magnus, in cujus summi tate lux est non modica, & honestarum personarum, id est, sanctarum virtutum pulcherrima turba: sed qui ad hunc pervenire desiderat, necessie est, up per gradus quosstam ascendat, si hunc montem agnoscere, & inhabitare assevata le fondamento di tutte le virtu moralis econda Anglisto. Anselm. de similitud. 99. Questa fanta umilità è fondamento di tutte le virtu moralis econda Anglisto. D. Aude Verbis Domini. Per tanto è superbi, sevolete da Diavoli trasformarvo in Angioli del Paradis, sappiate abbracciarvi con l'Pmillà.

L'Immagine della Pasienza, dipinta divinamente da Territliano. Patientia fidem munit, paceme gubernat, ali lectionem ad pivat, humilitatem infruit, pantentiam expedat, exomologefin affignat, carnem regit, spiritum (ervat, linguam franat, manum continet, tentationes incutat, scandala pellit, martyria consummat: Siccès fraellicari filmi, tellerate la tirannide de Principi, l'ingissifica

de Ministri, l'avidità degli Avvogadi, la rapacità de Curialis instellià del Servi, l'ingratitudine degli Amici, e l' importunità delle Mosse, e delle Euname, s'evolete godere la beatitudine del Paradisecome la godono Abel, Abramos Jlac, Giacob, Giusseppe, Mosirè, David, Tobia, e Giob, con tamis Martiri campioni pazienti del Cielo.

L'Immagine della Castittà, dipinta da Agostino per freno della sibidine. Castitas est Virtus sub jugo rationis impetum libidinis refrenans.Div. Aug.de finib. Ricorrano adunque i lastivi a questa immagine, se vorranno la fragranza de candidi Gigitaltrimenti saranno abborriti da Disch estado mente purissima ama il anime Casti.

Casta Deus mens est, Casta vult mente vocari Et castas justit pondus habere preces.

Ap.Polyant.tit. Castitas.

L'Immagine dell' Affinenza dipinta da Tommafo. Ablinentia ex fuo nomine importet fubtractionem ciborum. Div. Thom. 2. 2. quælt. 146. art. 1. Questa macilente Figura fu risscata dal pennello peniente di Girolamo, che di talcibo Angelico era avuezza murrirs. Mater Sanitatis est abstinentia: Mater ægritudinis Voluptas, cum una servatur casticas, cum alia lascivia. Div. Hier, in epist. Sappiate adunque Apici gelosi abbarrir tecrapule, se volete conservar il corpo suno, e vigoros lo spirito: con che vi raccordo con Menandro.

Pulchrius eft fobrinm effe,

Quàm multa laborare crapula.

L'Immagine della Clemenza, dipinta da Tommaso. Clementia est virtus humana, ideo ei directe opponitur per excessime rudelitas. Div. Thom. 2. qu. 159. 2. Questa su parimenti delineata dal clementissimo Tito Imperatore in figura di bellissima donzella, avente nelle mani un cesta distiri, i quali benigmamente donaua, a chi gli stagliana nel petto i dardi, col matto. Reddere pro malis bona, humanum, regiumque est. Alludendo, che i Principi debbono non solo perdonare, ma premi ar l'osse con cegli sucusa, e in ta guisa

guisa non temeua l'infidie de'nimici,ne le congiure de sudditi:sicche ben diceva egli con cuor libero . Nemo me injuria afficiet, quia nihil ago, quod alios lædere possit. Svetin Tit. Xiphil.in Vespes. Sappiano perciò imitarlo i Gran. di cancellando dal cuore la cri deltà dipinta per mostro orribile da tutti i Santi Padri,e definita da Tommafo. Crudelitas est vitium humanum excedens modum, puniendi culpas. Div. Thom. 2.2. qu. 159.e fecondo Seneca . Nihil aliud est, quam atrocitas aiimi in panis exigendis . Questa trasforma i Principi in orrendi Mostri , come appajon nelle carte degli Storici, Tiberj, i Neroni, e i Caligoli, contro d'ognuno de quali arebbe esclamato lo Stagirita . Et tandem parce, parce effundere humanum fanguinem. Arift.in Alexandr. Per tanto siconchinda con Ovidio , ch' ella sia nata dal seno delle fiere, e precipitata da i più alpe-Ari Monti.

Te lapis, & montes, innataque rupibus altis Robora, te savæ progenuere seræ.

Ovid.7.Did. ad Aneam.

L' immagine del sagace, e buono Consiglio, dipinto in figura d' un Argo dal Savio , con cento occhi, avente nelle mani un libro, pieno di raccordi politici,e nella bafe incifa questa Iscrizione. Confilium custodiet te, & prudentia servabit te. Proverb. cap. 2. ver. 11. Questo Consiglio di buoni Ministri serba i Principi buoni felicemente nel Trono:ma effendo corrotti dall' avidità,& ingannati dalle consulte di cattivi Consiglieri , perdon la vita,ed i Regni, come infelicemente accadde a Ciro, sconsitto da Tomiri Reina de' Messageti , la quale gli tolse la corona ,e gli recise il capo collocandolo in vaso pieno di sangue,e con rimprovero proruppe. Satia te fanguine, quem fitifti . Brufon lib.4.cap.37.& Herodot.lib. 1. Voleffe Iddio, che questo rimproccio non adeguasse a qualche Principe. Cattolico dell'Eu-. ropa , che distruggendo i sudditi con guerre ingiuste , e con dazj eforbitanti tragge dalle vene il primo , e'l secondo Sangue da' Ricchi,e da' Poveri.

L'Immagine della Verità, dipinta da Tommafo. Est Virtus specialis, lustitiæ annexa.2.2.qu. 109. Ma da S. Agoltino con un tratto fugace di pennello, ne formò più al vivo l'effigie. Variæ effe, id quod eft . Questa facrofanta Verità vien da tutti i Santi Padri dipinta col Sole nel petto, e con lo specchio alla destra, il quale simile al Vetro d' Archimederiduce in cenere tutti gl'Idoli profani del vostro Tempio,e fa conoscere,che'l vero Dio sia quello,che è predicato dal-La Chiefa Cattolica,ed ogni altro è un sogno della fantasia,e delirio del capriccio . Sicchè, fratelli mici cari, fiffate gli occhi a questo Sole luminoso della Verità, e fuggite l' empie bugie , mentre vi raccordo , che Melius est pauper justus, quam Vir Mendax. Proverb. cap. 19. ver. 22. Non vi fate adunque ingannare , o Popoli , dalle falsita di questi empj Predicanti ; perchè la bugia d' Mostro si orrendo , che viene non folamente odiata da Dio , ma anche da'Gentili. Lo diffe Omero, che l'abboriva più dell' Inferno.

Exofus enim mihi ille, veluti Inferni porta, Qui aliud quidem occultum habet in mente,

Aliud verò ore profert. Homer. 1. Iliad.

E Menandro anche esclama

Profestò intolerabilis res est mendacia loqui Per tanto concbiudo fratelli cariffim; con Ambrogio. Cavete fratres mendacium, non folum in falls verbis, fed etam in simulatis operibus mendacium est. Mendacium namque est, se Christianum dicere, se opera Christi non facere. Div. Ambros Serm. Dom. de Abr. & habet 22. qu.

f.cavete.

L'Impagine della Costanzadipinta da Stobeo in figura di Donna col petto armato di ferro allogata sopra di uno soglio percesso dall'ende, col Motto. Mediis tranquillis in undis: Alludente, che ogni uomo agitato da' fiutti di rea fortunadeve star ferme, costanteicome da Anasi arco, menzionato da Lacraio.lib.1.cap.10.

L'Immagine della vera Felicità, dipinta da Seneca, dal

Me-

Menandro, e da Bocaio, con la figura di Diogine, e d'Aglao: poveri, emendichi; ma amenduc col rifo in bocca, come Democrito. Aludendo, che la vera felicità, une confise nelle ricchezzes, nel dominio di vasse Menarchie, ma nella tranquillità dell'animo, secondo difiniste il Filosso. Qui Dives, qui nil cupit, e lo conferma Orazio lib. 2. od. 2. e il Tragico in Thyeste.

L'Immagine della Vita Studiosadipinta da Platone in figura d'un Filosofocavente nel naso gli occhiali osologendo libri nel suo suo suo appiciati più lumi, col Motto. Servo, & Verso. Alludendo, che gli Vomini sapienti deggion noste, e giorno siudiare, come avvertisce Seneca in Proverb, philosoped anche Orazio nel lib. 1, e pista 2.

L'Immagine della Vigilanza dipinta dal nostro Salvatore in un Sole lumino solo Motto. Nunquam dormio 5 ed anche con le parole del Vangelo. Vigilate, èt orate, quia nescitis neque diem, neque horam. Alludendo, che ogni Mortale, sempre deve stare congli occhi aperti in rimirare all' ultimo sine, e alla salvazione dell'anima, come anche accenna Platto, amico della Vigilanza.

Vigilare decet hominem

Qui vult sua tempori conficere officia,

Nam qui dormitat libenter, sine lucro, & cum malo

Quiescit.

L'Immagine della Rea Coscienza, dipinta da Cicerone, ed espression una Donnache piagne, perchè vien termentata da morsi delle Vipere, degli Scorpioni, e da un Avoltojo, che li lacera col becco il cuore. Alludendo quanto termentano gli stimoli della coscienza ad un Peccatore, come l'asprime Plauto. Nihile est misferios, quam animus hominis concicus. Matutto al contrario, chi operabene vive felice. Vacare culpa, maximum est solatium. Cicer. 6. famil. il che viene confermato da Stobeo in serm. 24. da Ovisido 4. Fast. da Ausonio in Monosyll.e da Orazio lib.2.epist.1.

L'Immagine della Crapula, dipinta con i fostegni fotto le braccia, di volto pallido, podagrofa, e cagionevole; Alludendo a M m 274 fuoi ma! effetti,perciò eforto d'offervare una vita frugale, che mantiene l'uomo in perfetta fanità, ed è più lodevole di quella degli Apicj,e de Gnatoni.

Multo plures perdidit fatietas, quam fames viros

Theognid.

L'Immagine della Penitenza, dipinta da Agoftino. Panitentia bonorum, se humilium fidelium pena quotidiana in qua pedora tundimus dicentes, dimette nobis debita nofira. August. epist. 13. ad Saleucianam. Ma da S. Ifidore con più vivezza e spreffe l'immagine. Panitentia est medicamentum vulneris, spes falutis, per quam Deus ad miscricordiam provocatur, que non tempore pensatur, sed profunditate luctus, se lacrymarum. Isid. de summo bonolib. 2.

L'Immagine dell' Avarizia, diffinte da S. Ageffine. Avaritia est quarumlibet rerum insatiabilis, & inhones sa Cupido. Div. August. 1.3 de libero arbitrio. Ma da S. Tommaso in istorcio la dessense si timmoderatus amor habendi. Div. Thom. 2.2. qu. 48. vers. 1. Giovenale anche volle effigiarla in una Donna idoprica stitionda, che mette da-

nari in un sacco.

Interea pleno cum turget facculus ore,

Crescit amor nummi,quantum ipsa pecunia crescit. Iuvenal.satyr. 14. Ovidio ancor lui la discrisse a suon di Cetera.

Creverunt, & opes, & opum furing a juon ai Cerera Creverunt, & opes, & opum furing libido, Et cum possideant plurima, plura petunt.

Ovid.lib.de Trist.

'Ma perchè fervirmi delle Fantassie de'Poeti, quando possibile degli Autori facri farne apparire la sua diforme semblanza. De avaritia proditios fraus, a lallacia, penuria, inquietudo, violentia, & contra misericordiam ob durationes cordis oriuntur. Così Pessignia servi o lib. 31. Moralicap. 7. Masse ciò non bassa e Popolizad inorridirvi, e a deslavoi dal somo, in cui siete supiti, per i deliri di questi protervi Predicanti, vi risveglierò con gli tuoni di Crisi.

Crifostomo. Vesana divitiarum Cupiditas est morbus infanabilis, fornax, que nunquam extinguitur, tyrannis per orbem longe diffusa, præcipitium undequaque præruptum, scopulus assiduis plenus fluctibus, mere innumeris ventis agitatum. Div. Chrisoft.homil. s.de avaritia. Sappiatela adunque estinguerla con l'acqua della liberalità verse i miserabili poveri.

L'Immagine dell' Inquietudine, espressa nella Figura di Plutone, che nell' officina di Vulcano , cogli martelli si distrugge in sudore, fabricando spade, cannoni, e moschetti. Alludendo a que Principi ambiziosi, che col fuoco di conti-

nue guerre inquietano il Mondo, e se stessi.

L' Immagine della buona Educazione espressa in un Contadino, tutto applicato a coltivar con la zappa un campo di biade. Alludendo, che i Padri deggion far' istruire ifi-

gliuoli da periti Maestri.perchè

Adeo a teneris affuescere multum est. Virg. 2. Georg.e Tullio, anche configlia. Eligenda est optima vitæ ratio, quam consuetudo iucundissimam reddet.Cic.4.ad Heren. alche si uniforma, Orazio lib. 1. Satyr. 3. Seneca lib.de moribus, Plutarco in Lacon.e Brusone lib. 2. eap. 38.

L'Immagine della Povertasespressa da S. Anselmo in una Vecchia lacera di vestimenti,che tien nelle mani una sferza di pungenti aculei, colla quale flagella Nobili, Plebei,e Teste Coronate , ma solamente ba nelle mani la Verga di Minerva . Alludendo, che la povertà hà dominio con tutti, ma resta vinta dall' Vomo sapiente, come accennò Menandro:

Sapiens nunquam pauper.

L'Immagine della Contentezza, che coltiva colla Zappa, e co' bovi la terra , e pianta alberi , e coglie dolci frutti , e co' steli secchi di Spiche abrucia i Codici,e i Digesti, co'tutti i Libracci Legali. Alludendo, che colui sia beato, e felice, che vive lungi dagli strepiti de' Magistrati,e che stà applicato all' Agricultura , la quale quanto fia dolce,e beata , le descrive Cicerone lib. 1. offic. Omnium rerum, ex quibus Mm a

aliquid requiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius,nihil libero homine dignius, e lo

conferma Orazio lib.epod. od. 2.

L'Immagine dell'Ambiaione, dipinta da S. Bernardo di vifaggio orribile. Ambitio subtile malum, magna culpa,
pestis occulta doli artise, mater by poersis, ivitorum origo, tinea sanctitatis, excacatio cordium. Diu.
Bernard.in serm. quadrag. Questa sid più Teste viene
deferitta da Ambregio sisp. Luc. sib. 3. da Innocenzio de
usilit. condit. bum. da Stobeo serm. 2. da Plutarco in Apopb. Reg. da Euripide in Phemissif. e da infiniti Storici, e
Pectifra qualida Giovenale nella stair. 10. Percio sessad
detesta da tutti, a tutti espreo di sbarbarne le sue radici dalcuere, altrimenti viverete sempre inquieti, ed inselici.

L'Immagine della Correzione, dipinta da S. Agoftim.
Corrige proximum tuum cum libertate, & non permittas tacendo perditione ejus.D. Agost. de comm. Vt.,
Cl. Per tanto sia leciso a tutti ammonire, riprendere, biasimaree correggere con zelo le colpe degli scellerati, avegnaci de de desti vensisse proclamati per maledici Momi.

. L'Immagine della Concordia, dipinta da Tommufo Concordia et in quantum diverforum condium voluntates in unum confensum convenium. Div. Thom. 2. 2. qu. 28. art. 1.e da S. Agostino designata in sembianza di vaga Donzella, che semonia a ben'accordata Lira, e con voci alte alza il dolce canto. Que harmonia a Mussicsi dicitur in cantușea est în Civitate concordia. Div. August. lib. 1. de Civit. Del can. 21.

Ma non sembrerà straunge fra tanti istromenti, abbia fatto tlezione della Lirasperchè anche i Savj Romani video fervirsi della sonerdia: vRoltra fervirsi della sonerdia: vRoltra vetteres per Lyra: Hyeroglyphicum concordia figura-tunt. Pierius Val. lib. 24. Questa Lira se mai sosse sona dagli Asinelli orecchiusi Napoletani, egli è certissimo çche qualche arguto ingegno si servirebbe dell' Adagio Asinus ad Lyram.

L'Immagine del Silennie, dipinta da S. Anfelmo col dete nella bocca, e coll Iferiazione nel petto. Nihil Silentio utilus, al che accordoffi Orazio 1.63.0d.2. e anche commendato fu da Catone.

Virtutem primam esse puta compescere linguam Proximus ille Deo, qui scit ratione tacere.

lib. z.distich.

Questa servirà a precludere la nesanda bocca de persiai Predicanti, che banno con tanta empietà sin ora, senza pro-

polito,cicalato.

Ma già accorgomi, che mat volentiri , e Popole, abbiate gradito quelle mie Dipinture, perchè furen formate da Pen-melli Sacri , e perciò per incontrare il voltro genio, vi pre finterò quelle Statue prefaneche per malitia non fino flate pale fase da detti infomi Protefanti: come quella d'Ercele felipita da Fidia, flrangulante i Dragoni, ed abbatendo! l'ara Vera figura di Crifloche con la eluva della Verità, e con la fiaccela del Vangelo, atterrò tutti i Mostrò fpaventevoli dell'Erefla, che infidiano la S. Chiefa.

Vi manca anche la Statua di Giove Olimpio, formate dalla mano artificio sa di Polignoto : ammirabile per la delicatezza del lavorio, e riguardevole per la misteriosa diversità della materiatessendo composta d'oro, d'avorio, e di creta,per rappresentare simbolicamente, che tal Nume superno con tutti gli altri falsi Dei, altro non sono , che abortò della fantafia, enti chimerici del capriccio, e chimere de' Posti,espressi in quella parte, che consiste in viliffimo fango,e folamente quello ch' è predicato dagli Apostoli , confermato dagli Evangelisti,e adorato dalla Chiefa,sia il vera Nume superno: lo confessò fra tanti altri Gentili il Principe della Romana Eloquenza, afferendo , che sia Mentem folutam quamdam,& liberam fegregatam ab omni concretione mortali , e da Tacito con penna corta ; ma com lungo giudicio, viene predicato per unico Rettore dell' univer forfolamente que' che fon'orbi d'intelletto , ardi fcon tasitamente col cuore negarlo. Dixit insipiens in coede suo

non est Deus. E pure per conoscerlo basta solamente all' Vomo mirare la costruttura, cost ben' organizzata del suo stesso corpose poi argomentare se Statua così bellase perfettistiffima poteva formarsi dallo scalpello del caso, o pure da un' Artefice Divino. Ma se negli occhi allucinati dalla cecità, della ignoranza sembrasse il nostro corpo . un' opificio da poco , e un lavorio imperfetto ; veggano effi di formarlo, fe pur poffino , in miglior difegno,e fimetria : e procurino a tutto fludio, fe loro riufcirà agevo'e, non dico architettare i Cielise i Pianeti luminost, ma gli edificj delle Pecchie, delle Formiche,e de'vilissimi Ragni; e se questi lavorj d' animalucci così vili, far non potranno . Egli è dovere, che con lagrime di pentimento, vogliono correggere i loro errori : altrimenti per far'io lor guerra, ricorrerò alle trombe,e alle lancie delle zanzanea agii aculei de' Vesponiada'quali rimarra battuta la loro ignoranza: senza appigliarmi a'cannoni de' Principi Cristiani, a'quali conviene serbare illibata la santa Religione Cattolica,così per legge divina,come per politica umana. Imperocchè non evvi cofa, che più minacci precipitose rovine agli edifici più alti di qualunque principato, quanto i Tremuoti di nuove Religioni , attesochè ogni Ribelle del vero Iddio, lo sarà del suo Sourano temporale. Chiara sperienza ne sia le mozioni della Germania, della Fiandra,dell'Ingbilterra, e dell' Olanda , le quali cominciarono contro i dogmi della Chiefa , e poscia terminarono contro eli statuti, e dell'ubbidienza de' Principi. Nè ciò dour à sembrare ftranevole , perchè ognuno , che non intende abbaffare il . capo al dolce giogo della Monarchia spirituale, tampoco piegberà la cervice al duro dominio temporale.

Sappiate adunque Voi, o Reynanti, con ogni rigore gastigare color susti, che ne'vossri Stati intendono seminare radici infette d'empie mássime: altrimenti gormoglieranno a vostro danno, spine velenoss di guerre civile. Tanto più, che a Principi Cattolici appartiene brandir lo studoced impuguare la spada a pro della S. Chiefa, secondo in segna Agossino. Pertinet hoc ad Reges Saculi Christianos, ut temporibus suis paratam velint habere Matrem Suam Eccle-

O l'eneranda.c Santa Madre Chiefa Cattolica, Tu fit pura, ed incontaminata da ogni macchia d'errore: Tu la vera guida del Paradifo.Tu la concordia de'Popoli, e Tu la quiete, la felicità, e la ficurozza de'Principi.

Con questo servore di S. Zelo a prò della S. Madre Chiefa Cattolica, ed in onore, egloria del vero, e sommo Iddio, in tal guifa si oppose adunque il, Reverendo Giesuita contro i deliri di così pestilente Idra. Ma tosto da quel aorpo mostruoso spiccò il nono Predicante, che compunto dalla verità evangelica, così conferma per

fanta, e vera la Religione Cattolica.

Fratelli miei carissimi gli strepiti de Zelantissimi Religiosi Cattolici, mi banno capacitata la mente, e introdotto nel cuore la verità del Vangelo, mercè che veggomi coftretto confessare,che tutto ciò,che voi abbiate udito ne' fermons de miei compagni, sia stato un delirio di mente depravata , o pure un timore d' incontrare da questi Popoli un martirio, senza merito, dissi senza merito, perebè ricevere la morte per pompa di vanità, si soggiace alla pena, ma non già st acquista il premio della gloria eterna del Paradifo. Per tanto priego tutti a volere da questa spontanea sonfessione, concepire, se io sia eretico, gentile, o ateista, ovvero fedelissimo cattolico.e perchè bramo essere riputato da Voi,e da tutto il Mondo per cristiano , perciò dichiaro con animo deliberato,che la vera Religione sia quella ,che vien predicata dagli Apostoli, autorizzata dagli Evangelisti , e celebrata dalla S. Madre Chiefa Cattolica , e perciò Voi eforto fiatelli carissimi di non prestare più orecchio al canto fraudolente de'miei Compagni, perchè sono perfidi eretici, ateisti protervi,e Predicatori di false dottrine,e diempie massime.

Tanto confesso per gloria della Chiesa il prefato Predicante, ma con più servore ripigliò il decimo, e così diste.

Fratelli carissimi la pazzia è un morbo naturale, che non non dirado travolge a' più affennati il cervello, perciò non debba fembrare mica stranosse questo nostro institico compagno, oppresso da passimo con jaquiand a frenetica, e calira, con sustatolò supplirò io per consermare quanto nelle lezioni antecedenti abbiamo consinuate le dostrime apossoliche; ma obimes già sensoni da potenza superiore pupero il cuore, precludere la bocca, ed aprire gli occhi dell'intelletto; e già odo ferirmi l'udite celle vaci tremende, che richiamaron' i Padii al pentimene, Saule saule quid me persequeris? Se adunque io son'un'altro Passo, egli è certo, che mi conviene colle lagrimeripudiare ogni fassa dutrina, e sossimene colla lingua, e cossinogue la Santa legge di Cristo.

Più voleva egli dire a prò della S. Madre Chiesa Cattolica:ma oppresso da un'accidente apopletico, perdè la lingua, cadde a terra, e spirò tutto contrito lo spirito. Questo predigio non rassiedo gli altri Predicanti, anzi con più prontezza ripigliò il Decimo, e'i Dodicesi-

mo; in quetta guifa.

Fratelli cărifiimi dobbiamo per iferupulo di nostra ca questi ultimi nostri congență flata violenza di diabolica questi ultimi nostri congență flata violenza di diabolica magia de Religios Cateolici, che banno forzati con incantefimise superficiale invocazioni stuti i Diavodi dell' Infonesa divasfare i corpi di questi due nostri Compagnizacioobb avesfero predicato falfamente quante loro bramavano; sicche costretti da maligni spiriti, ban delirato da Mattie, parlatoda Spiritati, mal avera Religione è quella, che da noise stata predicatate se noi mentiamo potrete attenderne qualibe prodigio dal Cielo. Aspena ciò dettosche suroni cossisi incerniti da un fulmine.

Questo portento richiamò dagli occhi di quelli Astanti le lagrime,e confessarono la malvagità degli Eretici, la sincerità de Cattolici,e la vera Religione incontrastabile

del Santo Vangelo.

Alludesi con questi deliri degli empi, alla malignità, e fottiglienna de persidi Eretici, che sempre ontendono seminare nare infetti semi d'ereste, ed introdurne al mondo la liberta de viaj, e l'impietà delle loro false dottrine; ma per giufia providenza del Cielo, sempre la Fede Cattolica ottiene la palma del trionfo.

### XXX.

# L' Invidia gastigata.

E Gli fu manifesto equivoco de Poeti, l'auer' espresso di cola favola del Pellicano, il quale non intese apriri il petto per nutrirgli col suo sangue, ma ben'egli il tutto se, per calare il suo sdegno contro la natura, che non si compiacque organizzarlo colle mammelle: alla guisa degli animali di quattro piedi, per alimentare con lo latte i cari parti delle sue uscere. Questa inuidia del presato Uccello su espressa da un capriccio o Poeta, che ne piglio dal Sanazzaro il concetto

L'invidia fratel mio fe stessa macera E'l sangue dal suo petto ella si sviscera.

Ma o maledetta inuidia, fe tiene sempre per connaturale issume al fivo per connaturale issume al finto seguiare se sume al finto seguiare se sume al finto se s

Summa petit livor, perflant altissima venti Summa petunt dextrà fulmina missa sovis.

Perciò ben la 'ntese il Morale, allorche esclamò, che una grande fortuna sia da stimarsi per grande seruitù. Magna N n fervitus est magna fertuna. Misera condizione de mortali, se i più selici richiamano in questa Valle di lagrime le

maggiori de plorabili sciagure.

Ma questa infelice calamità, egli è uero, che in niun' altro luogo si sperimenta maggiore, quanto in questo Giardino ameno della bella Partenope, oue sotto se rosse uniglie giacciono gli aspidi uelenosi, che seriscono co'denti,
più che non osfende la lancia crudele, e pietosa d'Achille;
la quale con una punta minacciava la morte, e con l'altra
benignamente osferiva la vita. Ma i Dragoni di Napoli
tec idono col siato, e colla lingua i più meritevoli, calatti,o dalla grata benessenza de Principi, o dalla liberalità
d'una prospera fortuna; Quindi è che ascoltasi in ogni
angolo della Città, il mormorio del pianto degl' invidiosi
Cocodrilli, perchè le Gazze nobili di Partenope (avente le
rose nelle guance, e i Sole luminoso nel petto/cantanodolcemente nel coro colle PICHE canore della Lombardia,
come altresi per essersi

Alludesi alla Casa d' Aquino del Principe di Castiglione, invidiata per lo Grandato ottenuto, come per essersi congiunta in parentela con la sorella del Duca della Mirandola.

Sibilano i Bafilifini, al vedere una Città di Catanja della Cicilia, abbattuta dalle Rosse de tremuoti sin da' fundamentied un'altra allo 'ncontro della Liguria, sollevata più in sù delle Nembrottiche sabriche di Babilonia: come altresì per nutriri selle Lamprede più delicate del Sebeto, e de 'Pesci preziosi del Mardi Gaeta.

Alludesi al Grandato ottenuto dal Principe di S.Nicandro della famiglia Catania, e del matrimonio contratto con

la forella del Principe di Caferta di cafa Gaetano.

Gracchiano i Corbi negri, offeruando con occhio d' invidia i nobiliffimi OLIVETI di Genoua fiorire sù l' alte cime della MONTAGNA di Napolicome altresì per efferfi innestati cogli Allori Regi della Sardegna, ed astretti co'peli dell' ispida barba de' vetusti Duci della Napoletana Repubblica.

Alludesi alla principal casa Oliva Grimalda del Principe di Geraci, aggregata meritamente nel Seggio Nobile di Montagna della Città di Napolite al matrimonio di sua sorella col Principe di Belvedere Carafate si allude all' opinione del Consigliero Biagio Altimari , che stima la Famiglio Carafa descendere da i Rè di Sardegna, e da i venerandi Duci della Repubblica antica di Napoli.

Urlano i Minoffi,gli Eaci,ed i Radamanti:Giudici dell' Inferno, perchè altri GIUDICI di loro più giusti, ed innocenti han fatto colle reti della carità,e coll' esca de' meriti,nel fiume del Sebeto, e del Tevere, doviziosa pescagione di PORPORE, e di Storioni nobilì di prima grandezza, come altresì per auere fat to acquisto nel tempestoso Golfo di Leone, e nel Rio di Madrid di supreme cari-

che.

Alludefi alla cafa Giudice del Duca di Giovinazzo, e del Principe di Cellamare : Cavalieri sagacissimi , essaltati per loro meriti a dignita subblimi , così in Roma , come in Napeli,congiunta in matrimenj nobilissimi.

Latrano i Mastini arrabbiati perchè la nobilissima Aquila IMPERIALE, co'GRILLI qualificati di Genua, volano al pari dell'Uccello di Giove su 'I Monte dell' al-

tissimo Olimpo.

Alludesi al Grandato della famiglia Grillo , e della famiglia Imperiale del Principe di Francavilla; di questa casa risplende il dignissimo Porporato . . . . meritevole del Camauro. with the format of the state of the

Scoppiano finalmente di cordoglio , e d'invidia i maligni,col dire,che Qui ad summum pervenit, ad exitium properat: e perciò attendono dall' incoftanza della fortuna le cadute imminenti di que'Grandi nuovi, eletti dall' Augustissima Casa d'Austria fra gli altri quella Mole, che macina arcani politici , per fanare l' Italia , e le Spagne dal MAL FRAGESE.

Alludesi al Duca Moles, suggetto sagace,e fedelissimo dell' Augustissima Casa, du cui è stato esaltato alla dignità del GranGrandato il Marchefe suo dignissimo Nipoteze si pera altresì ottenere la Perpora medesima, di cui funne decorato Don
Gio: Moles suo consaguinoo; suggetto versito neggii affait
grandi, come dimostrollo, allorachè intavolò concordia fra 'l
Sommo Pontesico Niccolò V. col saggio Alfonso Primo Rèdi
Napolicostanto amante delle lettero, che prasessessifisti appere
più di bel grado i suo Regnische una menoma particella del
suo gran sapere. Malle si omnium Regnorum jacturam
facere, quàm minimam partem doctrine, smitando egli quel
la grande anima delRè Roberto, a cui eran così care le letteresche per esse arbeb ripudiato tutto il suo dominio; chariores sibi literas Regno esse.

Tanto lasciò scritto di questo Principe virtuo so Giusto Lipsio, e dell'altro l'eruditissimo suo Maestro il Panormita, progenitore della chiara famiglia Bologna, che

gode nel Seggio di Nido.

Ma che Gio: Moles di fuso accennato occupaste la dignità di Principe della Santa Chiefa, lo conferma nella vira de Cardinali il Giacconio, e l'autorizza la pietra mamorca, allogata nella Chiefa di S. Spirito di Napoli del venerandi PP. Domenicani. Religione, che sa celebrari per ispecchio di esemplarità, e per sonte di dottrina.

### IOANNI MOLES.

Santa Romana Ecclefie Cardinali Gerunda in Iberia illustri genere orto eloquentia doctrina ac pietate insigniidifoordiis inier summum Pensisticum Nicolaum V. & Alphonsum Regem I. sua sulertia sedatis.

Regnum Aragonia, & Castella ad Pontificem maximum Pium II.ac Sixtum IV. Principes & Respublicas ad cornm Bella pasanda oraseri atque Italia Pacis Compositori.

# IVLIVS MOLES.

Ne tanti viri sue gentis post annos CXX. memoria perest.

Posuit MDC.VI.

Que-

Questa Schiatta con applatifo fu ammessa negli onori dell'Assemblea del Seggio di Portanova, ove gode il Priacipe di Colle d' Anchise dell' antica prosapia Costanzo, Genero del sudetto Duca.

Alludesi, che i Maligni învidiano que' suggetti, che sono esaltati a gradi sublimi,per loro meriti.

#### XXXI.

Il Colosso di Policleto vago al mirarsi da lungi,e dissorme a considerarsi da vicino.

Olicleto, învasato di vanită, stimò rendersi immortale nella memoria de'Posteri con premer l'orme della capricciosa Idea di Stesicrate, che dal Monte altissimo di Atho intendeva chimerizzare la Statua del Grande Alesfandro, di cui egli volte ugualmente metter' in concreto tal fublime difegno:formandone da nobil vena di marmo fmifurato Coloffo, che perfezzionato divenne nel brieve circolo di due luftri con ammirabil magnificenza dell' Vniverse:Dissi essersi compiuto nel termine angusto di un Decennio: imperocchè l'opere memorabili, confecrate all' eternità, non posson ridursi a fine fenza il corso lungo de' fecoli, nè fenza la confumazione d' uno fpaziofo tratto di tempo; Appena adunque terminato sì magnifico lavorio, che dalla strepitosa tromba della sama se ne tramandò la contezza negli angoli più rimoti del Mondo. E perchè la detta Statua fu dall'Artefice allogata nella cima del Caucafo, ivi appunto a gran brigata concorrevan' i Popoli dell'Europa, dell'Afia, e dell' Africa, per ammirar con gli stupori, e contemplarla con gli applausi. Ma chida lontano attentamente spiava la simetria delle sue sattezze, rinveniva in esso compendiati i pregi miracolosi dell' Arte. Davvicino allo'ncontro non fpiccava, che una gran Mole di strana grandezza, tutta confusa, ed informe, poichè nella parte superiore, ove star dovea la Testa, altro non appariva, che un pezzo ovato di ruftico fasso, in cui eranvi incisca lettere majuscole queste parole. GRAN CAPO: GRANDE AMBIZIONE: MA POCO CERVELLO. Alludendo, che i Sourani della terra serbano nel capo pensieri alti, ma mal regolati dalla ragione.

Nella parte degli occhi apparivano due profonde caverne, di figura ritonde, dalle quali fiorgava copio la forgiva di limpida acqua: con .ciò volendo dar' ad intendere, che la corrottela del fecolo meritava compafiionari

col pianto.

Nel fito della bocca vedevasi un' orrenda voragine, da cui versava un'acqua ardente stigia:dinotando, che nella bocca de'Principi superbi,non aunidan, che parole aspre, e minacce dispettose.

Negliorecchi offervanfi due cupe fpelonche tortuofe: non diffimili a quella, che congegnata fii in Cotrone dalle ingegnofe mani di Pitagora: e avvegnachè grandiffimi foffer i detti orecchi; sempre inferiori riufcivan di quelli,

degli Afinelli di Napoli.

Per nasosi ravvisava una lunga stricia di marmo sproffaro alla peggio, ed in esso stavan concavati due larghissimi buchi, che potevano servire per covili di conigli, ed lepri: o pure per stalla degli orecchiuti di Campagna selice. Tutto il di più di tal simulacro, per sapersi qual si sosse, conveniva espicarlo a colpi di scalpello.

Ma egli è pur vero, che con ammirabil' artificio da tutte l'accennate aperture, formavali un prodigios Eco loquace, che replicava ette volte le parole, come quell'altro della Torre di Cicico, descritto da . . . . Dimanierache e tal'uno avesse nel piè di quel Marmo gridato ad alta vocci l'Principi son Tiranni: Con egli arebbe corrisposto con usura. Son Tiranni: Son Ti

Ma fe alcun' altro aveffein tuono di foprano gridato.

I Magistrati fon corrotti : fimilmente arebbe in tuono
quin-

quinto replicato per sette volte la stessa sinfonia patetica. e dolorofa. Del resto poi lo pregio rimarcabile di tal magiftero scemava quanto più in esso si stava vicino, e cresceva quanto da lontano perdendosi di veduta, si faceva occulto; fecondo quella massima di Tacito OMNE OC-

CVLTVM PRO MAGNIFICO EST.

Alludesi, che molti buomini, che da lontano stanno in predicamento grande presso l'opinione della pubblica fama, al formarne poscia la notomia da vicino, si fan conoscere di corto intendimento.

#### XXXII.

Il Cinefe, pellegrinando per l'Italia, ne ammira la beltà delle fue rare preregative,ma ne ripudia con isdegno gli sconci abufi.

All'Asia si spiccò nell' Europa un'ingegnoso Cinefe, per offer var quanto d' ottimo, e di pessimo Ella comprendeva. Volle primieramente ammirare l'Italia, come più degna parte di tal nobiliffimo corpo, e al confiderarne la vaghezza, la canonizzò ner Teatro di magnificenza, e per Giardino vaghissimo di delizie,e per Portento di maraviglie, folamente restò fuor di modo Egli scandalizzato della corruttela de' Magistrati, della sordidezza degli Avvogadi, della vanità delle donne, come della diversità de'costumi , e degli abiti di tanti esemplarissimi Religiosi. Perlochè proruppe doversi stimare per conca d' oro, abitata da' ferpenti: poiche per le contrade delle Città più cospicue d'essa, vedeva Camandoli, e Cappuccini vestici di ruvido sacco, con barboni lunghissimi; ma ben coltivati: Conventuali con barbace ifpide, ed incolte. Teatini,e Cherici Regolari conbarbette brievi, e neglette, e Preti con barbini puliti,e profilatize allo 'ncontro i Padri Benedittini, Certofini, Gefuiti, e Scalzi Terefiani col mento rafo. Fra costoro poscia, chi vestiva abito di color neero, chi bianco, chi bigio, chi leonato: Altri con lunga, e chi con corta pazienza chi col capuccio acuto, e chi rotondo; e con l'abito firetto, e chi largo. Altri a pparivan raßegnati, edivoti, mirando con gli occhi baffi la terra, e daltri vani, e fipperbi col capo altiero contemplando il cielo, e la pofitura degli Aftri. Chi picchiavafi avanti i Sacri Altari il petto, e chi facendo il galant'uomo, e l'orrente, vifitava Dame, e vibrava dardi alle fenefite. Altri appellandoi Teologi, e Maeftri, davan licenza a' Principi di rapir Regni, vaftar Provincie, ed opprimer popoli. Altri facendo il Litterato, e l'Aftrologo, prediceva a Sourani vafti Imperi, e a'mendichi forche, e remi, con altre deplorande difgrazie.

Ma' ciochè filmò egli avere dell'intolerabile, fi fù, che coftoro millantavano offervare il celibato; quando facevan chiamarfi Padricelli, e Padri: e fe Padre fol'è chi hà figliuoli, adunque a tutti lor piaceva l'effercizio dolce

della generazione.

Altri finalmente del fecolo vedeva, che leggevan Paragrafi, ed interpetravan Teltiper rapir dalle altru i borfe i Teftoni. Altri offervò con le croci bianche, verdi , e roffe nel mantello, e nel petto, ch' eran figlivoli di Birri, di Boja, o di Scarpinelli . Altri finalmente facevano con iferitture apocrife reintegrarfi alle Piazze, ed imoltravan difeendere da 'genitali di Giove, o dal priapo d' Almumazar, edi Maroccoficchè conchiuse il Cinese, che tanti Uccellacci pellegrini di vari colori mentavano albergare nella Gabbia de' Matti.

Alludesi alle stravaganze del secolossenza pregiudicarele Religionis fondate tutte con pictre quadrate di santità, e di zele: e perciò deggiono con tutta i riverenza o sociationi de Cattolici, e stimarsi dagli Eretici, per quellu massima, che omne bonum est amabile ex se sulget, & ab omnibus laudatur.

Secondo quanto sia pregiudiciale, che la Nobiltà antica, dalla moderna sia oscurata con iscritture apocrife, e nuove.

XXXIII.

# XXXIII.

L'Idra di Jette Teste abbattuta dalle discordie , e scotpita in marmo da Fidia. Alludente alla Città di Napoli.

On fù già vero, ma chimerica favola de' capriccioss Poeti il serpente figurato con sette Teste di Lerna, estino dalla fiaccola d'Ercole; ma egli è verissima l' Idra di sette Capi mostruosa scolpita al vivo dal prodigioso scalpello di Fidia, raprefentante la Città di Napoli con fette Capi: tutti intesi a divorare, e a distruggere l'intiero suo corpo . Perciò questo non tiene più fieri nemici de' suoi principali membri, che fonda ppunto i Setti Seggi:inclufovi quello già estinto di Forcella, incorporato al Seggio di Montagna; per la qual cagione egli folo forma due Eletti. Questi capi discordi, che son di Capuana, di Montagna, di Forcella, di Nido, di Porto, di Portanova, e del Popolo, fon que', che le abbatton le forze,e la riducon, senza la fiaccola Erculea,in cenere;anzi in favola vituperofa del Mondo. E pure stando ella unita, non potrebbe da niuna nazione bellicofa straniera estere oppressa, nè conculcata; ma godrebbe quella beata felicità, in cui si trova Vinegia, Genova, Lucca, ed Olanda. Questa ultima vedendo il suo dominio ristretto in pochi palmidi terra, si è con maraviglia dell'Vniverso, dilatata per Mare, a tal segno, che contende. in egualità con tutte le Potenze maggiori di terra ferma: Anzi si è resa considerabile, non solo in Europa, ma nell' Afia, nell' Africa, e nell' America: ove prescrive leggi, muo ve guerra, stabilisce pace, e riscuote tributi; ondeda Pescatrice , qual'era,è divenuta Arbitra di corone, . freno de'Principi, e Legislatrice de'Statuti. Tanto opera l'unione de Popoli, che han nella testa sano, e copioso cervello, che fabbricano fode fortune, e largo dominio sù l' incostanza dell'acquase stabiliscono chiara stima presso l' opinione del Mondo:avvegnachè sian ristretti in un mucchio d'arena, ed in quattro angusti, e sterili scogli.

290
Alludofi quante miseria cagiona la discordia de Popoli in una Cittàs accadola divenire da Padrona servaima ciò non s'intenda per Napoli, la quale sempreche saprà mantenersi fette il dominio dell' Augustissima Casad' Austria, godrà serva quiete, onorata sima, e settississima fortuna.

# XXXIV.

Astrea Dea della Giustizia, sdeguata di veder' i Lupi sedensi nel Magistrato d' Apollo, sen sugge su'l Monte Vessevo.

Strea Dea della Giustizia, offervò, che i Lupi sede-Yan nel Magistrato d'Apollo, onde spinta ella dal zelo, impone a'Portieri, che subito li discacciassero da quel venerando e facro luogo col baftone; ma effi prefentano le cedole d'Apollo, e minacciano di farli coltivar' i campi di Nettuno col remo, come irrespettevoli, e petulanti. Onde i Portieri si preclusero la bocca, ma Astrea sdegnata di veder profanata la fua Regia, tofto fugge fu'l Monte Vessuvio a tutta carrierated ivi invoca que' spiritid'Averno ad' effalar faffi bituminofi, globi di fumo fol fureo, e fiamme ardenti di fuoco, per incenerire quel corrotto Magistrato. Quindi un Zelante,o si fosse il Sileno di quella Città , divoto del Taumaturgo Protettore d'effa, cominciò a sparger medaglie della sua Immagine, per le pubbliche contrade, ed effortò il Popolo ad invocarlo in fuo ajuto: ma il detto Santo conoscendo il giusto sdegno d'Astrea, impose a Giove superno di costrignere Apollo a togliere la cagione d'un tanto male : cioè di non conserirfi gli uffic) a'fuggetti immeritevoli co' danari ; perchè ognuno, che compera le Toghe, vien costretto risarcirsi la spesa, vendendo a caro prezzo la giustizia, con pregiudizio del Pubblico, e del Regio decoro . Per tanto Giove chiama il suo Secretario, e in tal tenore scrive ad Apollo.

Siam pur costretti servirci della nostra suprema autorità, per togliere dal Mondo abusi tanto detestabili, e pernicioliscome quelli di vendersi gli Vfficje le Togbe a prezzo alto,a' suggetti di poca dottrina, di pessima coscienza, e di niuno merito, con tanto pregiudizio del Pubblico, e con discapito del supremo decoro della sacrosanta Giustizia: la quale giustamente sdegnata d'una tanta corruttela, sollecita gli spiriti infernali a mettere in torbido Il Cielo , in conquasso i Magistratise in soquadro la Terras Per tanto dovendosi rimediare a'danni così imminenti; farà dovere, che vivamente vi effortiamo a conferir le cariche militari , o politiche a' suggetti di tutto merito,e di accreditata stima ; acciocchè non sia pregiudicata la Giustizia, come altrest per non dar motivo a i Moni d'esclamare, che gli Dei pur serbon sentimenti fordidi,e venali . Non fate adunque il contrario ; altrimenti ci serviremo dal gastigo de tuoni , e della violenza de'fulmini. Dalla nostra Regia Giove Juperno.

Alludesi quanto pregiudicio egli sia al Pubblico,e al regio decoro, conferirsi per denaro le cariche, come si prattica nell' India: ma questa corruttela non si offerva per la Dio grazia fotto questo Cielo ferenilfino d' Europa, in cui rifplendono i Soli , e le luminose STELLE . Che influiscon' a popoli costellazioni benigne.

XXXV.

# Ercole spogliato da' Lupi del Foro.

Rcole, dopo aver con tanta gloria, debellato i Mostri più orrendi della Terra,e dell' Inferno; gli cadde in mente, di voler' altresì abbatter' i Lupi rapaci del Foro. Ma prima volle egli prenderne configlio dalla Dea della Prudenza, la quale gli diste, che 'l cimento era troppo ardito, e pericolofo; per lo numero grande di tanti Mastini rapaci, che potevan divorarlo, ed ofcurargli quella stima,

. 293 che acquistò in tanti gloriosi trionsi . Ma Ercole assidato al proprio valore, volle secondare il suo genio, e chiamò in isteccato i Lupi , a combatter seco a quattro a quattro, e quelli accettando l'invito, l'affaliron davanti, e da dietroje gli tolfero dalle spalle la pelle del Leone Nemeo, che li copriva le spalle, e gli serviva per chiaro attestato de'fuoi trofei ; onde fù costretto fuggire dallo steccato , e lasciare con sua vergogna, vittoriosi inquel campo i suoi nemici:av verandosi l' Adaggio Nec Hercules conera dues.

Alludesi quanto rapaci siano i Lupi del Foro, che non solo spogliano i poveri litiganti, ma imbolano la camicia, e le

vesti,anche agli Eroi.

Secondo, che sia grande errore de' Grandi messersi incimento co suggetti vilized in pericolo di perdere l' acquistata Stima.

## XXXVI.

La Galeazza massima de Ladri domestici, e la Barca d' Acberonte de rapaci Grifoni del Foro dell'India

Strea effendo stata importunata dalle incessanti A doglianze del Pubblico, per tanti furti, che alla giornata si commettono da' Lupi domestici, e dagli alati Grifoni del Foro dell' India , si risolvè spedir Momo in quelle parti con patente di spione, acciochè secretamente s'informaffe del tutto,e dopo gliene facesse distinta relazione, per darvi la dovuta providenza; onde Momo si vesti alla Persiana,e si condusse nella Città di Polina della Cina, ove regnano le furberie, e trionfano le trapole; ed ivi s'introduste nel Palagio regio, in cui albergava il supremo Governadore di quel vasto Regno, e'l conobbe, per un fuggetto grave di cottumi, edi grande intendimento,e che molto invigilava agl'intereffi del fuo Principe, e del Pubblico, con lode univerfale di tutti. Indi inoltroffi nelle Secretarie, ed offervo, ch'eran due organi ben' accordati;poiche si spedivan dispacci giustificati, e le cariche si conferivano a persone di merito: e non già si vendevan' allo 'ncanto, come si praticava ne' tempi passati.

Volle poi portarsi nelle case di que Togati, e li trovò ornate di suppellettili preziosi; ed ognundi coloro si manteneva con sommo lusso, edecoro; quando non aveano

di rendite un quadrino.

Quindi re paffaggio ne' Magiftrati, ed ofservo la corruttelar dico, le ciarle inutili degli Avvogadi, le calunine de Procuratori, le furberie degli Scrivani civili, e criminali, con tutte le feelleragini degli altri Curialicome delle relazioni apocrife de' Portieri, e delle faifità de' Notaj; Solamente reftò foddisfattifiimo del zelo, della prudenza, e della gentilezza di molti giufti Miniftri, che procedevono con tutta giuftizia.

Indi pasò alle case degli Avvogadi, e vide mobili, e galerie alla regale;ma informato delle loro rendite, intefe, che altro non avean' di certo, che quello, che lor perveniva da furti, che facevano a' lor miferabili Clientolitè vero però, che fra tanti pellimi, risplendevono alcuni po-

chi ottimi.

Volle appresso visitare i Mercatanti, e nelle loro stanze trovò l'infama turba de'bugiardi Sensali, da' quali su accertato, che con le usure accumulavan tesori, e compe-

ravano Stati.

Si portò preso a poco nelle Speciarie; e restò stupido mirando in este un' officina de'vetri, con tante carafe, carasine, lambicchi, orinali, recipienti, e storte: Queste ultime dirotavano, che indetta prosessione non eravi cosa diritta; e mentre egli considerava la varietà di tanti medicamenti galenici, e chimiciscome spiriti, solfi, falli, e cro-saceli sopragiunse il Protomedico, accompagnato da que degli Otto (così detti, perchè son qutti Ladri, 17 036) a viconoscere que' Vasi pieni d'imposture, e di estratti; e volendo Momo star'intesodi tal sunzione; proruppe lo Speciale ia capite: Costoro non vengon già a visitare i

medicamenti,ma la mia boría, e perciò nelle Speciarie si compera la morte, e si perde la faltute : atteschè i nostri veleni vengon da questi ladri canonizzati per Elixiri preziosi: anzi a nostra compiacenza fan la Tarista, o sia Tassa de prezzi de medicamenti, così alterata, che ogni carlino, che spendiamo, ne ri cogliemo cento.

Si portò poi nella casa de Chirusici, e le rinuenne piene d'alume di rocca calcinata, e di precipitato; con altri cau-fici corrostivi, ed acque figie indiavolate. E volendo sper'egli, il perchè ? risposero, con questi tenemo sempre a

perte le piaghe, per dilungar le cure.

Volle altresi riconoscere i Medici, i quali consessarono, che la Medicina sia fallace, incerta, ed oscura; con tuttocio per vivere, eran costretti dar ad intendere al volgo ignorante lucciole per lanterne, e predicar miracoli: quando con essa non farevano far altro di certo, che torre la vita

a'fani, ed empiere di cadaveri le fepolture.

Finalmente spiò per minuto tutte le furberie de Tavernaj, Maccellai, Potecai, Pescevendoli, Fruttajoli, Fornaj,col di più della turba infana de Vagabondi, Giucatori d'avvantaggio, Spie, Cornuti Volentari, e Ruffiani; eli giudicò tutti degni di galera , e di forca ; Per tanto avendo Momo del tutto partecipato ad Astrea, e alla sua sorella Nemesi, queste concordemente ordinarono doversi fubito fabricar in Vinegia più Galeazze, capaci per tanti indegni,e vituperofi scellerati,nimici di Dio, del loro Rè, e del Pubblico;ma folamente si lasciassero i Dottori, è Curiali dell'India,a far penitenza nella Barca d' Acheronte, zappando col remo l'acqua stigia d' Averno, per gastigo de'lor'enormissimi peccati . Ma perchè poscia intese, che tutti i Magistrati d'Italia, e particolarmente que' della Città di Napoli, eran giustissimi, dottissimi, e degni di somma stima; perciò ordinò, che sussero onorati, e premiati; ma gli altri de' Magistrati Ecclesiastici, perchè eran tanti Apostoli, che dovessero per maggior lor gloria prendere la palma del martirio nel Giappone, acciocche da questo

mon-

### XXXVII.

Marco Aurelio Severino, e Francesco Redi nel far la notomia al Capodi Napolise di Firenne, non rinvennero in essivestigio alcuno di cervello.

Arco Aurelio Severino della Terra di Tarfia della Provincia di Calabria ultra, fottoposta al dominio della qualificatissima Casa Spinello; su celebre filofofo, famoso medico, ed insigne Litterato del secolo passato : avvegnacchè nella chirurgia fervendoli non dirado del ferro, e del fuoco; non manco chi l'investi del sopranomme di Severino Severo. Ma egli in fua difefa alzò ingegnosamente per Impresa una Lima, animandola col Motto. Afpera Lanie. Coffui fentendofi un giorno aggravato il na so da un bizzarro Grillo, volle sar la notomia alla smisurata Testaccia di Partenope, e la rinvenne del tutto vota di cervello. Onde egli stimò darne la notizia al fuo caro amico Francesco Redi , a cui egualmente cadde in mente d'offervare il Capo di Firenze, di Pifa, e di Siena: e tutti trovolli di cervello manchevoli , e difettofi: perlochè conchiuser o indagar la cagione d'una tanta firavaganza,dal famoso politico Niccolò Macchiavelli, il quale con la Lanterna di Tacito,e di Livio scuoprì a' Principi gli arcani della buona ragione di stato:cioè il buon governo de'Sudditt, la regolata amministrazione della giustizia;la concordia,e l'unione de' Cittadini:la virtù ne'Principi,e la costanza de' Popoli, in tolerare l'avversità della fortuna. Massime per altro degne di lode; quando non l'aveffe corrotte,dalla libertà, che die a'Tiranni di traviare i sentieri del giusto, e dell'onesto: che sono i due cardini, per dove deggiono raggirarsi i Principi Cattolici : come base sode della Cristiana politica, la quale ammette tuttociò.

tocciò, che viene prescritto dalla ragione, e ripudia i prestigj fallaci del senso: sempre proclivo,, e sdruccevole a quel male, che più piace alla nostra corrotta natura . Il Macchiavello adunque rispose a'detti due Filosofi, che avessero aperto il capo di Vinegia, di Genova, di Lucca, e di Olanda, che senza altra interpetrazione arebbon di bel grado appreso la cagione di tal mancanza. Questa propofizione ofcura, rifvegliò maggiormente la lor curiofità d' ubbidirlo; e fattone l' offervazione, conobbero tutte le detteCittà libere, così ben fornice di cervello, che potevan proyederne tutte l'altre del Mondo; onde eglino indrizzarono le fuppliche alle stesse venerande Repubbliche, pregandole, che avessero lor propalato in confidenza, di qual cibo nutrivanfi, che produceva nelle loro Teste tanta copia di cervello? Come altresì, che si fossero rese agevoli a prescrivere ad amendue loro qualche elettuario, per poter medicare Firenze, Siena, Pifa, e Napoli; ma ottennero per categorica risposta, chel'Erba santa dell'Aristocrazia, descritta nel Libro Secondo della Politica d' Aristotile, e menzionata nelle Annotazioni delle Repubbliche da Martino Borrhai al fol. 126. una con l'Elixir dell'unione, e della concordia tra'Nobili, Cittadini, e Popolari, erano specifici infallibili a produrre nel capo d' ognì Città abbondante fenno,e copiofo cervello.

Alludes, che quelle Cistà ban giudizio, senno, e cervello, che san vioure con quella bella libertà, conceauta da Dio, e dalla Natura a tutti gil Vomini: perchè nos poppels dalla tirannide de Principi, nè dalla cervuttela de' Magistrati, ma ben governati con la giustizia, con la ragione, secondo i dettami della vera Virtisla quale tiene per centra la buona silossa Quindi è, che color tutti, che sibilirono leggissormarono statuti, ce didearon some di governi politici, per ben regger'i Popoli, tutti furono insspiri Filossi; com Zaroa stoche s'abricò la Monarchia degli Assiri, e de'Caldeit Aspaminonda, che stradò Felispo il Maccdone a costrurre quelle della Grecia: Ciroche gistò i s'ondamenti a quella del

la Francia;ma perchè ogni Monarchia, che soggiace sotto il dominio d'un solo Principe, ba dimostro la sperienza, che in processo di tempo traligna in tirrannide; perciò gli Politici più assennati convengeno; che'l miglior erdine di governo pelitico, per felicità de Popoli, sia quello, che viene circoscritto nell' Aristocrazia, come Vinegia, e Genova, o nella Democrazia, come Olanda . Su di che se ne potrebbe formar voluminoso discorsi;ma essendo materie delicate, deggio passar la per alto: solamente per massima generale, servirà attestare, che fortunatissimi possono stimarsi que popoli, che vivono sotto il fantiffimo, benigniffimo, e clementiffimo dominio della Cafa d' Austria: essendo dotata dal Cielo di tutte le virtù morali , e cristiane, e perciò giammai bà inteso opprimere i Sudditi, ma con prodiga beneficenza esfaltar tutti: ne tampoco ba preteso sollevar nel sommo della Pretura quelle Mignatte, che più sanno indagar perniciosi spedienti, per cavar' il sangue dalle vene de' Sudditi, ovvero condurre al sepolero i vivi, per pagar' i rigorosi tributi dalle ceneri de' Morti.

# XXXVIII.

Lanterna politica, con cui scuopronsi gli occulti Arcani del Gabinetto della Repubblica d'Olanda; e' illumina-la cecità delle due Corone principali d'Europa, acciochè stabilissero scambievol concordiasper dilatare glorio samente i loro superi, per abbattere gli Eretici, e per ampliar'in ovore del sommo, e vero Iddio, la samea Religione Cattolica.

A Repubblica d' Olanda avendo, con ammirazione del Mondo, flabilito il fuo dominio fu l'incoftanza del mare, foggiace fovvente alle agitazioni di continove tempefte di guerrezanzi con cuor palpitante, fempre teme naufragar negli fcogli di Scilla, edi Cariddi: che fono appunto le due potenze primarie d'Europa, che possiono colla forza dell'armi afforbirla; la onde ella considerando le sue P p

imminenti cadute iècostretta per ischermir le insidie dell' Vna,bene spesso ricourasi sotto l'ali della protezione dell' Altra; con tuttociò giammai tralascia fantasticar la rovina di amendue quelle. Ma non avendo ella polfo robusto discuoterle a terra, ne attende le cadute, o dal beneficio del tempo, o dalla loro discordia, che a tutto studio ella coltiva col fuoco vivo di guerra. In tal guisa spera serbarfiin ficura,e tranquilla calma, e viver fempre pacifica sù l'acque del mar'a galla. Ma che altro oggetto no n rumina nella mente, che 'I tracollo di dette due Corone, chiaramente manifastasi coll'offervazione che ella intavolò la lega, non folo per difendersi, ma per metter' in foqquadro la Francia, e dividerla in più Principati. Collo flesso arteficio, non sarà strano lo credere, che con secrete intelligenze procuri toglier' alla Augustissima Casa la Monarchia Quindi lufinga i Grandi delle Spagne a dividerfi que Regni: ovvero ridurli in Repubbliche libere ; e per invogliarli a tal partito, lor propone, che l'effer dominati da un Principe Francese, tutto a lor costume contrario:altro non sia, che piegar la cervice ad un gioco duro, e tirannico;ed haver per capo un Leone feroce per divorarlicome altresi fuggeriscono agli stessi di non potersi sidar più della Cafad' Austria, perchè avendola così sensibilmente offesa, giammai dovranno sperar più da lei indulgenza,ma restarebbon del tutto abbattuti; come accadde a que Grandi del Regno d'Aragona in tempo di Ramiro il Monaco, che a fuon di Campanone lor celebrò funesto il martorio: ovvero imitarebbe quel Tarquinio, che recise con politica verga i più alti,e follevati Papaveri. Ma che nemicissimi siano internamente gli Olandesi dell' Augustissima Casa d'Austria, co'quaisentimenti più aperti potevon dimostrarlo? quanto che giammai intesero prestargli nella recuperazione del Regno di Napoli, e di Sicilia niun'ajuto, ma sempre con ispiciosi pretesti, ne dilataron' alla lunga l'Impresa:ad oggetto, che detti Regni appigliandoli a qualche altra nuova forma di governo, si fossero

in tutto,e per tutto alienati dal fuo clementissimo dominio; come altresì costa detta nimicizia, per effersi sibellata dal fuo vasfallegio ; non per altra caggione, che per godere la libertà della conscienza. Così adunque detta Repubblica dal precepizio di queste due Corone, spera goder su l'acque inquiete di Nettuno, la serenità d'una perpetua calma. Queste massime, avvegnaché pajon ofcure negli occhi degl' ignoranti, fon chiariffime a color tutti di alto intendimento, e di mente illuminata. Per tanto spinto dal zelo, e dalla sedeltà immarcescibile, che professo all' Augustissima, Clementissima . e Santiflima Cafa d'Austria , esorto con suppliche umiliate queste due Corone, tanto considerabili, di stabilire una perpetua pace, con restituirsi alla sudetta Augustissima Casa l'intiera Monarchia, fabricata con pietre di pietà da'fuoi Maggiori,e dopo volger' unitamente l' armi contro gli Gentili, e degli Eretici, per allargar le loro glorie,e per augumentar la Santa Religione Cattolica in onore del Sommo, e vero Iddio.

XXXIX.

Giove Nume Superno costrigue Mercurio a dar ragiones perchè avea con l'acqua del pozzo di S. Pietro Martire di Napoli battessato Cornelio Tacito, e datogli tal Nome.

Iove Nume Superno avendo prefentito, che Mercu-I rio Dio de Ladri avea con l'acqua di S. Pietro Martire battizzato il Principe degli Statilti, e messogli di Tacito il nome,gli fè rigorofo precetto a renderne la ragione; onde egli prontamente con profonda riverenza in tal guifa gli rifpofc.

Sà la vostra Deità, che io son Nume de' Ladri, e perciò deggio ademplir'il mio debito di proteggere, favorire, ed ajutare color tutti,che san giuocare al dilettevole passatempo di cricco,e crocco,e al Fugilozio del Fas, & Nefas. Perciò bò ftimato battezzar il Frincipe degli Statisti con l'acqua di S. Pietro Martire, che forgendo dalla miniera d'oro, ed'argento, accrefte la fete a' fordidi Midise preclude la bocca a que' Scrittori di penna libera, che biafimano i viza de' Principi, edi tutti gli altri fordidi ambiziofi, come fe nelle fue opere Tacito, che non tacque l'enormità di Tiberio, e di Nerone. Sicchè con detta acqua acquifiando ggli la brama d'acquifiare argento ed oro, non ardirà rimproverare gil altri, che fon tinti della fiessa pecesper tal eagione anche l'hò dato il nome di Tacito, acciocchè tutte le surberie de'Ladri, li coprisse di manuello d'an prossono filevaici; non discredita si coloro, che con le reti lunghe degli Apostis s'av pescagione in tutti i stimi, e in tutti i mari di coralli, di perle, d'argento ed oro.

XL.

Ligurgo Solone, e Zelevco, spediscono Ambasciatore ad Eraclito, a conceder lore una botte di lagrime, per compiagnere le sciocchezze de Patrizi, nobilissimi della Città di Polina in Romania.

Ssendosi i sudetti famosi Legislatori partiti dalla lor patria,a dar leggi,e formare statuti politici , per selicità de Popoli, capitarono nella nobilissima, ed antichisfima Città di Polina in Romania, fondata da' celebri Cumani,e Calcinesi: ed avendo ammirato la magnificenza degli edifici,la vaghezza del sito, l'amenità del Cielo, la fecondità del terreno, e'l valore, e nobiltà de'Cittadini; confessarono, senza nota d'adulazione, che dovea celebrarsi per un Paradiso di delizio,e per un Teatro venerando di magnificenza;ma offervando pofcia i costumi , e'l genio stravagante di que'Patrizi, trascurati negli interessi della Patria, e tutti discordi; non solo si rendevano poco stimabili,ma schiavi di tutte le Nazioni bellicose del Mondo; Vollero effi co'fani precetti,e fodi documenti, prescriverli in primo luogo a stare uniti, e concordi, altrimenti formavano un corpo mostruoso: essendo il corpo politico d' una Città fimile al corpo umano, formato di più membri;

cioè il Capo, rappresenta la Nobiltà, che allogata dalla natura in parte più superiore,e nobile,comanda a tutti gli altri membri inferiori,e questi con ubbidienza cieca debbon'ubbidirlo:Le braccia col busto, sono i Cittadini civili:Le gambe,e i piedi,è la Plebe,che deve star subordinata al capoje al fusto; ma tutti poscia con sonora armonia, debbono amarsi, stimarsi, stare uniti; ed in tutti i bisogni pubblici, non debbon'aver'altro oggetto, che la confervazione del Tutto. Altrimenti, l'Vno distruggendo l'Altro, fi renderanno schiavi di color tutti, che han forza, e cervello di mettergli il freno nella bocca, c'l giogo afpro, e duro su'l dorfo; ficchè qual Verga sciolta, sarebbe da ogni debbole spezzata. Ma questi fani configli, non trattenne loro di secondare la pravità del proprio genio, che faceva lor conofcere per Animali orecchiuti poco ragionevoli : Sicche li detti Savi fecero alzare nel miglior luogo della Città un marmo, in cui erano incise queste misteriofe parole. Perditio tua ex te Israel . E mentre lor voltaron le spalle per portarsi altrove, furono pregati dagli stessi Patrizidi fare una lettera ad una Cometa, acciocche avesse avuto protezione de'loro pubblici affari: ma questifagaci Legislatori con isdegno lor differo : o sciocchi senza cervello,non conoscete, che le Comete candate sempre fon preludio d' infanste disgrazie? perchè non vi raccomandate al Sole da cui potrete essere riscaldati, ed illuminati di grazie? forse ricorrete alla detta Cometa, perchè la fua Coda tiene analogia con quella lunghissima, che vi spicca da vanti , e da dietro ? Non perciò si distolfero dalla loro opinione , perluchè ottennero allaloro sciocchezza. Onde detti Legisadeguata latori sdegnati, che non voltero approfittarsi de' loro fani configli ; ordinò , che nella piazza più pubblica di detta Città si dovesse allogare in marmo scolpito quellaStatua diPifiade, che ad ognuno, che gli profumava la spalle d'unguenti preziosi, gli spicca va calci mortali, e lo toglieva dal Mondo. Al302 Alludest, che sia troppo avvelirsi ricorrere alla protezione di que suggettische con le suppliche s'insuperbiscono.

#### XLI.

# La contesa de'Pedanti.

Entre, che 'l Padre Alvarez Emanuele conducevasi col capo chino, spalle curve, mantello brieve, e cappellaccio a falde cadenti, in compagnia d'altri Padricelli dell' esemplarissima Compagnia degli Scenziati; ma tutti a due alla sfilata d'egual coppia, altezza,e mifura; acciochè H'più alto,e follevato di statura non evesie su'lcapo dell'altro mangiato)nella deliziosa Villa di Malatesta, per fortificarsi la studiosa Testa con gli spiriti di Falerno,e di Teffacciose per lagrimar'i lor peccati con le dolci lagrimedi Somma,di Gragnano,e del Calitto; e per morficarsi altresì la carne con le carni delicate di Sorrento, di Massa, e di Capri,e con le pollanche allattate, e beccafichi : venne infidiato da mafnada turba de'nafuti Pedanti, che con le penne acute gli ruppero i vetri del nafo, egli sfreggiaron la veneranda barba calva,e'l mustaccio toso, senza quella dovuta riverenza, dovuta alla fua admodum, e preclariffima reverenzia.

Il primo fendente fiero, ed indefereto, gli su seagliato dall'eruditissimo Scaligero, il quale come cenzore della sua grammatica, volle, che tutte quelle prolisse regole, si dovessero ridurre su estamente in Attivi, e Passivi. Satir est, disse estimativa su monte su monte su discontinua del dividere, que actionem, so passionem se prosidente.

Di questo sentimento su Francesco Sanz . Verbum est pars orazionis, cum temporibus sive casu agendi, vel patien-

di significativo.lib.3.cap.2. in Minerva sua.

Di non dissimil sentimento sù Antonio Nembrense lib. 3 de verb. ove disse. Verbum est pars or ationis declinabilis, com modis, & temporibus agendi, vel patiendi significativa.

Ma

Ma tutto ciò vien'autorizzato da molti Filosofi , che dissero. Nullum dari medium inter agere, & pati . Omnemque motum, aut actionem effe, aut passionem.

Con un tal metodo fuccinto vogliono, che gli scuolari diverebboro provetti della lingua latina,nel termine brieve di fei meli, fenza logorare il teforo preziofo del tempo, per divinire provetti Afinelli, secondo quelli Adaggio. Pu-

rus Grammaticus purus Asinus.

Ma dopo questi insulti su similmente insidiato da' RR. PP.delle Scuole Pie,i quali con istucchi, temperini, e cappa corta rivolta al braccio finistro, gli scagliavan di piatto, edi punta colpi mortalisposciachè intendevan dichiararlo contumace nel Tribunale di Donato, e di Prisciano; col dir, che avesse imbolata la grammatica latina al Padre Gasparo della loro Religione: e ne recavan per testimonio Pietro della Valle, che fù condiscepolo dell' Vno, e dell' Altro:come leggefi nella quarta Parte de' fuoi Viaggi.

Finalmente venne molestato dalle punture dell'Apa ingegnosa Calabrese, che gli scemava la gloria colla sua grammatica volgare: molto accreditata de' Pedantucci dozzinaliscon tuttociò fù egli difeso da Pedagoci di grave autorità, e particolarmente da RR.PP. Gesuiti, i quali lo fecero dichiarare da Minerva, per Principe de'Pedanti, e per Oracolo della lingua latina:come tale nel frontespicio della fua opera grammaticale fù scolpito con gli occhiali fu'l nafo,per alludere,che più vide egli con quattro occhi massimi, che tutti gli altri Grammatici con due vetri minimi, fabricati nell'officina della Natura.

Ma sdegnati tutti questi nasuti contro i PP. Gesuiti,li criticavano, che avessero corrotto la purità della favella Ciceroniana, per apparire troppo eleganti, ed ofcuri; nello stesso tempo, che sapevan co'moribondi parlar taoppo chiari,perfarfi lafciar larghi legati a lor luoghi facri : avvegnacche non prevallero queste cal unnie . Anzi su ordinato, che tutti i Pedanti si bandissero dalla Repubblica di Platone: falvo i celebri Flavio Sofipatro, Diomede Arun304
gio, Elio Donato, Cornelio Frontero, Aulio Gellio, Aldomanuzio, lo Scioppio, il Bossiocon l'Eruditissimo Maestro
di Rettorica Erasmo, e Quintiliano. Con tutti gli altri riferiti da Pietro Angiolo Ssero nel trattato De mobilitate
professim grammatica, e bumanitatis.

Alludesi,che la miglior grammatica elegante è quella del-

lo Emanuele.

Secondo, che i Pedanti son mordaci e criticano le macchie della Luna, e lo splendore del Sole.

#### XLII.

# I Giudici Plebei sospetti a' Nobili.

Msibiade Nobile Spartano, essendo stato sensibilmente aggravato co' decreti ingiusti da Crasilio, Giudice d'oscuri natali,si accese egli di sdegno, e spinto da'primi moti,lo tolfe dal mondo con un colpo di stile, perlochè precipitò come tutti glialtri Giudici cattivi, ne profondi abb.ffi dell'Inferno.Questo delitto grave nell' apparenza, richiamò tutto il rigore severo del Magistrato degli Esori,da cui essendo stata commessa la causa a cinque Giudici Ignobili, fù dagli stessi condannato a morte; ma egli in ascoltar la funesta sentenza, punto non turbossi; solamente le intendere a quel Magistrato, che egli stava disposto pagare sì severo tributo alla Natura : Sempreche gli fosse permesso difendere con la propria lingua la sua causa; altrimenti se ne appellava avanti il Tribunale di Giove Superno; e perchè il tutto li venne conceduto, tofto egli fi condusse nel Magistrato,e in tal guisa parlò.

O Venerandi P. Coscripti. se i Giudici miei nemici poson comdannarmi , senza violassi gli antichi Statuti della mostra Repubblicastutte le leggi umame , e diviniciti ata casa son pronto-piegari il capo nel talamo, e morire innocente. Dissi innocente, perchè le cospe de primi moti dell'ira non son punibili. Ma che miei nimici capitalismi seno que', che m'bannu condannatorbasta provarlo, con quell'antipatia naturale, che si offeroa sir a il nobile, e'l plebeo, tra'l cane, e'l gatto. E perche io son nato ad illusti d'odic, ed i detti d'ossersissipercio la nossera di municia si contrasse sinda tempo, che per decreto della natura; os siavos prigione nell'utero maternasse e tanto su giudicata da que Savi, così ssissiment que distifa, che divenue presciosto della penase con decreto inviolabile su ordinato, che i Giudici plebei non postesse intervenire nelle causse de Nobili, ma che questi sapsitasse applicasse alla sacustà Legale, per abilitarsi ad esser ministri plebei, a' quali per issuo naturale sempre sono della Nobiltà si a' quali per issuo naturale sempre sono della Nobiltà si erissimi nenci.

Secondosche sia gran follia de Nobili non applicarsi al Dotterato,col quale diverrebbono ricchi di danari,ed opulenti di stima. XLIII.

### -

## La felicità della China perturbata dalla sottil politica de'nobilissimi Castigliani.

C E gli Scrittori autorevoli, che han parlato per disteso del gran Impero della China, meritano piena credenza; egli è certo, che una tanta parte dell' Asia, dovrà di tutta l' Asia stimarsi la migliorespoiche ella giace sotto un Ciclo ridente,e fereno:l'aria amena, e la terra dorata dalle prodighe mani della natura di tutti i fuoi più speciosi doni . Ricca di miniere, abbondante il terreno di biade, di frutti, e di quanto al nutrimento de'viventi conviene. I Popoli d'ingegno follevato, di coflumi umani,e gentili. Le loro leggi eran fondate su'l giusto, e dell'onefto, nè per anche la quiete tranquilla di que' popolette nocenti, veniva perturbata dagli strepiti del foro, nè pergiudica ta dalla corruttela de'Magistrati;nè dalla fordidezza degli Avvogadi,e de Curiali. Ognuno godeva pacificamente il fuo,nè i morti vivevan inquietati ne' fepoleri, a pagare duri, e rigorofi tributi . Onde quel Monarca vivea alla grande, perchè grandi tesorigli venivan sumministrati dal suo opulentissimo erario. Ma tanta felicità fyani, e in que'fortunati Pacfi in un ba-

Qq

306.

leno per la fagace politica degli Statifli. Attefochè essendo capitato, nella Città capitale di quel vasto Regno un politico Spagnuolo: Costui per insinuarsi nella grazia di quel Sourano, gli diste, che dovesse per sua sicurezza introdurre, al modo di Europa, i Magistrati, e che avesse governato i suoi Sudditi con le leggi de Tessi, e cole Cossituzioni, e Statuti del Regno di Polinarperchè in tal guisa oppressi i popoli da continui litigi civili, e da avveltiti dalla povertà, che cagionava la rapactidi que' Curiali, non arebbon potuto più tirar calci i Nobili, ne' suscitar tumulti Plebei; in tal modo goderebbe un ficuro, e quieto dominio d'un tanto vasso suspenso que que que della consistati per insclicità di que' Sudditi, posta in essecuione; perloche quanto godevan della pace del Paradiso, altrettanto ora penamo nell'atroci pene dell'Inserno.

#### XLIV.

Gli Afini di Polina ricorron' all'autorità del gran Sourano della Tofcana,per effer' aggregati alla Cittadinanza di Firenze, e per trafportarfi fotto quel Cielo tranquillo, e fereno.

Li Afini della Città di Polina, avendo preintefo, che nella nobiliffima Patria di Firenze fioriva la qualificata Profopia degli Afini i fupplicaton quel gran Sourano di farne aver da quel pubblico la Cittadinanza, & anche l'atteftato, che fian tutti di uno fteffo ftipite direvati; onde la generofa benignità di quel Principe, intendeva lor compiacere, ma fortemente fi oppose il fino Statista Niccolò Macchiavelli: dicendo ò Siracova V.A. Serenissima le mie politiche massimo, che l'hò ditubate nella mente, e d'impresse nell'animocio è, che la maggior sicurezza de Principa a ferbarsi felicemente nel Trono, egli sia più nella benevoglienza de Poposii, che della Nobilta, a quale essendo di molta lunga inseriore di numero a quelli, non può tirar calci a Padroni, sempremai, che sarà diseso da quelle patre maggiore. Se dunqueciò egli sia un precetto incontrastabile, ne siegue, che essendo gli Afini di Polina aggregatia que.

sta Nobiltà, prevalerà in tal modo alla plebbe, che V. A. Seronifisma farà deposto del trono: fapendo quanto da' Nobili sa ella internamente odiato. Ma perchè i Principi deggion servirsi nelle negative, del dolce mele nella bocca; perciò dourà risponder loro, che la Città di Firenze, essendo di luogo angusto, non sarà giammai capace d'albergar nel suo feno tanto numero infinito di Orecchiuti quarrupedi, che perciò si contentasseno viver nella lor Patria: godendo le carriche piu eminenti del pubblico, e di andar altresì, alla guisa de'Cesari trionsanti; sempre nel Carroà Quattro,

#### XI.V.

# La Statua d'Antigone in duello col simulacro di Cupido.

P Raffitele famoso scultore della Grecia , immortalò il suo nome, perchè animàva i marmi collo salpello; ma sù sua perato da Polignoto ne viviv colori, che spargevà nelle tele. Questo ingegnoso Dipintore sù costretto da Antigono cieco d' un' occhio, a fargii il ritratto al naturale ; onde egli per ubbedirlo veniva ad incontrare il suo sdegno, e metters si richio a perder la vita, perchè non senza orrore arebbe quel Regnance mirato in tela la disormita della sua orrenda caverna; perciò il dipinte da prossilo, e quella parte apparente spiccava agli occhi de' Rigua: deni, sembrava un vago Narciso, e grazioso Adone.

Quelta figura fu esimplata in marmo da Prassitete, ed allogarta nella Galeria famosa di Nerone,dove spiccavano i miracoli di più celebri Scultori, fra quali il Cupido scolpito da Fidiache mirando le vaghe sattezze di questa Statua, armo di spada, e per invidia chiamolla in duello, stimando superanla, perche non avea, che uno occhio aperro, quando l'altra era del tutto cieca. Per tanto cominciossi la pugna con egual valore, ma alla sine Cupido restò vinciore, e si verissico, che simia vincia simore. Et nos cedamas simori. Virgil. Eccl. X.

Alludesi, che non di rado, vince il più debole nella pugna d' un forte.

Qq 2 XLVI.

### Il Molino magno di Mida-

M Ida Principe d'animo fordido, bramando, che ogni cosa si trassimutasse nelle sue mani in oro; godeva nutrise il ventre d'aftinenza, purchè la fua avidità si alimentasse di dovizie.Fù da uno ingegnofo architetto uccellato, il quale confiderando quanto in questo secolo han parte le MOLE in operar. fi a beneficio de Grandi. Gli diè accredere che farebbe divenutoil più considerabile Monarca del Mondo, semprecche avesse fatto nel fuo Principato congegnare un Molino massimo con trè Mole: di tale finifurata grandezza, che ciascuna d'essa venisse formata dal monte più alto dell' Europa, dell'Asia, e dell' Africa; acciocche nello fpazio d' un'ora avesse ogn'una macinato cento mila tomola di farina;e che per volgerle arebbe egli con ingegnosi istrumenti, obligato tutti i fiumi del suo Reame, a rendere asì gran machina il tributo delle loro acque;Per tanto fu oltre modo applaudita da Mida questa stravagante proposizione, e per ridurla in pratica, impiegò alla fabrica d'essa tutti i suoi accumulati tesori : ma il tempo padre della verità, fè conoscere che il tutto era un delirio della fancasta e un sogno d'una chimerina immaginaria, che ci fà credere le cose imposfibilise stima facile quel, che più si brama. Per tanto invece di farsi opulente Mida, consumò tutto il suo Erario, e di venne povero, e mendico orecchiuto. Ma egli per rifarcirsi il danno pre-Rò grato orecchio ad un'impoltore Alchimilta, che gli se credere, che sapeva sare il Lapis Filosofico, con cui arebbe trasmutato i più vili metalli, in purissimo oro; onde Mida confumando gli ultimi avanzi del fuo patrimonio per questa vana operazione, si vide cogli scrigni vacanti, e colle mani piene di vento.

Alludesi, che i guadagni degli Avari sono le perdite. Secondo, che l'imprese malagevoli non si devono imprendere da sa vi, per non seggiacere a gravissimi danni.

Terzo,che l'Alchimia apporta rovine, e giammai guadagno.

Quarto Alludesi al Duca Moles, che sa per impresa gentilizia tre Mote, le quali si ben servono per uso de' poveri, e de ricchi non dimeno egli con esse poco giovò un Monarca ambizioso.

Le Reti degli Apostoli, con tutti i lor otenzili da pescare, rubati dal perfido Giuda,e da lui in testamento lasciati agli Ecclesivstici per far pescagione in tutti i fiumi , ed in tutti i mari del cristianesimo di ricchi tesori .

T. L perfido Giuda, dopo aver tradito il fuo Maestro, dissidando del perdono, rifolye appiccarfi nel ramo d'un albero di fico;ma prima volle fuggellare le fue enormità, imbolado agli Apostoli le lor reticon tutti gli otenzili da pescare, e li lasciò in testamento, per iscrapolo della sua conscienza, agli Ecclesia. flici, accioche ne'fiumi, e ne'mari tutti della Cristianità a vesfero fatto doviziosa pescagione di margarite, per ornare il Camauro de Pontefici, e per arricchire il Nipotifino; come altresi, d' oro, e d'argento per pompa delle case di tutti Prelatiti quali con indifessa applicazione si essercitano in tal mistieri. Quindi osservasi la rete lunga di S Pietro nelle mani de' Pontenci, quella di S. Andrea nelle mani de'Porporati,e l'altre in potere d'Arcivescovi, Vescovi, Arcipreti, Parochi, e Beneficiati; in somma fin'a i Preti semplici, pure con gli hami nelle cannucce fan preda de' pesci AURATE.

Alludesi alla sordidezza d'alcuni sordidi Ecclesiastici , che con le reti lungbe dell'avidità fan' acquifto di considerabili peculei, ma non s'intende giammai pergiudicar'i buoni,ma folamente con tutta carità ammonire i Tristi.

XLVIII.

Chi troppo rintraccia l'ottimo rinviene a suo danno il pessimo.

Roscrate celebre dipintore di Corinto, dopo aver' egli a compiacenza del Grande Alessandro persezzionato il ritratto della bellifsima Cafurnia, giudicò acquiftar maggior pregio di stima in ritoccarlo col suo prodigioso pennello; ma

in cambio di renderlo più chiaro agli occhi del pubblico , l'ofeurò co' molti difetti:non fenza detrimento della fua accreditata fama;onde aggravato dall' afflizzione, filmò follevar l'animo con la lettura de libri eruditi : e con ragione, perchè chi parla co'morti, sempre apprende maturi, e salutari consigli. Gli venne adunque nelle mani la Rettorica di Quintiliano; ed in quella lesse. Cum reperso, quod est optimum, qui quarit aliud pejus velit. Quintil.lib. 2.cap. 15. Per tanto fentendoli egli riprendere da un morto eloquente, la fua troppo ferupolofa accuratezza, facrificò quel preziofo libro alle fiamme del fuo furore, il quale volendo medicare, non già con le ricette del Morale, ma con qualche altra proficua medicina, ricorfe ad I focrate padre della greca eloquenza, e da cotal facondo oratore venne maggiormente ammonito con quel precetto. Tum demum dicendi finis faciendas eft, cum orazio sic elaborata est , ut ad ejus excellentiam nibil ab uilo addi polle videatur.

Alludesi, che ogni opera ridotta a perfezione, deve lasciarsi tal quel si trovase non procurare il miglioramento, perchè l'uso reppe frequente della Lima più distrugge, che publice, ome nota Plinio. Secondo può alludersi all'ambizione de' nobilissimi Castigliani,

Secondo può alludersi all'ambizione de' nobilissimi Castigliani, che per migliorare stato, son caduti in una lagrimabile serviiù.

#### XLIX.

Francefco Redi, accufato dagli Accademici della Crufca, per aversi fervito con troppa licenza d'alcuni vocaboli non compresi nella Crufca.

Hiaro si rese nella Repubblica letteraria con le stampe l'
eruditissimo Medico, e celeberrimo filosos Francesco
Redi della Toscanared anche in buon concetto vise presso gli
Accademici della Crusca,per la pulita sua lingua Toscana;perloche meritò l'onore d'esere ascritto con applauso da quella
forita Assemblea nel catalogo de'elassica inviciche dan legge
nel Dizionario Fiorentino. Ma volendo egli poscia farsi ravvisare per ispiritoso spagnuolo, si servì con troppa licenza in più
luoghi

huoghi delle sue osservazioni verminose della voce Bizzarro, e particolarmente nella pagina 170.0ve leggesse Bizzarri soni Lombricetti, che io una ssi volta vedatti sotto la pelle delle Cicagne. Perciò divenne contumace indetta Accademia della Tosana lingua, la quale mai volentieri ammette vocaboli barbarie, pellegrini. Ma compatible sarebbe stato questo distituccio in un uomo ditanta vaglia, se con più rigorosa censura, non suspeno state in lui norate astre colpe, nello stesso trattato de Vermini.

Primieramente per essers in detto trattato fervito, per preludio, di que llo serpintello con due tesse, che trassitullandos su le spoude dell'Arno, veniva da benessiti raggi del Sole nel più rigore dell'erno riscaldato. Di questo animaluccio, somato dalla natura con capi geminati, ne se egli accurata noconia, e se na avousse per protego dele sue osservito i de Bachite pur questi non hamo analogia alcu-

na co' ferpenti.

Secondo dissero, che avesse traviato il buon' ordine del suo discossipiosche parle prima de' Lombriconi, che giacciono, e concepisons sonsi nelle viscera de bruise depo di que che li generano ne' cerpi umanisquando conveniva, come perito Medico, trattar primieramense di quessite poi di queglise preservorme i rimedi efficaci per estirparsi, acciocchè da ranta molessito soforo gli uomini liberati: non già consumari il prezioso sessoro del tempo, per appagara senza frutto, la brama de' curicificon descrivere i vermini, che amidano nelle budella, delle vipere, e degli astri animali, come ne' Ramarri, nelle Lucertole, e ne' Lucertoni Africani. Nè tampeco devea per mio avviso, i infinantifi ne polmani de' Ricci, delle Volpi, delle Foine, e delle Puzzole; per rintracciar visissimi vermini, che provocano il vomine, eperturban la stomaco: come altrestinuti s'u appiattars si stoto la cute de' Leoni, de' Cervie de' Castroni, per rinvenir Lombrichis, Lombriconi: quando bassava averli osfervato nelle viscere de Becchi, numeros di questo Secolo.

Terzo firano anche fembrò agli fielfi Momi, che trattaffe nelle dette offeruazioni accennate, de buchi, delle vipere, e del veleno, che ferbano nelle velficheste delle lor gengive dopo morse; pòcie tal materia poteva trattare nell'altra sua opera delle Vipere.

Sicche conchinsero, che allo 'ngrosso egli smarri il giusto sentiero; poiche volle cakear l'orme di quell'imperito Dipintore, che faceva pompa di fare apparir' i cervi nell' onde, e i delfini ne'boschi. Per tanto fu condannato il Redi dalla turba canina de'critici,non fol' al tormento degli aculei di quegl'insetti, di cui egli sece si largo discorsoma altresi che fosse corroso,da' Vermini, da' Bachi,e da' Lombriconi, che giaccion vivi ne'corpi de' viventi, per pena de' suoi incompatibili errori. Ma queste opposizioni furon da' Letterati poco ammesse:anzi con sua gloria conchiusero, che fosse stato un soggetto degnissimo di stima, poiche si fe conoscere, e peritissimo medico,e miglior politico; in cominciare nelle sue osfervazioni , da quel maledetto Serpentello di due capi; perchè volle alludere quanto i Napoletani, ed i Fiorentini venivan' superati da un' animalette il più vile del Mondoscorredato dalla natura di due capi, per darne una a Napoli , e l'altra a Firenze : alle quali Citta intese il Redi parimente donare, quella quantità di cervello da lui rinvenuto nella Testa del Delfino marino, che pesava once cinquantot. to , come egli accennò nella pagina 196. delle sue accennate offervazioni:se pure non avesse voluto alludere con detto pesce Delsino, che non sia stupore se gli Rè della Francia , serbano nel cranio gran senno, e copioso cervellosse sin dal tempo, che son Delfini, tanto n'abbondano; ma se i Napoletani, e i Fiorenzini ne sono cost starfi,e manchevoli; ben potrebbono provedersone da quello smisurato Vccellaccio dell'Indie, descritto da un bell' umore; semprechè non pericolassero d'esser' alzati da quello per gli orecchi, e per la coda alla prima Regione dell' Aria.

Metton cento appendici nel Butero, Nell'India pastinaca un'Vccellaccio. Che alza da terra un'Elesante intero.

L

L'Ipocrisia espressa al vivo dal pennello Maestro della Natura.

On fenza mistero intese la provvida Natura col suo pennello maestro dipignere di vaghi colori i Serpenti, le Cantaride, ed i Ragni più velenosi, che porgon diletto con sa vaga apparenza,ma serban ne morsi la morte, per esprimere al naturale la qualità dell'Ipocrisia, tutta ornata d'ammanto di penitenza, che sa apparire simulatamente per Angiolo del Cielo un'Anticristo persido del chiostro, e per Serasino del Paradiso un Diavolo dell'Insernosonde per ispiegarne con frase elegante il concetto, non sarà vano servirmi dell'eruditissimo Pietro Fermiano: Expussississimo enemanozio: esfe serpente illos, qui ex colorum splendore, at mixtura formosories siunt, compertum essissimo en catala generi nesse certe probrum ingensissimo fraudem apud homines invonviris quad tamen sieri epissimo firmu ut obsenissimo mores occulat, tanguam visiorum cortex aliquis, ossensa ad Plebis conspessum Religia Petr. Firmianin Gyge Gallo.

LI.

## Domande degli sciocchi riescon sempre a loro stessi nocive.

Popoli dell'Arabia, abitanti nell'infelice Ifola del Zit, per ischermirsi dagli ardori delle fosfuree miniere del Monte Gur, si condussero con più sano consiglio nella serenità della Castiglia, ove godevan la felicità del secolo dell'oro, sotto il dominio dolciffimo d' un luminofo Sole, ché lor influiva cataclismi di grazie, e tutt'i tesori delle miniere dell'India, di Napoli, di Sardegna,e di Sicilia. Con tutto ciò stimolati dall' ambizione, e corrotti dalla fisperbia, fupplicaron Giove con reiterate istanze a concedergh un' altro Pianeta di ugual grandezza,e di simile splendore: col supposto fallace, che illuminati da due Luminari massimi, dovessero viver più illustri, e in miglior altezza di prospera fortuna. Ma o quanto allo 'ngrosso restaron l'inselici ingannati,e delusi ; posciache dopo aver'eglino ottenuto quanto fortemente bramavano, ben conobbero, con lor discapito, che due Soli cagionavano in quello Cielo uno sconcerto di natura, ed un ecclisse in tutto il Mondo. Gli antichi stimavano imminenti rovine, semprechè nell' aria vedevasi un tal prodigio; onde i Romani per sottrarsi dalle calamità soprastanti, con superstiziosa costumanza servivonsi de' Lettisterni, spiegati da Plinio, da Servio, e da Macrobio, per placare l'ira degli Dei non profani Templi . Le disternia dicuntur ubi in Templo bomines fedore confueverunt ad placandas deorum iras. quando prodigia in calo videbantur . Per tanto furon costretti quei miserabili pregar Giove, di bel nuovo, a lasciare il mondo nella antica architettura, che fù formato dall' Altissimo. Ma Giove tutto sdegno a queste richieste, rispose co'tuoni, e co' fuoi orribili fulmini:dicendo, che i nobilissimi Castigliani superbi, sagaci, ed astuti, non eran degni d'essere esauditi; perchè dovean chiedere al Principe quanto era di proficuo alla lor quiete, e non già farsi volontariamente Fabri dalle proprie rovine; come con poca fagacità offervafi alla giornata ne Signori nobiliffimi Napoletani, che altro non chieggono a' loro benigni Monarchi Austriaci, se non ciò che risulta a loro danno, e rovina al publico. Sicchè Giove con decreto inalterabile ordinò, che restaffero, per meritata pena della loro malizia, eternamente abbronfiti dall' eccessivo caldo dell' Vno, e inceneriti dal fuoco estremo dell'Altro.

Alludesi primieramente, che gli errori di malizia non son ca-

pact di perdono.

Secondo, che sia grande ignoranza de' Sudditi domandare a' Sourani ciochè lor cagiona, danno, e discapito: come sempre fanno i

Napoletani, per vivere miseri, e felici .

Terzo, che i Castigliani ambiziosi potendo vivere illustri, e luminosi co' Raggi dell' Austriaco Sole, banno inteso idolatrar un'altro Pianeta massimo , per esfere oscurati da un continuo eccli∬i.

### LII.

Il Platano di Serse, paragonato all' eloquenza inferma moderna.

TOn bastò la sacondia de'più nobili ingegni della Grecia alodare il Platano di Serfe, da cui veniva idolatrato con

incenzi,ed adorato co'genuflessioni, per la sua grande altezza, e lunghi rami frondofi, che lo rendevan fuor di modo vago, e maestoso;ma a questi encomj massimi d' Adulatori,si oppose il divin maestro della greca eloquenza Demostene, il quale agramente si fervî degli scherzi di Catullo . Nulla in tam magno corpore est mica falis . Catull.de Quintia, & Lesbia epigram.Indi foggiunse, che quantunque fosse Gigante de' Vegetabili ; ad ogni modo, fi rendeva di nu/la stima , perochè era infecondo di frutti,e mendico di fiori:come appunto a que'ciarloni, che parlano molto,ma senza proposito,descritti da Agostino. Qua fragilia,& exigua spumeo verborum ambitu ornantur,quali nec magna atque stabilia decenter, & graviter ornarentur. Di questa importuna loquacità servonsi a'nostri giorni gli Rettorici su le Cattedre, gli Predicatori,ne Pergamije gli Avvogadi ne Tribunali. Tutti costoro non spargon frutti dolci di sane dottrine, ma pampini inutili di puerili concetti: grati agl' ignoranti, ma dispiacevoli a Minerva. Per tanto co'mesti sospiri proruppe un virtuofo di questo secolo, che oggi più non odonsi le melodie di Demostene, e di Tullio, ma le languide cantilene de' Labioni, e degli Afini,che perturbano l'orecchio,e non imprimon falutari precetti nell'animo. Così adunque queste Sirene moderne, ed orfei del corrente secolo più non dilettano colle scordate lire, e mal temperate corde.

Alludesi agli Oratori moderni, che parlano molto, ma nulla conchiudono.

## LIII.

Le doglianze delle Moniche contro la crudeltà de' lor Genitorizindrizzate ad Imineo.

Val'empietà più detestabile, condannare il parto delle proprie viscere, senza delitto alle perpetue carceri d'una rigorosa clausura? Qual severità più inumana costrignere le figliuole a menar vita celibe contro la corrente del proprio genio, per secondare una dannaza, ed empia politica? come quella di serbar'intiero, ed opulente il patrimonio; acciocchè non seemi questo in pregiudicio de'maschi? Quindi osservasi una donzella, dotata dalla natura di tutte le grazie, per felicitare con la belta,e con la prole un vagoNarciso,esser violentata a finir fra ceppi delle grate disperatamente la vita, senza che possa il dolce frutto, che gli germoglia nel feno, effer confecrato all' altare d'Imeneo. Sicchè a voi ricorriamo o Santo Imeneo acciocchè follecitate da Giove Superno il gastigo de' fulmini contro que' Padri , che voglion essere tiranni crudeli delle lor figliuole.

Alludesi, alla tirannide troppo inumana de' Padri, che violentano le loro figliuole, ad offervare una vita celibata quando ognu-

na d'esse vorrebbono cento mariti.

#### LIV.

Il Mercadante della Liguria, per sostenere con decoro la nuova dignità di Titolato, spedisce un suo domestico nelle Spagne, per provedersi da que Grandi di Castiglia,di gravità, di superbia , e di politica salata.

N Gentil' uomo miferabile della Liguria, non potendo vivere negli feogli sterili della sua infelice Patria, si conduste sopra una logora barca di sapone da disperato (come è folito da tutti gli altri fuoi compatrioti) nel Paradifo terrefte del Regno di Napoli : ove tutti i meschini migliorano condizione, ed avvantaggiano fortuna, e da poveri tapini divengon ricchise Signori di grandi stati. Così appunto a lui accadde, pofciachè appena giunto a Porto Salvo, che incontrò la congiontura felice di graduarsi nel servigio di D. Alonzo Sances de Luna Marchefe di Grottola, Teforiero Generale di quel Regno, e del Configlio Supremo di Stato in tempo di Filippo Secondo: al qual Signore avendo con fedeltà fervito, ottenne, per gratitudine la carica di Precettore di più Provinciesed accumulando ricchezze, si comprò molti Castelli, su quali i suoi posteri poscia ottennero la dignità di Titoli . Ma perchè Fortuna non mutat genus, secondo Orazio pur sembrava egli con tanro lume di dovizie, una Lucerna d'olio tinta di fumo; perlochè bramando fostenere il decoro del sno sublime stato, penzò, da Genovese malizioso, spedire nelle Spagne, per comprarsi da que' Grandi della Castiglia una vertola di superbia, una bisaccia di gravità, con una borsa di politica antica salata, dissi antica, perchè in que' Paesi se ne perdè la semenza della politica moderna , e perciò que'Grandi di dignità , massimi di nobiltà ma piccoli de'beni di fortuna, son decaduti dal Paradiso all' Inferno;cioè dal dominio loro dispotico, ad una deplorabile servitù.

Alludesi, che li Genovesi nascon poveri nella propria patria, ma

ricchi fansi negli stranieri pacsi con la loro industria.

Secondo,che la stima si acquista con la gravità,e con la politica. Terzo , che gli Castigliani nobilissimi per l'ambizione son discapitati dalla loro autorità.

Il Destriero generoso di Partenope trasmutato in istupido Afinello.

F Etonte, dopo la fua precipitofa caduta, bramando rinfor-zar'il fuo Carro co'nuovi generofi Deftrieri; spedì Mesfaggiere al Monte Vessivio, acciocchè da quella voragine chiamasse Plinio, come ben perito della natura degli animali, per fumministrarli distinta contezza della qualità del Cavallo Partenopeo, se poteva servirgli per tirar'il suo aurato Carro; ma Plinio co'flebili fospiri,e con tremanti voci da dannato, rispose,che quella bestia, quando camminava altera, e spiritosa, senza freno, ben poteva servirlo da Pgaseo, a condurlo per gli aerei campi del Cielo;ma da poi,che Corrado Rè di Napoli lo domò col duro freno, o tutti gli altri Regnanti l' av vilirono col capeftro, con la barda, e col bastone, divenne così mansueto, flupido,e vile, che appena egli era abile a condurre immondizie,per ingrassare i giardini delle Paludi .

Alludesi alle antiche miserie lagrimeveli della Città di Napoli, divenuta bersaglio d'infelicità, eludibrio d'orrore, per la tirannide de' Regnanti,e per la corruttela de'Tribunali, avvegnacche ora possa stimarsi felice, soggiacendo al dominio dolce dell' Augu-

fti/lima

'318 fiffima Aquila Imperiale,che lo difenderà dalle infidie de' rapaci Lupi della Caftiglia , che l'han volto il fangue dalle vene , e'l cuor dalle vi screfenza mai pregiudicare la puntualità di que' nobilissimi Grandi.

LVI.

## La Temerità delle Nuvole gastigata da' Raggi del Sole.

Vapori più vilidella terra, spinti dal vento violente della fuperbia, alzaronsi nella prima Region dell'aria, oscurando gli splendori del Sole, e minacciando sar guerra siera a tutti i Pianeti del Cielo;la onde Febo sdegnato di tanta temerità, ordinò a Zeffiro, che discaccia se caligini così dense dell'aria: Infeguando, che ogni male dee medicarsi nel principio co' remedi lenitivi;ma perchè oftinatamente scherzavan co'venti,e si burlavano della potenza del Solejobligò questo, che con gli strali de'fuoi raggi, gli aprifse il feno; perlorchè presciolti in pioggia, caddero precipitofe a terra, ma che prò, fe ogni stilla d'acqua cambiandosi in rauco Ranocchio, impediva à Contadini di coltivar'i campi? Per tanto coloro invocarono Giove, che l'incenerifse co'fuoi fulmini; ma il detto Nume fuperno, conoscendo quanto eran necessarjal Mondo, per sienare i malvaggi con le lor mordaci lingue; volle farla da perito Politico, lasciando impuniti que'cattivi, che servontalora per gastigo de' pessimi. Per tanto comando alle rane, che si ritirasfero nel lor centro; Onde elle feron' elezione dell'acque del Tevere , dell' Arno, del Ponzevere, della Senna, dell' Ibero, e del Danubio. Domandati dalle Neeridi per qual cagione aveansi eletti li detti fiumi per domicilio ? Risposero noi siamo predicatori aquatici, perciò vogliamo albergare ne'luoghi, ove potliamo ademplire il nostro ossicio per tal cagione nel Sebeto riprenderono con tutto zelo , l'ignoranza degli Afinelli di Polina; perchè amano le catene, ed adorano il bastone. Nel Tevere, correggemo la corruttela degli Ecclesiastici, e la rapacità de' Volponi Romani, che con le reti lunghe di S. Pietro impoveriscono il Mediterraneo, con la Dateria, e con le Penzioni rovinano le Mitre, le Cocolle, e tutto il Mondo; e con le Sante Indulgenze ufur-

usurpano i Cieli all'Altissimo,e pregiudicano all'Inferno. Nell' Arno rimproveramo l'avarizia delle Talpe Fiorentine; ma lodaremo sempre la pietà di quelSantis.Sourano.Nel Ponzevare gridaremo contro l'avidità de'Pesci della Liguria, che han disfeccato le Spagne, e impoverito le Indie . Nella Senna esclamaremo contro la luffuria de'Galli, e contro l' ambizione di quel Monarca gloriofo, che hà inquietato con l'arme tutto il Mondo . Nell Ibero feagliaremo dardi contro de' Lupi Castigliani, che hanno divorato tutta la Monarchia . Nel Danubio finalmente loderemo la fedeltà, la fincerità, e 'l valore de'Leoni della Germania. Alle quali lodi in favor de' Tedeschi, ripigliò il Macchiavello, dicendo: ben comprendo o Ranocchi adulatori, che sapete da Politici accommodarvi alla condizione de' tempi: Vò dir'io,in trasformarvi in Protei,e in Camaleonti , prendendo varj colori,e diverse forme; poichè se cantassero i Galli, voi mutareste tuono,e vi appigliarestivo al FALSETTO, per non lagrimar con gli Eraclitisperciò ben la 'ntendete, se ne'fiori innocenti appiattate artificiosamente le vipere velenose delle lufinghe, come accennò il Poeta.

Sotto vaghi colori D' un detto delicato Qùasi tra erhe , e siori Più d' un' Aspe è celato.

Nello stesso proposito alluse Plinio, quando disse. Alii sub gemmis venena claudunt, annulosque mortis gratia habent. Plin. lib.33.cap-1.

Alludesi a'disetti di molte Nazioni, e in quanto agli Ecclesiastici buoni si protesta l'Autore baciarli umilmente i piedi.

Sec.ndo,che lia necessità lodar coloro, che regnano, e fornirst di fanpe di ferro in quel terreno, chè è seminate di chisdis, di spine. Terzo,che l dir viva chi vince,e muoja chi predecegli non è especto di prudenza, mà villà di cuore; perchè gli uomini nobili debbon' esporre mille vite per servir il proprio Principe naturale, con è il benignissimo CARLO TERZO, a' quali i Studiti devon servire con la robașe con la vita, seva pregiudicar altro Monarca.

Penoso è il morir e con le punture d' Animali vili, e velenosi.

A Ristide Ateniese, glorioso in armi, ed illustre in pace, dapoiché si rese chiaro nell'opinione della pubblica sama con tanti trionsi, ottenuti a prò della patria, esalò lo spirito con la puntura velenosa d'un villissimo scorpione; onde egli non compianse la sciagura estrema della morte, che si dee dalla nostra umanità, per tributo inviolabile alla Natura; ma si dosse lommo del sine inpominioso della sua vita. Sicchè esclamò: Nomibi displicet morisse si gnominiam mortis deplovo, come nota Pluarco, ed anche Giustino con quest'altro tenore; Exquibus, ut quidom sentio, perspicuum est, eum acerbius ignominiam mortis, quam mortem solument solument.

Alludefi,che fia gran dolore,d'un fuggetto illustre , vedersi trafitto dalle lingue de'maligni ignoranti.

Secondo,che la gloria acquistata col valore, non dirado si perde per rigore del Fato.

## LVIII.

# La Verità odiata da Grandi, e poco amata da Piccoli.

A Lessandro, dapoichè acquistò grido immortale di Grande, per tanti trionsi, restò alla sine oscurato da 'vizi, e dalla crudeltà ustat co' suoi più cari amici per essere stato da quelli ammonito. Ma di tanta crudeltà sunne egli dagli Storici biassmato; e sol disso dall'adulator Patrizio, che si ssorzò coprire le sue colpe detestabili, con dire, che Magni viri babent ardenem iram.

Alludesi quanto sa pericoloso ammonire i Grandi.

Secondo, che l'enormità de Principi viene sempre disesa dagli Adulatori co presesti speciosi. LIX. Odiasi ciocche più giova:

P Lutarco esaminando la natura impersetta dell'uomo, con sè stesso si sacona e canalida arabba dell'uomo. sè stesso si sdegna : perchè arebbesi stimato più selice, se fosse nato bruto, i quali si contentano del proprio stato; ma l' uomo fempre inquieto, poichè odia ciochè brama: anzi quello più abborrisce, che più giova, come dimostra la sperienza, che le piogge dell'Autunno, av vegnachè rendono ubertofe le campagne, pur vengono odiate da' Contadini , perchè da esse ricevano la fluffion catarrale nel capo . Il ferro, che cava fangue dalle vene,e taglia le piaghe incancarite; reca col dolore la falute. I fulmini, che atterrifcon nel mar tempestoso i Piloti, fervono agli stessi per Fanali, ad indrizzar la prora verso il Porto. L'Assenzio amaro, ch'è tanto ingrato al Palato, fortifica lo stomaco,e purifica il fangue.Le pillole d'aloe,o quanto perturbano la bocca,ma evacuano gli umori peccanti. Gli occhiali aggravano il naso,ma giovano alla veduta. Le mogli, che son tormento de'mariti a gli stessi servono, per giardino di diletto I sigliuoli, che son di gran molestia a'Padri, mantengono in piè la perpetuità della casa . Le Vipere finalmente , che tolgono co denti velenosi la vita, servono a formar l'antidoto della Triaca.

Alludesi, che ciochè più dispiace giova, e che da' travagli nasce la sclicità del riposo.

LX.
Il Piagnisteo delle Prostitute Vecchiarde.

V Edendoss già le Prostitute Vecchiarde divenute, per l' Ingiurie del tempo, luditio de Giovani, ed oggètto d'orrore; contro del tempo ites se sallano i dardi de loro lamenti; nè san comprendere, in qual guisa la Primavera ridente della loro ssorida etade, in Verno aspro, e luttuos di venne; come l', orossilato de lor capegli sia in argento sossilida chimia cambiato: Perchè il sereno della lor placida fronte, siasi in aria torbida, e nuvolo a mutato. Per qual cagione le Stelle fulgen'i delle loro vivaci pupille, tralignarono in suneste Comete dispettose, e in cupe caverne: come le rose vermiglie delle lo o

vezzofe guance fieno in pallidi Eliotropi convertite ; In qual modo i coralli delle rubiconde labbra, trasfigurò in negri carboni smorzati. Perchè la grazia della bocca, gli avori de'candidi denti sieno in cimiterio d'ossami degenerati . Perchè finalmente calvo il capo, grinzo il volto incuruate le spalle, paralitiche le mani, tremolise podagrosi i piedi; e per dirla in una , di paradifo di venustà, in interno orrido si veggan cambiate. Contuttociò invafate di vanità, si lusingano ritornare nella prima verde ecate; col dir, che gli alberi dopo aver confecrate le fronde al rigor del Verno, pur nulladimanco nella Primavera si vestono di spoglie verdi,e si ornano di vaghi fiori . Quindi con artificio donnesco, tolgon dalle calvarie de'Morti i crini, per farsi le perucche posticce, le quali spruzzando con le polveri odorofe di cipro, stimano farsi stimare per vaghe Ciprigne Impiastransi il volto di velenosi belletti, per uccidere co' baci, e per ammorbar col fiato. Appianano i profondi folchi del vifaccio con gli mercurj fublimati,e se que'solchi son'oggetto d'orrore, dicon esse, che da'solchi di quel ben coltivato giardino, germogliano le grazie: come appunto da folchi degli aratri veggonsi nella terra spuntar secondamente le biade . Se camminan gobbe, dicono, che 'I tutto sia virtuosa umiltà, su la quale ferme mantengonsi tutte le virtù morali. Se muovono i piedi a tardo moto; voglion dare a credere, che non sia debolezza di forze, ma assennata prudenza, che loro ammaestra di camminar lentamente col compasso di piombo. In tal guisa adunque credono occultare i difetti della loro Vecchiaja, ed'ingannare i Narcin,e gli Adonisma costoro sdegnati della lor follia, dan di piglio allo specchio, e dopo verso, lor dicono : mirate deh mirate,o Gorgoni diformi, in questo libro di verità le vostre strane sembianze, che consessarete co vostro scorno, che voi siete cadaveri sptranti. Scheletri de'cataletti. santasime spaventevoli. F urie d' Averno, Megere mostrnose, Arpie putulenti, e finalmente Immagini vive di Morte. Tanto elleno videro in quel terzo vetro: mercè che abborrendo di più vivere, implorarono la Parca a recider lo stame della lor vita. Indicon veloce carriera s'incamminarono verso il sepolero, ove osservando un'Vrna piena delle lagrime di Niobe, in essa ravvisarono di nuovo le loro orrende sattezze, qual novella, Io onde cambiata in Vacca, piansero le miserie presenti, e sospirarono le selicità passate; sicchè tutte meste, e languenti, proruppero in pianto a suo di cetera del Sulmonese Cigno.

Novaque us conspexis in unda

Cornua pertimuit seseque exterrita fugit.

Alludesi alla vanita delle Donne, che quanto più sono brutte; più si lusingano di esser belle.

Secondo, che le beltà delle Donne languisce col tempo, e fugge qual'ombra, in un momento.

LXI.

Il che si fà nell' Asinaria dell' Asia.

P Asquino curioso di star'inteso della natura, costumi, e genio de Popoli dell'Assare particolarmente DEL CHE SI FA nella Città dell'Assariadi que Paesi, scrisca al Gemelli, a dargliene compiuta contezzagiachè ne raguagli de suoi viaggi se la passo molto alla leggiera; Onde egli quantunque confegrato avesse la penna agli strepiti del Foro, così gli risponde.

Amico di l'etto.

Le notizie,che s' indrizzano ad una statuadi marmo gelato; non posson'effer, che fredde, ed insipide; Nulladimanco, per accordarmi a' suoi desider jegli è giusto, farla intesa, che nella Città cospicua dell' Asinaria dell' Asia si fà tuttocciò, che si pratica nell' Infernozanzi con più rigorespoiche colà vengon solamente tormentati da' Diavoli i Presciti,ma in detta Città si flagellano, i cattivi,e igiusti, con l'eterno, e severo Patibolo de' litiggi civili , che giammai si spediscono, per mantenere i Popoli applicati, ed oppressi; ed i Nobili avviliti, ed umiliati frà le miserie della povertà: E che le cause civili non ban colà giummai fine ; potrà lei riceverne chiaro riscontro dal Cavalier della Valle, ch'essendosi condotto in que' Paesi per ispedir una sua lite civile, dopò ottanta anni ebbe fortuna guadagnar la lite,ma perde la caufa: Conciosia chè quanto importo il valor di essa, non bastò per Palmario degli Avvogadi, e per pagare il jus sententia a quel Magistrato; onde per vivere, gli convenne prima vendersi à gli Ebrei la camicia, il 324 3 iuppone, e'l mantello, e dopo pellegrinare il Mando da cattivello tapino.

In quanto alla qualità de Ministri, egli è certoche non sono siglivoli di Mercurios sento tutti giusti, pantualit ma solamente ingiustissimi, perche per ragion di statocome si diste ssan contrastare le liti con l'esternità, e contender con l'insinito. Ma gli Avvogadi altro non fannosche spennacchiar caponi, mangiar cazzuole, e fabricar case. I Curialiteme son Procuratori, Portieri, e Scrivani, ruban impune, renegan la sede di Maometto. I Mercatanti sin tutti s'alliti, e per devor non vanno a riposarsi allo Spedale. I Nobili son decotti, e per vivere son sorano a riposarsi con le cannuccie in mano pescar nel siuno Sebeto sanguette, rancochie, e mazzoni. Corì anche l'Artigiani vivono senza quadagno, e si

estinguon con l'astenenza la fame,e la fete.

Le Donne Nobili son tutte modestissime,e prudentissime ; com' erano ne'tempi trafandati le Madrone Romane, ma sembrano tanse Bellone col cimero ful capo, le corazze nel petto,e colle spade nelle manite sanno anche maneggiar la penna:posciache son rettoriche, politiche,e filosofesse: Anzi in Poesia non la cedono a Saffo. Prendon poi tutto il giorno, alla virile, tabacco in polvere, ed in pippa;e giocan altrest migliaja nelle cartese negli schacchi, dando sempre al competitore il matto. Ma se pur per ischerzo, e solazzo dan di pi-plio alla conocchia: Ciò sol succede, che da qualche vago Narciso ler fi pettina la lana fi bagna lo lino con lo sputo, e loro si velge il fiafo. Le Damigelle, che loro coltivan il capo, e il volto co'nastri, veston con pompa,e portano le vele nella fronte,per acquiftar con Giasone il vello d'oro inColco. Queste in casa onestamente se la spassano co' Ser vi al giuoco del Bazzico, di Serufinio , e di Picchetto, è pure all' ombra;cioè allo scuro . Del resto son tutte divote , frequentano le moschee,ove si picchiano il petto, o abbracciansi con le corone lungbe,e co'PADRI NOSTRI. In quanto a i Papassi, ed Eremiti, son tutti Santoni,e fanno ben spesso de miracoli, posciache l' inferme d'etticia, fan divenire col ventre gonfio, idopriche. Le Moniche,e le Vezzoche son tante santarelle, e sollevansi in estasi, sicche pajon tutto spirito,e pur son spiritate. De Secolari, chi più sa far il politico, l'economico, ed ingannar gl' ignoranti con la Ipocrisia-godovo la siima,edii buun concetto del pubblico, e voltan la passa negli assaria de luogbi pii. Il governo i del Pubblico e amministra da Garsoni di prima lanugine, che non san parlar volgare, ve latino Quindi è, che ricorrono nelle maggiori mecessità al-la poteazione delle STE LLE, che lor ajusti con instussi benigui, poiché essenuo delle STE LLE, che lor ajusti con instussi benigui, poiché essenuo posse in sons fissar giù occhi al Sole, che loro illumini. Che è quanto posse in compendio dire, per appagare la vostra curioità i utorno AL CHE SIFA nell'Arinaria dell'Ariaccori detta, perchè gii Adeitateri bangram nassita, perchè gii Adeitateri bangram nassita, perchè gii Adeitateri bangram nassita, perchè gii Ageitateri bangram nassita, gram valore, gran puntualità, gram ingegno, ma corto il cervello, e perciò son formite d'orecchie lungbi, come Mida, e di coda lungbissima, come il frenato destier di Partenope, em el construmo.

L'opinione vince la Verit à.

El Tempio della fortuna in Atene vi erano due famofe Statuerl'una d'oro,dedicata a Minerva, l'altra a Bacco di viliffima creta; ma quefà era adorata dal volgo ignorante per oro,e l'altra vilipefà, perchè la fitma vano di fango. Diogene, che avea buon'occhio a vedere la verità, rimproverava la cecità di quel Populo, che veniffè ingannato dalla propria ignoranza; perciò propofè di fincerari dalla verità, col metter'amendue nel faggio della fornace; ma la Statua di terra diffè, che non voleva effere efpofta ad un tanto atroce martirio, al che fi confermò la flattua di marmo. Onde Diogene sdepato prorupe contro la Statua di Minerva. Refii adunque Tu nell'opinione del pubblico, nel finiftro concetto, che stat; e all'altra diffè, e Tu godi la fortuna d'esfère riputata d'oro, quando sei di vilissimo fango.

Alludesi, che l'opinione prevale nel mondo più della Verità. Secondo all'ignoranza di quelli, che potendo far conoscere i loro talenti, si contentano vivere in basso stato, e in mal'opinione, e in pessima sortuna.

Terzo, che la Plebe sempre stima le cose al contrario di quelle,

che fono.

I Vizi da tutti abborriti,ma da pochi repudiati.

T L Lupo, l'Irco, e l'Orfo vestiti da fratri co' lunghi capucci, falirono ne'Pergami a predicare:l'uno contro i Ladri, l'altro contro la Lufluria, e l'altro contro la crudeltade. Questi loro schiamazzi furon riprovati da un Volpone,il quale tutto sdegno disse contro del Lupo: Tu sei un Ladro, ed essorti a non volere quello dell'altro. Tu fei, difse all'Irco, immerfo nel fango delle lascivie,e predichi castitade. E Tu altro sei un mostro di crudeltà, e vvoi efaggerar nel cuore umano d'allignare la pietà. Riducetevi adunque tutti trè in migliore tenor di vita, e poi con più profitto predicarete contro iSanguinari,i Ladri,e l' Impudichi. Altrimente darete motivo ad altri, che vi rimprovirono con quel Proverbio Medice cura te ipfum.

Alludesi,che ognuno predica contro i Vizi, ma niune da vizi LXIV.

sà allontanarsi.

Chi più la presume meno la 'ntende. Rosiade Governadore di Corinto, volendo benificar Tesistrate suo amico, di professione Orafo, ordinò, che niuno potesse vender'oro lavorato,o in pezzi, senza prima farsene il · faggio alla gran pietra paragone del detto Artefice . Quella al · continovo tocco dell' oro appariva nella superficie una massa preziosa tratta dalle miniere più ricche dell'India. Per tanto Tefistrate pubblicò, che tal tesoro era da lui destinato a colui, che prendeva la fua figliuola per isposa:che tanto bastò per richiamare numerofo drappello di venali Amanti, per prenderla in moglie; Ma essendosi egli insuperbito al gran concorso de' Pretenfori, volle ripudiare le offerte di molti Suggetti qualificati, che con premorofe istanze, lo sollecitavano a celebrare la follennità delle nozze;ma questi finti Amanti , sdegnati alla fine delle sue superbe repulse, feron'istanza ad Ermete di mettersi in coppella la pietra, per riconoscersi l'intrinsico suo valore; est trovò, che era un negrissimo sasso; Sicchè restò la figliuola fenza dote,e priva di marito.

Alludesi a que'superbische per troppo pretenderla nulla ot tengono. SeSecondo, che non deesi infuperbire chi è mendico de meriti, perchè allora resta più povero di concetto, quanto più ricco si crede di stima.

Terzo, che sia verissimo l'Adaggio, di non esser tutto oro quello, che luce.

## LXV.

I Verilli infuperbia.

I Verilli di fragil Vetro, vedendonfi con ingegnofo lavorio, legati in oro fofifiico, econfecrati pompofamente al fafto, e lu foo donnefco, s'infuperbirono con tanta temerità, che ardir on equipararfi con gli diamanti di prima ffima. Quefta lor vana pretenzione obbligò i Gioillieri a mettergli nel paragone con la durezza di quelle pietre preziofe, dalle quali furon frezzati, e ridotti in minutiffima polvere, per eterno gaftigo della lor mai fondata fiperbia.

Alludefi quanta tencrità nutrifcon que fuggetti di poco merito,che fono efaltati in alto da un calcio indifereto di profpera fortuna.

## LXVI.

Il Vetro Spirante fuoco.

I L Vetro di corpo lucido irasparente, e diafano, esposto al sora, non già per riscaldare gli assiderati dalle nevi, nè gl'intischiti da ghiacci, ma ad abbruciar' a compiacenza degli Archimedi, le martime armatesti perciò da Febo spezzato in piccolissimi atomi, da quali Democrito per rendersi caro al Grande
Alessandro, sormo un nuovo mondaccio lucido, ma co' riverberi dello stesso solo vivento tutto fiamme, minacciava incenerare il Mondo vecchio, e nuovo; e di sollevassi con più ardimento nella ssera del succo. Onde Giove in gastigo di tanta superbia, lo trasformò co suo in limini in un cimiterio di ceneri.

Alludefi alla superbia di coloro, che degli onori, che ricevono da' Principi se ne servono, per distruggere l'uniltà, e per rovinare la cortessa.

LXVII.

## LXVII.

La contefa delle Fiaccole.

L'Torciere di cera,per la fisa nobile candidezza, Intendeva precedere alla Fiaccola negriffina di pecesma quefta in modo alcuno intendeva cedergli la preminenza: anazi con temerità provocollo d'esporsi seco al cimento dell'ingiuria de'venti, co' quali quanto divenuta ella più viva,e luminosa, altrettanto quell'altro perdendo il vigore restò estinto.

Alludesi quanto sia fallace formar concetto degli uomini dall' apparenza; poichè non dirado in un corpo dissorme alberga una bella anima d'un Sileno,ch'era un Satiro di fattezza,ma un' An-

giolo di costumi.

LXVIII.

Beltà, e avvenenza de Principi, sono le calamite attrattive de cuori de Sudditi.

Ra le dotl più fingolari de Principi, e de Capitani illustri che li rendono amabili, egli è la candidezza de costumi, e la beltà del voltoscome verificolloquel grande Eroe di Scipione Africano, le cui doti vengono celebrate da Plutarco; ma perchè questi fiori di gioventù nell'età avanzata languiscono; quanto ne' verdi anni su Scipione amato, e stimato da tutti, altrettanto nella vecchia ja provocava il disprezzo, e richiamava il riso. Scipio in juventute praclarus: in senestitute ludibivio si si propositi di senesti e la constituta de la constituta di riso. Scipio in juventute praclarus: in senesti e ludibivio si si propositi e la constituta de la constituta del constituta de la constituta del constitu

Alludesi, che la candidezza de' costumi, accoppiata colla beltà del corpo, rende i Principi, amati da Sudditi, e da ogni altro suggetto ragguardevole.

LXIX.

Le distolpe incontanti de Ladri.

Avendos un Calabrese condotto nell' Vniversità di Bologna, per apparare la filosofia moderna, si nutriva in quella Città d'aftinenza, si cibava lautamente de frutti amari, ma profittevoli delle scienze; delle quali per farne profitto, si provide d'un barrile d'inchiostro, e d'una casa piena di penne, le quali gli surono imbolate da un'altroStudiante suo camerata, che studiava legge, per giugnere alla liurea del dottorato. La

onde il Calabrefe non avendo istrumenti per iscrivere la lezione, die supplica ad Aristotile, che aveste interposto la situ autorità, così per ricuperar' il perduto, come per essere severamente il Ladro punito. Ma lo Stagirita si seusò di non disendere quelli, ch'eransi dalla Materia Prima ribellatini e tampoco savoriva agli altri, che vibrano strali acuti a' suoi Iroccevi onorati. Per tanto il Calabrese ricorse alla tutela di Castenio, de di Cartesio. Ma questi prima di procedere alla condanna, vollero al stipposto Roc dargli la disessa; con degli allegò, che molto sciocco egli era l'Accusatore, per non considerar, che essendo le penne per lornatura proclive al volo, non era maraviglia se sossi da lui sparite, cha altrove volate. Come altresi diste, che avendo satto detto surto di così leggier peso; dovea attribuirsi a prudenza d'esse il premunito antecipatamente di quelle armature, che sono necessario per rubar nel Foro.

Alludesi che i Ladri non sono giammai mendichi di ripieghi, e

di scuse.

Secondo, che i furti domestici vengon sempre commessi da familiari più intrinsici.

Terzo, che i moderni quanto più dimostrano essersi ribellati dalla dottrina Aristotelica, tanto maggiormente d'Aristotile sistervono per lume, e per Lanterna.

Quarto,che i buoni si seresono della legge per fonte di dottrina,

e i cattivi se ne avvalgono per iscuola di furberia.

#### LXX.

La Magia dell' Alchimia, trasmuta la Venere in Luna, ed il Sole in Saturno.

Li Alchimifii dopo a ver logorato i carboni , i manteci , il danaro , il preziofo teforo del tempose la falute nella fabrica vaniffima del Lapis, imploratono la potenza di Marte, di trasformare colla fua autorità la Luna in Sole , ma quefto Pianeta impietofito delle loro miferie, diffe co fenzi ofcuri, che voava confolarii. Onde ordino ad Ermete, che aveffe dato lor la vera recetta d'una tanta mifteriofa trasformazione; ma quefto Filofofo, fenza adulazione rifpofe , che non poteva egli rubar.

l'arte alla natura; a cui fol aspetta di produrre nelle viscere delle miniere metalli perfetti coll' ajuto del calor del Sole, e non già del fuoco materiale, che per fua natura distrugge il tutto, e nulla produce ; sicchè era bene curar la pazzia di detti a mutar brama, e pensiero, se non volevan'a lor danno restar sempre de lufi, ed ingannati. Ma coloro risposero, che desideravano almeno aver qualche tintura sofistica, con cui apparisse in oro il piombo,e la Rame argento. Questo sì allor rispose Ermete, ed avanti di lor cavò l' oglio dal ruginoso ferro, con cui superficialmente tinse in oro detti metalli impuri. Per tanto avendo gli ambiziofi di nobiltà intefo il tutto, ricorfero alla RVGG INE;pregandola,che sicome col suo oglio si tramutavano i metalli vili in nobilissimo oro, così avesse i loro scuri natali, trasformati in luminosi Soli; acciocche sossero stati poi reinte grati ne'Seggi Nobili, per millentare, Nos quoque poma natamus; Onde la RVGGINE con la protezione di S. GIOVAN. NI, che sà far miracoli, e trasformar' ogni Gufo, e Pipistrello in Vcello di Giove, per follevar'il volo, ò nella cima delle MON-TAG NE,ò abilitarli a far'il NIDO,sù l'Olimpo, ò pur capaci degli onori di Capuano: Anzi l' Arca dopo esfere stata agitata da lunghe tempeste,sà con gli OLIVETI della Colomba, ma più con gli ajuti de'fudetti,affidar'in felicissimo PORTO.

Alludest alla grande abilità di quelli, che con iscritture apocrife,
e pellegrine, trasmut ano i Plehei oscuri in luminosi Soli.
LXXI

L'Ingratitudine de' Marmi punita con non percuoterli.

I diage Prafficele, mentre a cutto fludio intendevano co' loro prodigio fical pelli immortalare i Marmi, e ne' marmi
ilteffi ficolpire l' eterna gloria alla lor fama, vengono ingratamènte da' marmi querelati per barbari, e crudeli avanti il
Gigante della piazza reale di Partenope. Quefto flupido faffo,
feemo d'intelletto, e di fenno fentenzio alla cieca, che effendo i
detti Artefici cotanco inumani, da marmi medefimi lapidati
veniffero. Ma di tanta ficocca, e di niqua decretazione, fe ne por-

tò il remedio davanti il gran Coloffo del Sole, che avendo più chiaro lume, ben poteva egli giudicare quella caufa co' termini

più

più giusti, e con massime più chiare; e con effetto conoscendo questo Luminare massimo, che non era mica crudeltà di que' celebri Scultori, se con gli scalpelli tormentavano i marmi: anzi egli era perizia di fottiliffimo magiftero, perchè con que' colpi artificiosi,da rustici sassi,qual'erano, divenivano nobilmente in figura umana trasformate. Perciò terminò con matura fentenza, che que'celebri, & insigni Artefici si formassero per eterna gloria le loro Immagini in finissimo porfido, avente il martello nella destra,e lo scalpello nella sinistra;e che nel petto dellaStatua incidessero per eterno elogio. Nunquam morimur . Ma allo 'ncontro cogli stessi martelli percuotessero la Statua di quell' ingiusto Gigante, riduccendolo in polvere, e solamente lasciasfero falva la Base, in cui imprimessero a lettere grandi L'IN. GIVSTIZIA PVNITA.

Indi dimostrassero alzar' in alto i martelli,per scolpire quel ruftico fasso, ma poi tenendoli sempre sospesi in mezza aria, restaffe quella pietra immune di percosse, ma sempre rustica, e in forme; solamente per maggior gastigo, si scolpisce in esta non al-

tro,che questo misterioso rimprovero.

Resti di colpi immune, ma sempre in forma.

Alludest primieramente , che 'l maggior gastigo possa darfiad un vizioso ignorante, egli è di non ammaestrarlo co buoni precetti,nè correggerlo colla sferza severa delle reprensioni. Secondo,che l'Ingrati sempre dolgoufi de que benefizi, che più li

piovano.

Terzo, che li Virtuosi si scolpiscono ne marmi dell' eternità la lor gloria,la quale non può effere cencellata dalle calunnie,ne dall'inginrie del Tempo.

Quarto, che i Giudici cattivi precipitano, senza sondamento di giustizia,le cause, ma vengon poi severamente gastigati dall' LXXII.

ira del Cielo.

I Ciecbi guidati dagli Alini precipitano ne'dirupi.

T Avendo inteso i Ciechi di Partenope, che gli Afini della Città di Gragnano sapevan LETTERE : Stimandoli perciò favi, volleto darfi nella lor guida, col falfo fuppofto, che non arebbon baciato la terra in ogni passo; ma la viva sperien33 2
a fé lor conoscere, che il farifi regger dalle bestie senda cervello, altro egli non è, che incontrar sovente le cadute, e di perder la
vita iu qualche dirupo, come appunto accadde, che nel pasarfopra d'un Ponte precipitaron nel siume con tutti i lor condottori orecchiuti.

Alludess, che sia grande cecità sidar la vita nelle mani dell' ivnoranti.

LXXIII.

Chi vibra strali a' Ginsti, dagli stelsi riman trasitto, e bersagliato.

P Erillo ingegnofo Architetto di patiboli, per accomodarfi al fiero genio del Tirano Fallaride, fabricò un Toro di bronzo nella fonderia di Plutone, con l'afsiftenza de'Ciclopi, in cui gli uomini mugghiavan, quando eran racchiufi in quel penfo tormento; ma per giufta mercè della fua crudeltade, fu egli il primo a sperimentarne il martirio; sicchè in quel metallo abbraciato spirò egli l'anima da bestia, e diè argomento al Dante di cantar dolcemente al sitono amaro del suo pianto.

Como il Buè ficilian , che mucchiò prima Col pianto di costui,e ciò fu dritto Che l'avea temperaso con sua lima

Dant. Inferno 27.

Alludesi, che la stessa crudeltà, che si prepara a danno altrui, serve per gastigo delle proprie colpe. LXXIV.

Gli Arghi illuminati da Cicopli.

Gli è verità incontraftabile ; che i Cattolici deggion connizzato lo 'ntelletto di più occhi, co'quali ravvifano le grandezze dell'Onnipotente Motore dell'Vniverfo; vedendo tutti gli oggetti materiali, e fipirituali, che frà le tenebre dell' ignoranza non poffon comprenderfi da ciechi Gentili, degni inverda paragonarfi a defformi Ciclopi, e alle Talpe, perciò i miferabili non veggon quel Fabro, da cui con tanto magistero fù colpita dalla materia del nulla la perfetta statua del corpo umano, col di più, che ammirali in questo gran Teatro del mondo ; contuttociò fia 'l bujo della loro cecità più de' Cartolici comprendono, che i mofiri più peftiferi , e nocivi alla felicità umana, sono i Giudici empigli Avvogadi sordidi, che d'Avoltoi rapaci traggon dalle vene de'miseri Litiganti il sangue ; e li corrodono le viscret. I Nota; che con tante falsità rovino le case. I Medici, che uccidono gl'infermi, e scritcano i mortige gli Speziali sinalmente ; che co'medicamenti ma preparati, tolgon la vita, e la roba a gli ammalati. Tutti questi, che son tanto perniciosi al Pubblico, vengono da Paesi de'Barbari banditi , sicche può diris, che la vera sclicità regna nell'Afin, e pell'Africa, e di in quelle parti dell'America, ove non si parla Spagnuolo, nè Francete, cd ove nelle seposture non vengonsi incise questici sisriazioni risferite dalla erudita penna di Monsignor Guevara.

A qui june Camposano Cui anima llevo el Demonio Tla ropa el Juen' Antonio.

Alludesi, che i Gentili ; avvegnache ignorantissimi , nulla di manto, assisti dal lume della natura, mossima aver più giudicio de Cattolici, poichè ne lor passinon vogglono, Dottori, Notai, nè Medici, che perturbano la felicità dell' umana vita salvo sempre gli onorati, e i buoni. LXXV.

Lanatura odiata da Grandi, abborrita da Piccoli, ma da tutti amata.

A NATVRA, odiata da grandi, perchè fenza rigguardo di filma, produce a fiso capriccio chicche fia diforme, e diettofo. Quindi offervafi un'Antigone Rè privo d'un' occhios ed Amodeo Principe di Savoja, caricato fit le spalle d'un pesante Gobbo, che maggior non poteva sostenersi da un Giumentos avvegnachè egli sosse onato d'animo eroico, e di spiriti generosise perciò, qual Alessandro il Grande, bramava il dominio di più mondissicchè non fu stupore, se la natura per uniformarsi a si no ambizico genio, volte allogar nelle sue sipalle un piccol mondo, per lusingarlo, che al pari degli Atlanti, avea sorze rubuste di regger un mondo. Per tanto sdegnato questi due Principi difetto di vederbi l'un simile a Cameli, el l'altro a Ciclopi, per rigor della natura, si protestaron di non conoscerla più per

benigna madre, ma per crudele Matrigna. Quindi impofero al Marino, che nella fine della fua mordace Gubeide agiugnesse una Satira in suo disprezzo,o pure, come irrespettevole de' Principi, fosse dal Dante condannata a penar nelle pene atroci del fuo Inferno. Ma il Marino Poeta infigne, e capricciofo, rifpofe, che non poteva lor compiacere, perchè essendo egli stato fornito dalla Natura di sublimi talenti,ed'alto ingegno,non era convinevole, che l'avesse corrisposta con atti d'ingratitudine; ad ogni modo potevano per ademplimento de' lor desiderjricorrere a Giovinale, a Marziale, ovvero a Persio: Architetti ingegnofidi Satire. Il Dante anche replicò, che non era giusto condannarla all'Inferno fenza difesa, perchè timeva i rimproveri di Cornelio Tacito; ed anche per non usurpare il mestiere de' Giudici inginiti: foliti far lagrimare i giusti, e ridere i colpevoli; perciò che commettessero detta causa a Minosse, ad Eaco, e a Radamanto: Giudici dell' Inferno, i quali dopo averne da esso loro ricevinto le istanze a gli stessi risposero, che la natura sa in tutte le sue operazioni dimostrarsi filosoficameate persetta: E fe pure dalla loro autorità bramavafi qualche fentenza ingiusta, la dovean'attendere dall'empio Niccolò Macchiavello, che sà secondare le tirannide de Principi, e non già sperarla da Giudici ingenui; onde per non mancare alla giuftizia, notificarono la Natura di metter'in chiaro le fue discolpe ; perlochè ella prontamente addusse, che non sarebbe stata giusta madre, se nonavelle compartite le miserie umane, così a'Grandi, come a'Piccolicosì a'Ricchi,come a'Poveri:così a'Nobili, come a'Plebei: Il tutto per far comprendere, che i Sourani non fon mica Deità, come Giove Supernosma uomini terreni, sottoposti all'ingiurie del tempo, alle Peripezie della fortuna, al rigor delle Stelle, e agli oltraggi,e staffilate della Natura, al pari di tutte le altre creature del mondo: Oltrecchè ella foggiunfe, che non doyea Antigone la gnarfi, fe il fe nascere con un solo occhio, perchè tutto fù fagace providenza, per dar ad intendere, che siccome i Potenti sono soliti opprimere sempre i più deboli,così egli era dovere, che fossero stati prodotti di corta veduta; acciocche non ravvisassero da lungo quei meschinelli, che servon per esca de'

lor rapaci artigli . Nè tampoco avea mica ragione il Principe Amodeo lagnarfi del Gobba, che l'aggravava le fpalle , perchè con effio volle infegnar' i Principi , che'l regger popoli, egli era un pefo più greve di quello, che tollerava fu le fpalle Atlante. In tanto detti Principi vedendofi efclufi dall'uma, ed agli altiri, ricorfero a Meffer Petrarca, che l'aveffe fcagliato pietre , 'e faffi fu'l mufiaccio; ma queti'altro rifpofe, che lui fempre fu amante della NATVRA, e quefta ne'fuoi maggiori bifogni, l'avea fomminifirato Entufiafmi poetici, per celebrar le lodi della fiua cara Laura, e per meritare il titolo di Principe di tofiani Poeti : oltrechè altra colpa non rinveniva egli alla povera NATVRA, che folamente di ferbar lo fleso Nome di quella per cui gli uomini pet dendo il cervello divengon matti.

Alludesi,che i Principi non sono Deita,ma semplicissimi Vomini,sottoposti all'ingiurie della fortuna,e al rigor della natura , co-

me tutti gli altri miserabili mortali della terra.

Secondo, che la natura non tiene occhi, ma vede più d' un Argo, e che tutte le sue operazioni sens sommamente persette.

Terzo,che la NATVRA sia una Maga, la quale cogli incantes

mi d'amore, affastina gli savi, e accieca i matti. LXXVI.

Le Rose Vermiglie circondate dalle Api innocenti , dalle Vespe

maligne, e dagli Ragni vili,e velenofi.

E Rofe innocenti, che da Poeti fon celebrate per Reine de fiorise per ornamento dell'amenifima Primavera; vengon vaghe ggiate dall'Api innocenti, e inidiate dalle Vefpe, e da Ragni vili, e velenofiscon tutto ciò non ifcemano punto di beltà, ma fempre loro fpicca il vermiglio nelle guancie, e la fragranza nelle frondisficchè i Poeti l'encomiano co' poemi, e gli
Oratori le celebrano co' panagirici.

Alludesi, che la virtù, quanto più viene insidiata da viziosi,

fempre rifplende,e riluce.

LXXVII.

La sagacità de Savi non seggiace a gl'inganni delle frodi.
L'Cacciatore avaro con efferata sordidezza etbbava il suo
sidelissimo cane di rigorosa, e frugalissima assistenza: merce,

che era divenuto un miserabile scheletro; anzi per maggior'empietà, lo teneva da viliffimo fchiavo incatenaro ne'ceppi di dure catene di ferro;onde il mifero con veli,e gemiti incefsati esprimeva la sua amarissima afflizzione . A questi threpiti accorse un frodolente Volpone, a cui egli pregò rendersi preghevole a liberarlo da una tanta dura, e deplorabile condizione, e c on romper que lacei, che lo privavan del preziofo teforo della libertama lo scaltro, ed astuto Volpone dubitando d'esser da suoi famelici denti divorato, gli rispose: Caro fratel mio di bel grado lo servirei, ma hò fatto voto sollenne di star sempre lontano da miei nemici,e perciò farei un facrilego spergiuro, se violasse tal facrofanto Giuramento. Per tanto il mifero vedendofi derelitto, ed abbandonato da ogni umano ajuto,e di già approffimato alla morte,glì rinforzò le preghiere, dicendogli, che bramaya partirli da questo mondaccio tutto contrito, e penitente, a tal' oggetto fi folle verfo lui accostato, per depositargli negli orecchi secretamente i suoi nesandi peccati, per riceverne la fanta affoluzione. Ma il Volpone faggio, fempre più dubitandodi qualche inganno, gli replico a doverlo compatire se non poteva afcoltar da vvicino i fuoi peccati, mentre non voleva per assolver'altrui, piagnere le sue proprie colpe, per tante Galline, e per tanti Pollastrini, che avea in tutto il corso lungo della sua vita divorati;Oltrechè gli foggiunse, il vostro macilente volto fà conoscervi, che siete viva immagine della penitenza, e perciò incapace di peccati mortali, ma folamente di qualche legerissimo disetto veniale, che possiate cancellarlo con bagnary la fronte d'acqua fanta.

Alludesi,che i Savi sempre vivon lontani da pericoli, e sanno

colla prudenza evitarli.

Secondo, che sia grande errore mettere in cimento la vita, per ajutar'altrui.

Terzo, Che i Crudeli precludonsi gli orecobi alle pregbiere de miferabili.

Quarto, che i Cattivi sempre giudicano degli altri quel , che lor

Quinto,che i Padroni avari condannano i servi al patibolo d' una rigorofa aftinenza. LXXVIII.

LXXVIII.

Il Cicco ingamato dalle lusingbe fradelenti della Velpe.

Il Cicco d'Adria fù per lunga pezza di tempo fedelmente
guidatoda un cane, il quale con tutta attenzione lo condoceva nelle 'Accademie a far pompa del fuo follevato ingegno,
ed altre volle lo portava a follevar l'animo in qualche follazzevol di portozanzi gli costudiua con tutta puntualità il Gallinajojin modo, che sempre cibbavasi d'ova fresche, e di pollastrinitma essendosi un giorno per sua instellec forte incontrato con
una Volpe, questa seppe in tal guisa con le lusinghe ingannazio,
che l'induse a licenziare il sedelissimo suo cane della casa
onde così l'efortò.

Care Fratello se mai vedresti il vostro scarmo , e pallido volto certe è, che non si sdegnarchbe il sentir con lingua verace, che voi fiete vivaimmagine della Morte. Non videte che il vostro infidoCustede sia pengior d'ogni altro rapace Lupo? Posciache vi consuma la reba,vi divora le viscere, perche non tiene altro oggetto , che cibarfi di polluftri , e di galline , e a voi far morir della fame;perciò debbiate liberarvi da un tanto nimico domestico, e avvalersi della mia puntualitade , la quale farà conofcervi quanto sappia sollevarla da morte in vità. Questo consiglio prevalse al ciecosche l', indusse a licenziar il cane,e di prender' in sua vece la Volpe, la quale in pochi giorni gli votò il Gallinajo, ed egli vedendosi perir della fame, prorappe in lagrime, e cominciò a lagnarsi della Volpe dicendogli. Abi infame traditore cost, cost m'bai con tante lusingbe ingannato,ma non resteranno impunite le tue colpe,perchè in questo punto vò condurmi al Magistrato per far gastigare le tue ribaldarie,ma la Volpe tofto rispose andiamo, andiamo pure in questo punto , perchè si vedrà la tua calunnia , e la mia innocenzia, ed invece di condurlo in Senato, lo portò in un dirupo, ove con una Spinta gli fe perder miseramente la vita.

Alluderi, che siagran cecità scroirsi di frodolenti scelerati. Secondo, che sia mal partito lasciar l'ottimo, ed appigliarsi al

peffimo.

Terzo , che sia grande errore darsi inteso con Ribaldi delle loro frodi , perchè è un fellecitarli, a mettere in pratica i lor tradimenti. Quarto Quarto, che sia grande imprudenza fidar là vita nelle mani de nemici.

LXXIX.

Chi invigila ne propi interessi trastura quelli del Pubblico.

Ssendo stato destinato Arcidamo nel governo della Cappado, a la compado decia, ad attro, egli non premeva, che a prendersi bell'aggio, ed accumular danari, e nulla cura teneva degli affari del buon governo pubblico; onde alla giornata succedevano in quella Provincia scandali, e si moltiplicavan le colpe con pregiudizio della stima del Principe, e del decoro della giuttizia; ma avendo quel Sourano inteso tanti riclamori per le sinistra procedure del fuo supremo Ministro, lo chiamò alla Corte per dar conto delle sue cattive operazioni. Per tanto condottosi egli nella Regia prontamente senza perdersi d'animo, così parlò al suo principe.

Sive se mi consse in qualibe parte consumace, e manibecole, error non è misma di costra Maestà, che abbiate dellinato à goverwar la Cappadotia un segetto, che avendo sale in aucca, a wolso cervello, beu s'à comprendere, quanto ignoranza egli sia trasseutar le proprie convenienze per accertar quelle de spubblicossico de attribuss à segacita à mei errori, ed a costro disesse du mala

elizzione.

Alludesi, che i Principi debbon fare elexaione a governar gli loro flati di foggessi di tutto merito,e che pospongono i propri interessi a quelli del Pubblico.

· LXXX.

La Temerità delle Navole gaftigata da i Raggi Solari.

I Vapori più vili della Terra, 'i pintil dall' Aura violente
della Superbia, follevandofi nella prima Regione dell'
Aria; ofturano agli Spleudori del Sele, e minacciano far Guerra
a tutte le altre Sfere del Cielo. La onde Febo sidegnato di tanta
temerità, ordinò a i Zestri, che il disaccialisero soavemente
dall' Aria: Insegnando, che i Malori deggiono medicarifi da
principio co'rimedi lenitivi, ma essi sempri oftinati, trasformandosi in Nuvole, scherzavano co Venti, e si ridevano della
potenza del Sole, il quale cogli strali luminosi de suoi raggi, su con
firette

173 - 4217

Aretto alla fine trafiggergli il feno ; perlocche fi prefciolfero in piogge, e caddero precipito famente a Terra, ove cambiaronsi in Ranocchi : merce, che impedivano a'Contadini la coltura delle Biade. Per tanto fecero questi istanza a Giove, che l'atterralle co'fuoi fulmini. Ma 'l detto Nume Superno (conofcendo quanto erano necessarj al Mondo, per frenare i cattivi colle loro mordaci lingue)volle farla da perito Politico, con lasciar' impuniti que'trifti, che servono talora per gastigo de' pessimi. Per tanto ordino, che ritornassero nel centro loro; onde eglino fecero elezione dell'acque del Sebeto, del Tevere, dell'Arno, del Ponzevere della Senna dell'Ibero, e del Danubio . Interrogati dalle Nereidi, per qual cagione aveansi eletti detti Fiumi per domicilio ? Risposero, noi semo Predicatori aquatici, perciò vogliamo albergare in luoghi più vicini a'Vizioli, per poter'efesercitare con carità le dovute ammonizioni. A tal'oggetto nel Sebeto riprenderemo l'ignoranza degli Afinelli orecchiuti di Partenope. Nel Tevere correggeremo la corruttela delle Volpi dellaRomagna, che colle Reti lunghe, impoveriscono il Mediterraneo:colle Bolle, Difpenfe, e Penfioni: rovinano le Mitre, le Cocolle,e la Terra:e colle Sante Indulgenze, usurpano i Teso. ri,e iRegni del Cielo all'Altissimo(ma il tutto sia detto per facezia fenza pregiudicar un'atomo alla candidezza degli Ecclefiastici, quali mi protesto , che sono più puri degli Armelini) nell Arno rimproveramo l'avarizia delle Talpe Fiorentine. Nel Ponzevere hiafimaremo zelantemente la fordidezza de' Grifoni rapaci della Liguria . Nella Senna, esclamaremo contra la Influria de Galli della Francia. Nell' Iberia fcagliaremo dardi contro la fuperbia e rapacità de'Lupi della Spagna . E nel Danubio finalmente lodaremo la Fedeltà, la Sincerità, il Valore, e lo Spirito. DI VINO de'mustaccioni della Germania. Alli quali encomi, in favor de'Tedeschi, ripiglio un Discepolo astuto del Macchiavelli:dicendo:ben comprendo o Ranocchi politici, che Sapplate accomodarvi alla condizione de Tempi: Vò dir' io, in Protei,e in Camaleontitrasformandovi in varj colori, e in diverse forme. Mercè che se cantassero presentemente i GALLI; Voi mutarefte tuonose vi appigliarefte al FALSETTO, per Vu a non

3 40 non lagrimare co'Pieri,e per non meritare la funesta Decollazione de' Pavoli . Perciò ben l'intendete, se ne' fiori innocenti. appiattate artificiosamente Vipere di velenose adulazioni, come espresse il Poeta.

> Sotto vagbi colori D'an detto delicato Quafi tra erbe,e fiori, Più d'un' Angue è celato.

Così allo fteffo proposito ragguagliò Plinio , che sotto le Gemme di que'Anelli frodolenti, stava ascosta la morte, per uccider dolcemente, con luffo,e con pompa. Alii sub gemmis veneno tlaudunt, annulofque mortis gratia babent.

Ma questa Adulazione è necessaria, per vivere in pace, e dormire indolce ripolo , quando un miferabile Suddito fi trova fra l'Incudine, e 'l Martello , e vicino a perder la vita o da i denti de Lupi,o dalle zanne degli Orfi : come altresi è Prudeza il dire Viva Viva chi Vince. E chi perde Muoja . A queste Noci proterve rispose l' Eco di Sciariton Viva il Gran Luiginella Francia, ma sempre Viva eternamente glorioso, nello 'mperio della Monarchia Spagnuola l' Augustissima Aquila Imperiale, conchè abbia da formarela fua Regia nella Città di Napoli:come più nobile, amena, e considerabile di tutte l'altre Città della detta Monarchia.

Alludesi a i difetti de Spagnuoli, de Francesi, de Fiorent in i,de'

Genevefi, e de Romani,e al valore,e fedelt à de Germani.

Secondo, che fia grande Prudenza lodare quelli, da' quali fi può vicevere utile, e danno. Ma farlo con politico arteficio: Altrimenre si cade nel fosso, quanto più stimasi camminar sicuro nel piano: essendo prudenza imitare le Volpe , la dove per ogni lato veggons? preparate le Trappole : e premunirsi di scarpe di ferro in quel terreno, ch'è seminato di chiodi,e di spine.

LXXXI. Che 'l miglior medicamento de' mali sia il piggior, e l'ultimo

estremo de mali.

Onsiderando Eraclito, che in questo Mar fluttuante del Mondo,non fi naviga giammai in ferena calma; ma fem-

pre con le continue tempeste si corre tempo, e s' incontrano ora le firti, or i vortici, ed ora le tortuofe feille; proruppe perciò egli in lagrime,e col fuo amaro pianto,accompagnò le umane mi serie di questa vita. Democrito alla ncontro, fornito di fortezza,e di viril costanza ben temperato, punto non si attrista,se l'infelici Mortali fon berfagli della forte, e trastulto delle sciapure:anzi volle Eraclito riprendere,e rattemperate il fuo cordoglio con un perpetuo rifo . Quali adunque di que'due Filosofi fossero più degni di lode,o di biasimo; lo diciferò Metrodoro, con la fua profonda Filofofia Morale; affermando, che amendue seppero egreggiamente ademplire in questa Valle inselice di miserie, la sua parte di Comico, e di Tragico; poichè Eraclito raprefentò le calamità mondane col pianto, e Democrite espresso al vivo col riso, le peripezie ridicole della fortirna. Ma perchè Eraclito si stancò di più piagnere, ricorse a Giove superno di consolarlo con sermagli delle pupille si funesto liquore di luttuofo pianto, il quale volendo efaudirlo, ordinò alla Parca, che gli avesse reciso lo stame della Vita, perche siccome, at parer di Catone . Dolor est Medicina doloris. Così al gi udicio del Tragico. Mors est ultima Medicina malorum.

Alludefi,che 'l miglior medicamento de mali,cedi sia la merte,la quale dopo lunghi travagli,conduce l'Vomo a riposar nel sepolero. LXXII.

### Vecchi, she ricorron'a Medici, vengan da Esculapio stimati per mattarelli.

Ella Città di Polina, abitata da flupidi Afinelli, fuor di modo regnano i Dottori, e trionfano i Medici, che fanno necider i Giovani, ed ammazzare col veleno de 'medicamenti Vecchisma finalmente ravveduti della horo ignoranza, fanno idanza ad Efculapio, Nume della Medicina, e che dovette ta empia Gente difacciare dal mondo, o come permicio fa algene, re umano; ovvero, che reflittiffero tutti gli Infermi a perfetta falute: Ma Efculapio ripo fe, che il miglior temedio, che polita applicari a "Vecchie, a i Giovani, fra quelle Ricetta, feritta fenza penna, e fenza inchioftroscoichi non prender mai medicamenti, ma ferbasfi in fanità col buon reggimento di vitto, e col

col mangiar parco; ne giammai contriftarfi, per qual fia accidente di sinistra fortuna:in tal guisa si goderà persetta la salulute;altrimenti con l'uso de'rimedjisi abbrevia la vita, si empiono di corpi umani le sepolture, e si acquista il biasimo di matto.

Alludesi quanto pazzia sia attendere la fanità delle mani de' Medicische fan professione di dar'a tuti la morte.

Il Canocchiale di Galileo negli occhi de' Zoili. Ssendo stati gli Zoili,e i Momi estiliati dalla Repubblica di Platone, come Maledici, si condustero nella Patria degli effeminati Sibariti, in cui veniva lor' acconcio onestare la loro Maledicenza, con quello inorpellato Pretefto, che la dove trionfano i corrotti Coftumi. Difficile eft Satyram non feribere. Ma non sodisfattidetti Gagnacci latrare in que'Paeli, contro i difetti piccoli degli Uomini , vollero dardi piglio al Canocchiale di Galileo, per offervare, da lungi, le macchie della Luna,e del Sole:mettendo,e l'Uno,e l'Altro in favola : fenza ragguardo, ch'erano Luminari massimi del Cielo. Ma questi accesi di sdegno,gastigarono tanta temerità . Imperciocche Febotrafisse loro co'fuoi Raggi,e la Luna non fù pigra di scagliarlistrali acuti, col fuo Arco tefo : Anzi colle Corna follevandoli in alto, fè loro sperimentare una vituperosa caduta. Ma che pro? se le ceneri de' loro cadaveri, colle prime stille di piova estiva, 1 convertirono in Ranocchi, e cominciarono importunamente fa camare nel Sebeto nel Tevere, e nell'Arno; non folo contro i Numi falsi del Cielo,ma contro tutti i Mostri più orrendi della Terra.

Alludesische dalle ceneri de' Malcontenti , non nascono Cigni Canori,ma Gazze Ranocchi.e Cicale, per far palesi al Mondo l' o-

perazioni de'Viziofi.

Secondo, che le colpe de Principi, allora più si fan palesi, che

gastigano chi le pubblica.

Terzosche sia pernicioso scuoprire i difetti de' Grandi : come Sperimento l'infelice Calistene, che su tolto dal Mondo dal grande Alessandro, perchè con severe ammonizioni , intendeva togliere dall'

doll animo d' Aiessandro i grandi Viaj. Hoc est Alexandri aternom facinus, quod nulla satis felicitatis redimet. Nihil ex his, qua secit, tam magnum erit, quam scelus Callistenis . Tanco

proruppe Curzio.

Da questo esempio addottrinato Apelle : volle occultare l' occhio difectofo d'Antigono, con dipingerlo di profilo . Antigoni,mi raccorda Plinio. Regis imaginem altero lumine orbum, primus excegitata ratione vitia comendi ; obliquam namque fecit, ut quod corpori deerat, pillura potius deeffe videretur. Tantumque eam partem è facie oftendit , quam totam poterit eftendere, Così adunque celando Apelle la metà del Volto difforme di tal Regnante, venne non meno a raddoppiare la cecità a quell' occhio orbo,di cui ne fù matrignà la Natura, che ad orbare, con prestigio artificioso, gli occhi tutti de'Ragguardanti a perderlo di veduta:Faccendo apparente alla pubblica luce quella unica Lanterna, ch'era vota di tenebre, e piena di luce: così la caverna d'Antigono, fatta ofcura dalla Natura, divenne dall' industria d'Apelle più chiara, quando sotto il velo oscuro deli' Arte, stimò maggiormente occultarla . Per tanto essorto a Voi, o Politici,e Camaleonti di Corte: Av vezzi mai fempre pafcervi d'erbe verdi di vane speranze, ea voi Storici, di voler femprede' Grandi celare i difetti del corpo , e dell' animo, se non vogliate incontrare il tragico av venimento di Calistene, che per palesare le piaghe putride de'Vizj corrotti d' Alesfandro,ne sperimentò, a proprio danno, l' efferata indignazionessappiate perciò da i vivi colori d' Apelle apprenderne sano documento: se pure questi non avesse allegoricamente voluto a lludere, che i Principi sono di due nature: l' Una Umana, e l' altra Divina: siccome divisò Platone, Aristotile, e Tacito. Sicchè molto assennatamente intese insegnar'Apelle, che del Principe al formarne il Ritratto deesi solamente esporre alla pubblica luce,quella fola parte visibile,che rappresentando l'Umana, può con un folo fguardo d'un' occhio benigno, beneficare, e confolare mille Sudditi, e lasciarsi l'Altra nascosta: da contemplarfi coll'occhio dell'Intelletto , per indagare i lor profondi Arcani, Ma Se Voi o Apelle Foste il primo a dipignere in obliquo,e anche celebre Maestro, a tirare le Linee Rette, colle quali superaste Protogene. Non siavi a noja, d'insegnarle a quegli che appartandosi sempre dal Giusto, edal Dritto, formano colla Penna AUREA righe storte, per sare cadere da buoni seneieri la Giustizia,e per precipitare i Giusti, ed essaltare i Tridi.

#### LXXXIII.

Lo Spagnuolo Infrancesato non può morire di Morbo Gallico.

Diego di Castiglia Ladron di Guevara, Moro Viejo, y mata Cientos. Famoso Giprista di Salamanca: esfendo provveduto della carica onorevole di Configliero di S. Chiara nel Regno degli Asimi, baliciò le sue robe dentro d' uno logoro ftivale : quale egli milantava effergli pervenuto dall'opulente eredità di D. Ermenegildo suo Padre, Savattiero del Rey. Coftui per meritare il Titolo di Don, voleva far'il viaggio di Mare, per passare il Golfo di Leone, ma impedito da'cattivi tempi, îtimò con più fano configlio, metterfi a cavallo ad un Bastone, così per meritare le Indulgenze de PP. Mendicanti Francescani; come per trovarselo anche pronto, per bastonare i mansuetissimi Orecchiuti della Plebe Napoletana. Ma per sua sinistra disgrazia, appena giunto nelia prima Osteria della Francia, che da una pietofa Madamufella: confiderato per famelico, e fitibondo Pellegrino, gli fu con forma. carit à, regalato un cesto di CELSI putridi : un Stillicidio d' acqua ardente corrotta, con una pariglia di Tinconi, per Panelle; Onde il Meschino, non potendo più oltre proseguire il fuo cammino, gli fù d'uopo condursi, con gravità Spagnuola a lento piede nello Spedale. Ma que' periti Medici, al sentirlo esclamare. Ab valga me Dios , que me muoro . Cominciarono a fargli felice Prognoftico della fua falute. Afficurandolo, che l' acido esfaltato del fuo morbo Gallico, non poteva offendergli i periofti, nè corroderli il cranio : nè tampoco corromperli le viscere. Perchè un cattivo Francese giammai arebbe allighato in un corpo d'un pessimo Spagnuolo.

Aliudesi,che i Genj antipatici degli Spagnuoli , co Francesi, giammas

giammai posson' accordarsi come l'acque, il suoco quanto più um tistanto maggiormente strepitano co i tuoni, e co i fulmini. LXXXIV.

Il Moftro fapiente di trè Capital Oro, d'Argento, e di Ferroi Eli für favola, chimerizzata dall' Idea de' capricciofi Poeti, l'orrendo Moftro di Cerbero: avente trè Tefte di arrabbiati cagnaccitalludenti a' Maledici, che latran'agli Uomini, e a' Numi fuperni. Simile a questo fü l'altro, che nacque nella Città di Polina: nondico dal feno dell' ambizione, uè della vanagloria, ma dall'amore della cara Patria. Quefte Teftenon fon mica d'Argo, di Pitone, o di Cicople, Moftri orrendi, ma fon fapientifirme, prudentifsime, degné di rutta filma.

La prima Tefia è d'ÀRGENTO, ma di coftumi, e di intetto d'oro: effendo ben fornita di Codici, e di Digefti ; che fembra un Bartolo, fempre però ridente : chiaro indizio della candidezza dell'animoto pur ride ; perchè fi vive ora fotto il dominio della benegnisima Casa d' Aufria zcotanto ; per la sua bontà , favorita, e protetta dal Cielo: al paridi Davide.

d'Ezechia, di Giosafat, d'Asa, e di Giosia.

L'altra è d'ORO, perchè mirafi ornata di Sapienza, e di feelta letteratura: mercè, che non paventò cimentarfi nello fectato di Minerva co i BENEDETTI, da quali fu falminato di maledizioni: Quefla Tefla imita l'afflitto Eraclito, piangendo fempre la corruttela del fecolo. Soften poi fu l'ango i Vetri, e nelle maniil Baftone; per alludere allegoricamente co i primi, che fe tiene poco chiare le pupille, più del Sole hà luminofo lo intelletto: o pure vvol fervirfi dell'occhiale per Imprefa, col motto Aucilium Inutile. Esprimendo, che ficcome i vetri sono a' ciechi infruttuosi, così ne' cuori degli Oftinati riescon le riprensioni di poco momento. Ma col bastone esprime, che sappia egli da vigilante Pastore, batter'i rapaci Lumi del Forociovvero, che gli Uccelli alati Indiani an' bissono di sostegni per camminar dritti.

L'altra Testa stà armata di MARTELLO DI FERRO, per batter su'l capo, tutti que', che intendon'usurparsi i Bene sici del Regno di Napoli; e in ciò convien con le altre. Atteso-

che tutte d'accordo latrano contro i Camauri, urlano contro le Porpore,e schiamazzano contro le Mitre; onde se mai avessero rintracciato l' autorità del dottissimo Cardinal Belarmino, arebbon'agevolmente esclamato, che la Monarchia Ecclesiastica sia tralignata in Tirannide, di cui col suo pennello maestro, così ne dipigne al vivo l'Immagine . Tyrannus Rex in omnibus quarit, que sua sunt. Rex verò, que funt Popolo. Propositum Tyranni est utilitas Reip. Tyrannus babet subditos promancipiis. Rex verd pro filys. lib. 1. de offic. Princip. Ma 'I tutto più a disteso descrive il Bodero nel libro fecondo della Repubblica al capitolo quarto. Sicchè con questa aurea definizione potrebbon conchiudere, che volendo gli Ecclesiastici esigger non sol la lana, e 'l frutto, ma la pelle dalle cattoliche pecorelle (contra il precetto di Svetonio. Pastoris est tondere pecus non deglubere. In Vie. Tib.cap. 32.) Non meritano più effer considerati per vigilantissimi Pastori, nè men'ardisco per rapacissimi Lupi : perchè chi veste alla lunga, serba la candidezza ne' costumi, e l'innocenzia nell'animo. Sol potrebbe, al più rigore dirfi, che fian meritevoli delle reprenzioni di Tullio. Nullum est vitium tetrius avaritia prafertim in Principibus , & Remp. guber. nantibus babere enim quastui Remp. non modò turpe est, sed sceleratum etiam, ac nefarium. Cic. 2. de offic. Indi conoscendo questeSavie Teste,che l'avidità sia un morbo simile all'Idropisia, potrebbon no soldipignerla col plettro del canoro cigno di Pindo. Crescit amor nummi,quantum ipsa pecunia crescit.

Ma con la penna del Morale, per far conoscere i cattivi effetti, che produce la cupidità del motto bramare, e dell'inselice avere; acciocchè essendo seguaci degli Apostoli, sosseno da esto loro le ricchezze umane abbominate. Di vitta inflant animos, superbiam pariunt, invidiam parant, è cousque mentem alienant, sut sama pecunia nos etiam nocitura deledas.

Senec.epift.28.

Dicon d'avvantaggio le stesse Teste sapientissime, che dovendos ammonire con prosonda riverenza le Barrette, che tralignano in fordidezza, egli è dovere servirsi, non già delle delle Penne profane, ma delle lingue innocenti degli Apostoli. Qui ostum divites speri, incidune in tentationem, e in laqueum Diaboli. Div. Paalt. 1. Timotheaps. E se ciò non bassa per divellere da cuori degli Avidi, radici così profonde, e veleno se la fina di micro degli no, la falce de Santi Padri, e l'I fuoco dello Spirito Santo, per ridurli, in un mucchio di conere. Si dives fueris, mu crit immunis a delisso. Eccl. 11.

Ma farcbbe, per mio av vifo, del tolerabile: fe queste Teste fagaci fi fervissero di così morali,e facri documenti; semprechè non si appigliaffe talora alcuna d' esse a'sentimenti degli Scrittori di penna poco gastigata, che latran'alla luce delle Stelle, ed allo splendore del Sole. Sole luminoso, e venera+ bile,egli é,il Sommo Pontefice. Stelle fon, senza dubbio, i Porporati della Chiefa Cattolica; perciò deesi da' Fedeli l' un adorare, come Vicariodi Cristo, e gli altri ossequiare come simolacri dell' Apostolato: tanto maggiormente, che essendo per dignità di molta lunga superiori de Secolari, debbono stimarfi, rifpettarfi, e venerarfi con tutta umiltà : e non già propalar' i lor difetti, contro i precetti del Sommo Iddio . Non oule Dominus Seculares cernere , aut feire defectus Sacerdorum, fed quoad potest abscondere, & occulture mititur, secondo il dottiffimo Oleandro;onde Costantino il Magno,che serbava nell' animo fuo grande questi sani sentimenti, occultava con eroica carità, le lor colpe col suo regal Ammanto. Si propropriis oculis , diceva egli , vidiffem Sacerdotem peccantem Clamitdem meam expoliarem , & cooperirem eum , ne ab alique videretur. Tanto di questo pio,e glorioso Monarca referiscon' le penne d' oro di Eusebio, di Nicesoro, di Teodoro, e del Arcivescovo di Firenze Antonino il Santo, con altri Sacri Scrittori. Non siano adunque così facili a riprender' i difetti di quelli, che fon collocati dal Sommo Iddio in grado sublime, perchè incontreranno i rimproveri di Plutarco, e d' Euripide . Omnes in admonendo sapimus , sed cum ipsimet aberramus, baud advertimus. Eurip.in not. fem. 14 fol. 290.

Ma già afcolto, oime, le voci efclamatrici di dette dottifime Tefferdicendo, che quando i Lupi voglion diftruggere X x a 3.48

la Gregge delle Pecorelle, fară forza, che i Cerberi latrino, e mordino, per impedirne l'eccidio; onde volendo gli Ecclefiafliei, fecondo i lor fenzi , pertenacemente spogliar' i poveri Nazionali di tutti i Benefici del Regno, e fervirsene:o per uso dellor fafti, ovvero investirne a soggetti stranieri della Romagna, di Firenze, della Liguria, della Lombardia, o delle Spagne; fara giuftisi mo, che si esclami, e si distilli nella mente de Principi,a servirsi di quel jus, che lor viene conceduto dalle leggi divine,umane, e della natura . Tuttociò esiendo cofa incontrastabile, perchè non permette replica alcuna; per ciò concedasi ad ogni Nazionale per servigio commune, che confacri la roba, il fangue, e l'inchiostro a prò della Patria; ma sempre co'termini limitati si doura star riftretto ne'cancelli della modeftia: implorando le grazie coll' umiltà, con le lagrime, e con le riverenti fuppliche; per ottehere dal Vicario di Cristo complimento di piena giustizia. Nè mi si dica senza fondamento, che i Preti sien simili alla Calce: Candida di colore,ma con l'acqua, che è simbolo del pianto, tosto fuma,s'infoca di sdegno, e si accende di superbia ; sicche con le lagrime rendonfi ineforabili con le fuppliche divengon' inflessibiliste si piegano con l'autorità de' SS. PP con le decifioni de'Concilj, ne' con le fanti leggi de' Canoni ; e perciò egli è d' uopo ricorrere alla per fine, a' Cannoni, alle Spade delle maledicenze, e agli aculci delle Satire. Ahi no? che il diamante duro col fangue innocente dell'Irco fi spezza: la Pietra Filtria ; si riduce in polvere col purissimo latte, e 'I metallo Tibios s'indurifce con la violenza del fuoco, ma immerso nel mele, si dissolve in color aureo. Così appunto si vince ogni durezza con l' umiltà , la quale maggiormente deesi consecrar'agli Ecclesiastici di dignità sublime, quanto, che son guidati dalla ragione, ed illuminati dallo Spirito Santo. Ma se per disgrazia de'Napoletani, non si potesse ottener complimento di giustizia, e se incontra se sempre più durezza alle loro suppliche. In tal caso dour'à ricorrersi, all' autorità del nostro Monarca a cui comple, che i fuoi Regni fiano abondanti, e ricchi perchè essendo i Sudditi bene stanti,poßon in tutti i blognevoli ajutarlo:senza, chene sentifero niun sensibile incommodo; ma rittovandos sensibile incommodo; ma rittovandos sensibile incommodo; priuscira loro dura, e intelescipile.

Ma non intendafi, che si volesse distillare nell' animo de' Regnanti a metter mano nella Giurifdizione Ecclesiastica: ma folamente di far' ofservar' in beneficio di lor Vafsalli, quanto comandano i Sacri Canoni, i precetti de' Santi Padri,e tuttociò, che accordasi alla ragione, e a i precetti degli Apostoli . In questo caso han fatto i Rè leggi, edecreti per l'osservanza del giusto, senza violare la riverenza dovuta a'Ministri della Chiesa ; come yedesi nel Codice di Teodolio, di Giustiniano, nell' Ordinazioni del Regno di Francia, e nelle Partite di quel di Spagna. Rimettendomi in tal delicatissima materia, al di più, che ne discorrono gli asfenna ti Scrittori d'alto intendimento, e di coscienza tenera. In tal modo si ottenerà quanto giustamente si brama, e si adempliranno con prudenza, e con attenzione rafsegnata, tutti gli Statuti della modestia, e della riverenza; e non si tralignerà in manifesta tracotanza, con espressioni irrespettevoli, che porgon'ardire agli perfidi Eretici di gracidar da', Corbi maligni contro la CorteRomana. Proclamandola fenza ragione, per Nido d'Ippocrissa , per Crivello di depravate massime, per laberinto tortuoso di raggiri, e per ridotto di tutti i vizi,inorpellati col finto zelo.

E finalmente tervendosi delle parole di Gioviniano Imperadore riferiti da Socrate diranno. Non Deum fed l'urpuran colunt lib.cap. 21. Ma a questi empi deliramenti, ed infami de-

trazioni fi ri foonderà con loro rossore appresso.

Del resto se stimano dette Teste assennate, poter liberamente parlare con l'autorità di San Paolo. Peccantes coram omnibus, arque, sui se cateri simorem babeant i. Timeth. cap, r. ver. 20. ovvero col concedo di S. Agostino, pensano di presciorre a lor modo la lingua. Non est malevolus, qui crimen alterius judicas, quia judicando corrigere posest, se tacendo Frator perire, permittitur. Div. Augustin cap. Noscuos. 3.qu.

f. O pure credon, che ogni mordacità zelante si converta in benedizione . Qui arguunt Impium laudabuntur , & fuper cos veniat benedictio. Prov.cap. 24. ver. 25. In tal cafo con tutte queste dottrine, male applicate, obbligaranno, non solo il Monte Vessuvio di scagliar a lor danno voragini di fuoco,globbi di fumo,e cataclifini di cenere; ma provocaranno egualmente la Montagna della MAJELLA a fervirsi de' fuoi innocentifsimi femplici; per comporre antidoti speciosi contro le punture degli Afpidi Sordi: ov vero daranno motivo alla medesima di avvelenar co' suoi pestiferi Nappelli que Ciclopi, che per non far ravvifare la diformità del proprio volto, non folo han nascosto, come il Nilo, il Capo; ma co' martelli dell'officina di Vulcano, han intefo percuotergli ia Tefta, e lacerargli le viscere, per iscolpir dalle sue candide pietre Simulacri d'empietà , e Colossi smisurati di maldicenzia. Anzi quello ftesso Braccio armato di martello,che fpicca nel fronte spizio del suo libro; servirà per Imprefa al detto Monte, con aggiugnerviil Motto. Percutit, son Imprimit. Alludendo, che detto Martello, si ben'ardisca battergli l'assennate tempie; nulladimanco non imprime nel suoi fogli sane dottrine, ma bensì orme di maldicenza, e Larve d'orrore. Come altresi scolpirà sopra detto Braccio queste misteriose parole. Errat manus superbia, quia caput non zenez . Pensiero tratto di pianta dal divino Ambrogio. Ideo errat pes superbie, quia caput non tenet. Tanto sia a bas stanza detto per difesa de Pontefici, per iscudo de Porporari, per decoro delle Mitre, e per gloria dell'alma Città di Roma,la quale celebrarò col dire,o Roma Santa,e Popolo CO-RONATO: Dico di Martiri. Voi fiete la Capitale del Mon. do: La Reliquia della Romana potenza : Il Santuario della esemplarità:Il Giglio immaculato della pudicizia,ed il Fonte perenne di tutte le virtà . Voi il flagello degli Eretici, il terror de'Gentili, la concordia delle Corone, l'arbitra degli affari politici de'Principi;e la Regia finalmente della Chiesi fa Cattolica: ficchè Voi fete degna d'esser' ammirata, celebrata, & ofsequiata da tutte le Nazioni del Mondo, Alludefi a tre Soggetti letterati, che spintimon dico dall' ambizione nè,o dalla vanagloria,ma dall' amore della Patria;han dato, nelle Stampe tre voluminose Scritture,nelle quali sissorzano provar con vigorofe ragioni, che i Benefici del Regno di Napoli deggion per ogni ragguardo umano, e divino conferirli agli stessi Regnicoli; perlochè han dato motivo al dottissimo Sacerdote D. Carlo Majello di risponder con erudite,e dogmatiche dottrine a prò degli Ecclesiastici. E perchè nell' ultima risposta del detto replicò eruditamente una dell'accennate Teste in istampa, ove appare nel Frontespicio, scolpito un braccio armato di Martello, che gli batte sul capo:perciò a questa poco arguta, e men'ingegnosa invenzione, si dice per puro zelo, che poteva con più lumi rettorici esprimer modestamente i suoi concetti, e servirsi di quelle Figure, con le quali si punge con diletto, si scherza con grazia,e si ammonisce con proficto:come appunto san le Pecchie, che feriscon con gli aculei, ma preparon l'andidoto dell' amarezza delle ferite col dolcemele : ovvero dovea imitar que'Mastini della Fenicia, descritti da Alberto Bisandro, che mordon le vesti,ma lasciano illesa la carne : Infeguando , che debbasi con severità detestar'i vizi , senza offender l'alerni e-Rimazione . O pure prender poteva esemplo da quegli altri animali velenoli del Nort, riferiti da Olao Magno Oltramontano(chiamati Istifani, perchè ferifcono, e fanono) che nnocono acutamente co'denti, ma nello ftesso tempo con la lingua faldan le ferite . Esprimendo , che dopo la severità delle correzioni,e de'rimproveri, deggion susseguire gli Vnguenti limitivi delle dolci parole,per medicare l'asprezza del dolore . In tal guifa arebbe calcato le orme di que faggi, che nelle Tazze d'oro serbano il veleno,e sotto le pietre preziose nascodon la morte; come referisce Plinio . Aly sub gemmis venena claudunt. Plin. bift. natural. Nello stesso modo sotto le Rose odosifere, riescon più sensibile le punture degli Aspidi, e de' frodolenti Scorpionia.

Ma già afcolto, che il criticar, fia cofa troppo facile, e fifa degno delle riprenzioni di Stobeo nel fermone 14 femprechè. 25

chè non faprà il Cenzore ridurre in perfezione gli errori degli altri. Perciò mi fò lecito dire , che poteva con più argutezza di'ugegno mortificar'il Majello, con iscolpire nel frontespicio della sua Risposta una Testa Coronata d'Alloro, ma da'fulmini di Giove percossa, col motto NON SVFFICIT LAVRVS. Alludendo, che si ben' il fuo Avversario sia un degno Laureato di Minerva, pur'è stato dalle sue sane dottrine vinto,ed abbattuto:o puredetto Monte fulminato animarlo con quette parole tratte dal Tragico in Agamn.act. 1. Feriunt celsos Fulmina Montes. Alludendo, che la sua superbia viene gastigata da' fulmini delle sue cenzure . O veramente poteva detto Monte farlo apparire, come quello della Majella, secondo d'erbe innocenti, e di Nappelli velenosi. col motto PLVS NOCET QVAM PRODEST . Alludendo,che'l detto suo Emulo più nuoce, che giova gli Ecclesiaflici co' fuol fallaci argomenti, ed apocrife dottrine . In tal guifa arebbe nobilmente fatto pompa del fuo ingegno, ed' oppresso il suo nimico; senza che'l detto l' avesse ribattuto la palla, rimproverandolo per Manigoldo, o pure per un Ciclope dell'officina di Vulcano, ove i Martelli fervon per batter! i Giusti,e per tormentar l'Innocenti.

Ma non è meffiero d' ogni Pescatore, prendere perle nel vasto, e prosondo Mar dell'Eritreo; nè agevol' egli è, metter dentro un guscio di noce l'Iliade d'Omero: come altresi non è d'ogni Ansone alzar fabriche con l'armonia della Litaanè d'ogni penna d'Oca pedestre farrisaltar ne' componimenti la dolcezza degli filil Piano; o Figurato: Laconico, o Maiticos. Etico, o Patetico: Molle, o Aspro: Serio o Giocoso. Nè tampoco egli è di brieve momento, far'ispiccar l' eleganza dolce del verso nella Prosa, che si tragge dal numero oratorio, e da' membri ben misurati de' Periodi. Nè meno simar debbasi frutto di volgar talento, maneggiar le metasore, per sorar'ingegnose Allegoriexcome insigna Aristotie, Quintiliano; do sservò Demostene, Tullio, Ortenzio, Dionigi Alicarnasseo; e a nostri tempi più vicini'. Insegnaron' Erasino Rotherodamo nel trattato de Vennstare Orationis', Giuseppe

Scaligero de magnitudine eloquentia. Falerio de armenia. Periodica il Bossio de Pulchitudine Styli , Francesco Arnando de ornata elecuzione , Luca Affarino de redo medo scribendi , e tanti altri celebri Rettori del purgato dire;Le orme de'quali non posson premersi,che da que' feliciffimi ingegni, che fan mordere condiletto, ammaeftrar con profitto : e che avendo occupato il più fublime luogo di Parnaffo, si fon resi cari a Minerva, e benevoli delle Muse come un Pietro Firmiant, colonna stabile del Templo della Sapienza, nelle cui Prose spiccon' Idee nobilise lumi di 'ngegno prodigiosi. In questa nostra etate un Monfignor Sagardi, Auditore del degnissimo Cardinal Ottoboni decoro delle Porpore; il quale è giunto al NON PLVS VLTR A della gloria onde merita effer celebrato per Fenice degli 'ngegni , per diletto delle Muse, per Cigno canoro di Pindo per dolce corda della fatirica Lira,per lume de'Poeti,per Fanale de'Letterati, per or, namento della Corte, per gloria della fua Patria per ifplendore di questo Secolo; al quate degno suggetto, racomando la protezione di queste mie scorbutiche, e capricciose Fantafie;acciocchè l'illustri con la sua luminosa Penna, e le renda immarcifcibile col preziofo balfamo del fuo inchiostro, per resistere alle 'ngiurie del Tempo, e a i morfi de'Critici. Ma non creda già, che l'Autore lodando tanto i fudetti qualificati due virtuofi, intendeffe ferir di punta e di piatto l'accennate affennatiffime tre Teffe;ne' componimenti, de'quali tra spirano tutti que' pregi di 'n, gegno, che poston qualificarli per degni membri della Repubblica de Letterati. Anzi una Testa d'esse sa ravvifarfi fornita di crivello così fino, che sà dalla Fiorentina Crusca trarre sottilissima farina. Perciò mi sò lecito dargli larga licenza, che una così nobil Rana di Partenopo canti con le Sirene nel Sebeto : Racidi con Pafquino nel Tevere: Gracchi col Boccaccio nell'Arno, e che posta fervirfi,contro il decoro del purgato stile, de'vocaboli più rancidi,e vetusti della Crusca, per trastullarsi a suo pia-Yv cere

cere co i Bamberottoli , e con Madamma Sirecchia . Anzi gli sia permesso affrettar'i passi con l'Avacciare per giugnere nella metà dell'elegante elocuzione con la Toftanezsa. Senzachè possa da'Gabellieri della Crusca esser preso interzetto nè stimato per iscimia del Dante, e del Boccaccio:che seppero col Quici, Quinci, e Quindi farsi celebrare per oracoli della lingua Tofcana, e per Prototipi della Crusca: Avvegnachè amendue soggiacquero allo staffile di messer Iacobuzzo, che nelle sue graziose Novallette, ardi metterli nel cavallaccio, perchè per bizzarria di capriccio, vollero fervirsi della voce bizzarra. condotta da' Mori nelle Spagne, e dopo trasportata in Firenze nel Trecento. Con tutto ciò sempre saranno stima. ti,per Venerandi Padri della lingua Italiana : come della latina furon Ennio, Nevio, e Plauto, i quali divennero poscia siperati da i Gracchi, da i Cesari, da i Tulli, e da altri famofiOratori di quell'aureo fecolo.Indi foggiaccendo alla circolazione della ruota del Tempo, cominciò con l' introduzione de' Barbari a declinare; ma ripigliò di bel nuovo vigore con le regole Grammaticali. E avvegnacche divenne spiritosa, e vivace, scemò però di que'nettarei licori della proprietà, purità, foavità, ed eleganza dello nervoso stile; come offervasi ne'componimenti di Seneca, di Tacito, e di Floro; ove spiccon più fiori fragranti d'ingegno, e di argutezze, che frutti di foda fostanza. Finalmente ella giunta negli ultimi periodi di vita, spirò lo spirito,ma dalle sue gloriose ceneri,qual'altra Fenice, riforfe l'Italiana favella, ridotta vaga nel fecolo del Trecento,e si mantenne venusta, e con maggior'incremento fin all'etate del Bemboie d'altri Autori di chiaro grido; con tuttociò perdendo vigor'ogni giorno, vedesi ora balbettar con importuni vagiti nella. bocca di coloro, che non volendo calcar le orme della lingua cortiggiana, si mascherano alla siorentina, per inneftar l'Egli folo,con l'ISSO SCHITTO.

355

Alludest primieramente, che i Rè devon difendere con tutta la loro plenipotenzale razioni de Sudditi se mantenergli opulenti acciochè in tutte le necessità sien daquelli ajustatis, swownutia taloggetto devono stabilire, che sutti i Benesici del Regno di Napolissi dovessero a Nazionali conferire, come si pratica in Francia, in Ispagna, e in Germania.

Secondo, che ogni Cittadino deve esporre il sangue, l'inchiostro, la roba , e la vita a prò della cara Patria ; e perciè degne di laudi sono quegli Scrittori, che consacrano la penna in servigio del Pubblico:come altresi meritevoli d'eterni Elogi son tutti i Signeri Deputati per l'osservanza de Capitoli, Grazie, e Privileg j concessi a questa Fedelissima Città, e Regno:concioffieche con eccesso di puntualità, costanza, & zelo banno intrapreso di far godere gli accennati benesicj a' Regnicoli; onde stimo fortuna di una tanta nobilissima Cietà,che Suggetti tanti qualificati,e di fommo intendimento sieno stati eletti a sostenere con petto intrepido , e costante, tutto ciò, che risulta in beneficio del Regno; Per tanto desiderando, che la lor gloria si serbi viva negli Annali dell'eternità, bò voluto registrar' i lor Nomi,in questa Fantasia, che non tiene altro oggetto come in tutte l'altre, che l'utile,il decoro, e l'onore della Patria.

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Deputati de'Capitoli,&c.

PER CAPUANA

Il Signor D.Gio: Tomacelli

Il Signor Marchefe di Crapiglia Caracciolo.
PERMONTAGNA.

Il Signor D.Giuseppe Sanselice. Il Signor D.Fabio Russo.

PER NIDO.

Il Signor Duca della Rocca Pignatelli. Il Signor D.Carlo Antonio di Guevara: PERPORTO.

Il Signor D. Niccolò Macedonio.

ΥΥ 2.

H Signor D. Felippo Arcamone.

PER PORTA NUOVA

Il Signor Duca di Flumari del Ponte.

Il Signor D. Domenico di Liguoro di Giuseppe. PER IL FEDELISSIMO POPOLO.

Il Dotter D.Giuseppe de Angelis Marchese di S.Dona-

to. Eletto del Fedelissimo Popolo.

Il Dottor Giuseppe Antonio Celeste.

Il Dottor Lorenzo Fabricatore.

Coll' attento Secretario della menzionata Deputazione Dottor Gennaro Aloja.

#### LXXXV.

Qual sia per la felicità de' Popoli miglior Reggimento di Stato, se la Monarchia governata da un Sourano,ovvero l' Aristocrazia regolata dagli Ottimati.

Gli è pur vero, che fembrerà fuor di modo stranevole il sentir, che l' Aristocrazia di molta lunga prevalga alla Monarchia:tanto celebrata da gravissimi Autori profani,e facri ; frà quali da Platone in politic. da Aristotile in etbic. lib. 8. cap. 10. da Seneca lib. 2. de benefic. da Plutarco in aploteg.de mor.da Herodot.bift.lib.3.da Homero 2. Iliad.da Pietro Borraj 2. politic. e da Giusto Lipsio. Tutti coftoro virilmente con ragioni efficacissime dimoftrano, che la Monarchia sia più perfetta d'ogni altro Reggimento di Stato, per le ragioni susseguenti.

Primieramente asseriscon, che non possarinvenirsi forma più proficua, a regger popoli, che quella, che produce l'Unità, e serba la pace frà Cittadini, per mezo dell' autorità suprema d'un sol Sourano; che dispone con la sagacità, e con la prudenza gli affari del pubblico , senza depender da altri soggettische essendo von dirado discordanti di natura,e disferenti di genio , giammai posson convenire di parere , per

quella maffima. Quot capita, tot fententia.

Secondo, che essendo il dominio diviso in più Individui, ne siegue la divisione , e rovina della Repubblica : Giusta quello assioma Evangelico di S. Luca c.11.Omne Re-

gnum in fe ipfum divifum defolabitur.

Terzo, che più capi in un fol corpo, lo rende diforme, e mo-Bruofo:come vedesi nell'Idra di Lerna , ch'essendo organia. zata dalla natura di sette Teste, volle ella far conoscere, che Sappia formar capricciosamente, sconciature, e aborti, per

recar'orror'agli occhi,e spavento all'animo.

Quarto. Volgonsi poscia alla sperienza: madre degli ammaestramenti dell'umana vita, e dimostran con esfa,che un fol capotiene il predominio dispotico sopra tutti gli altri membri delcorpo; come altresì, che un fol Padre esercita la souranità di tutta la sua famiglia : così ancora, che un sol Capitano comanda un' efercito , e che un fol Paftore regge la Greggia delle pecorelle. Indi ricorrendo agli esempli degli animati irragionevoli , dicon , che per istinto di natura le Api soggiacciono sotto il comando d' un sol Rè della stessa loro specie, Ma poi sollevando gli occhi al Cielo , per cavarne confeguenze profittevoli a lor proposito, dicon, che'l SolePrincipe m : ff:mo de'pianeti, pur col fuo continuo movimento governa il mondotanzi per risolvere questa questione , secondo il lor fine, afferiscono, che fu tal Poblema deciso da Christo Signor Nuftro a pro della Monarchia; Posciache nel costituir quaggià il suo spirituale dominio, ne die solamente a S. Pietro la podestà del Principatosquando poteva egli conferirne l'autorità equalmente con mifura Aritmetrica & tutti gli Apostoli , e formar' una perfettissima Aristocrazia,composta da tanti soggetti,corredati per dono dello Spirito Santo, di tutte le virtu : che son quelle prerogative essenziali, che deggion concorrere negli Ottimati per ben go. vernare.

Finalmente av valorano i lor'argomenti: dicendo, che delle quattro Potenze più confiderabili del Mondo,cioè, gli Assiri , i Persi , i Macedonj , e i Romani : solamente questi ultimi intesero dal dominio Monarchico paffar' all'Ottimato; nel cui Reggimento incontraron le precipitose cadute. Quindi con ragioni, e sologismi più 358

gagliardi, afferiscon, che la Monarchia sia più durabile, come la dimostrò quella di Nino, che si mantenne in prè pe 'l corso lungo di sedici secoli men due lustri. Per tato conchiudono, che'l governo Monarchico sia migliore d'ogni altra forma di Principato, per esser più proficuo alta selicità de' Popoli, più potente a resister' a movimenti dell'intestine discordie, più valevole a frenar l'ambizione de'Cittadini potenti, più stabile a serbarsi sermo nelle mutazioni delle scosse della sortuna, della circolazione del tempo, più usato dalle Nazioni anche barbare; sinalmente più analogico al governo d'un solo Iddio, e della natura, la quale volle dimostrarlo nelle Api, come di sussi dissi dissi di siscone del tempo, più usato di mostrarlo nelle Api, come di sus si dissi disse di siscone del solo si disso di siscone del sus si di su di siscone di sus si di siscone di sisco di siscone di sisco di siscone di siscone

... Ma tante ragioni politiche, pratiche, e naturali, in favore della Monarchia, vengon tutte distrutte da questa propofizione generale del Principe de' Filosofi Peripateticijasserendo egli, che nel mondo tutto sempre mai,che si rinvenisse tal' uno, che superasse ogni altro,in valor', in prudenza, in fagacità, ed in dottrina; in questo caso meritarebbe; senza fallo, per pubblico sentimento de' sapienti.d'esser'esaltato alla Souranità universale di tutto il mondo;perchè farebbe egli tanto superior degli altri uomini,quanto appunto è l'animo del corpose l'Uomo dalle bettie Quicunque igitur distant tantum, quantum animus a corpore, bomo a bestia , per bunc modum se babent. Arift.palit. I. Lo stesso Autore corrobora questa massima con la feguente altra fua autorità , Sed fi quis excellat virtute,quid de eo sit faciendum? non enim dicendum est,ut ealis vir sit. Subiiciendus: perinde enimest, ac si agni ovene gubernare velint. Arift. polit. 3. Chi addunque non comprende, che 'l detto Filosofo vivendo nell' età del primo Monarca del mondo, che fu Alessandro Magno, usurpator de Regni, & rintracciator de nuovi Mondi; per non incontrar'il fuo sdegno, fotto termini così generali volle imprimere nella mente de' Popoli , che niun uomo mortale sia meritevole d'elser Monarca, e Signore asso-

8

luto degl'altrisconciofiache qual' è quel' Angiolo terreno,in cui concorron tante preminenze,e prerogative fpeciali, che posta, co'raggi delle sue virtù, oscurare tutte quelle di tanti altri : attefochè chi dicesse per esemplo, che tutti i Rè son degni di corona,e di scettri:tutti i Monarchi fon meritevoli di Regni, edi vasti Imperi: salvo però que', che fon uomini:e perchè gli Rè fon' uomini, e non già animali irragionevoli ; perciò secondo tal sentimento , verrebbon' ad effer tacitamente esclusi da una tanta fouranità . Dal che ne fiegue per confeguenza incontrastabile, che l'Aristocrazia sia migliore della Monarchia, perchè essendo amministrata da più virtuosi de Cittadini, fempre potranno costoro collo ntelletto più chiaro, e luminoso governare gli affari del pubblico. A tal Oggetto Salamone pregò il fommo Iddio a dotarlo di tutte le scienze, sempre mai, che intendeva constrignerlo a regger Popoli,acciocchè essendo superiore di talento, e di dottrina a gli altri, potesse di tanta preminenza esserne capace,e meritevole . Et sapientia tua constituisti bominem,ut dominaretur. Che fu un quanto dirgli . Signore se bramate, che da me si ademplisca persettamente questa carica con vostra sodisfazione, con selicità de' Popoli, e con mio onore;concedetemi con proporzione geometrica, la stessa autorità, ed abilità, che abbiate con tanta larga benificenza donato all'Uomo, per effer fuperiore delle bestie. In questo caso potrò complir' all' obbligo mio.

e Per tanto non è maraviglia le 'l Sole regge l'Vniverso; essendo egli più persetto, e luminoso degli altri Pianeti. Nè tampoco egli è strano, che 'l Padre di famiglia regga. i suoi figliuoli, e i servi di tutta la Monarchia della sua casacome il Pastor la Greggia delle sue pecorelles perchè son tutti più degni, e maggiori di qualità, e di giudicio di quelli, che esse governano; così egualmene te l'Api più grandi delle piccole meritano il titolo di. Respercio non sarebbe stupore, che il Leone sosse Principe de Quarrupedi, e l'Aquila Reina de pennuti, se tanto

l'uno,quanto l'altro, sono sati dalla natura privilegiati di maggior fortezza, generofità, e preminenza; ma allo'ncontro essendo impossibile, che un sol'Uomo, avente la corona su 'l capo per capriccio della fortuna, possa esser fornito di tutte quelle virtù fingulari,e particolari, che dal fommo Iddio vengon compartite a molti ; perciò un fol Monarca, un fol Rè, ed' un fol Principe giammai fara degno del Principato; anzi la sperienza dimostra, che la maggior parte di que'Regnanti, che per successione sono faliti allo 'Mperio fon corrotti dalla superbia, dalla vanità,e dalla burbanza:perchè sempre altieri contemplano le glorie de' lor Maggiori ; onde fon facili a tralignar'in tirannide:e se pure accade, che un Principe sia ottimo sempre poi qualche altro suo successore sarà pessimo. Effendo ogni Profapia feconda d' uomini buoni , e di cattivi:come appunto una pianta di rose, che germoglia fiori vaghi, e odorofi, ma fempre colle spine congionta. Non nascon da un terreno sempre dritti cipretsi, e nobili cedri, ma anche ruftici sugheri, e tortuose quercie. Sarebbe gran felicità, che in tutti i fecoli rifplendeffero i Titi,e i Trajani,che serviron per delizie del genere umano; ma in più numero comparvero i Galigoli, i Tiberi, e i Neroni, che funestaron' il mondo colla tirannide, e colla erudeltade; sicche sempre sarà più accertata alla selicità de Popoli effer retti dagli Ottimati, che frà molti eleggonsi i migliori , per sostenere le redini del governo del pubblicose perciò difficilmente da ottimi che fono, posson cambiarsi in pessimi : come accadde nell' età di Nerone, che avendo ne'primi anni del fuo dominio dato faggio di perfettiffimo Principe, vacellò poscia in tutte le normità più detestabili. Queste sane considerazioni promossero i Savj ad odiare il dominio Monarchico, come chiaramente lo dimoftra Ariftotile,e Tacito nel primo degli annali. Sed cum posted contingeret, ut plures pari virtute reperirensur,non amplius tolleretur Respublicas constituere.

Ma non giova mica quel dire , che delle quattro Mo-

narchie principali del Mondo, cioe; Affiri, Perfi, e Romani; solamente questi ultimi ruppero il giogo all'autorità Regia, e si termaron con mara viglioso incremento sotto il Governo degli Ottimati ; perchè essi eran d'animo generofo, d'alto intendimento, e di fommo valore; onde mal volentieri potevan piegar la cervice fotto il giogo duro della regia servitù; sicchè si ridussero in migliore flato: dilatando negli ultimi confini del mondo il dominio; indi non potendo più crescerlo, cominciò a declinare, secondo le peripezie mondane, che cambiano gliStati per mezo di una continua circolazione,come l'espresse il Savio, Nil sub sole firmum . Ma gli altri popoli delle trè altre Monarchie accennate, essendo di natura barbara,e di costumi depravati;bramavan la servitù dura sotto d'un Principe severo, che lor raffrenasse la ruvidezza del genio,e correggesse la corruttela de' costumi colla sferza ipinofa del rigore ; onde i Romani avendo ridotto in libertà i popoli della Cappadocia, e della Paflagonia; que' Barbari in vece di renderne le dovute grazie, se ne richiamaron' offesi, e con istanze servili chiesero un Rè, qual gli fù conceduto, come narra Livio: affirmando, che i Popoli barbari godono star sottoposti a i Rè. Barbari, quibuspro legibus semper dominorum imperia fuerunt, quo gaudent Regem babeant. Liv.dec. 4.lib.8.

Ma di ciò ne reca la ragione similmente il Principe di Peripatetici Aristutile. Ob il enim quua magis apta sint natura ad serviendum nationes barbarorum; quam Grecorum; & eorum; qui incolant Asiam; quam eorum qui Europam perferunt serviel jugum eaquo animo, do boc strannica sint buiusimodi Regma. Arist. polis. 4. Al qual proposito accordas l'Angelico Tommaso, dicendo, che la Monarchia sia adeguata in que' paesso veg sil uomini sondi natura aspra; edi costumi rilasciati. Quedam autem Previncie sunt servicis natura, & tales gubernari deben principatu disposito, includondo in disposito, estam Reale, qui autem virilis ausimi, & audacia cerdis, & inconfidentia sue intelligentie sunt, servicia para dacia cerdis, & inconfidentia sue intelligentie sunt, servicia para dacia cerdis, & inconfidentia sue intelligentie sunt.

funt, tales regi non possunt, nist Principatu politico: communi nomine exctendendi ipsum ad Aristocraticum. Div.

Tom.lib.4.cap.8.de Reg. Princip.

Ma che l'Aristocrazia di molto lunga prevalga alla Monarchia, lo dimostra, e'l conferma lo stesso S. Tommafo: Afferendo egli , che quella forma di governo sia migliore, che più cagiona l' Vnità de'Cittadini, la quale più riluce negli Ottimati che ne'Monarchi; concioliechè questi non han'altro oggetto, per la lor sicurezza, che seminar discordie per dividere gli animi de' Popoli con quella massima Divide, & Impera . Ma quegli altri estendo ottimi Patrizi, tutti intendon'a serbar l'Unità, e la concordia de'Cittadini per la buona conservazione, e felicità della patria. Saggiamente adunque fù paragonato l'Ottimato ad una musica di vari instrumenti ben' accordati ad unisono per formar'una dilettevole, e canora armonia di paradifo, la qual vien lodata da' Filosofi, dagli Statisti, e da Santi Padri:fra gli altri da S. Crifostomo . Et est videre mirabilem rem in multis unum . is in uno multos Chryf.in act. Apoft.bom. 40. Percio al fentimento d'Aristotile le Città non deggion formarsi una di numero, ma di regolata disciplina. Oportet cum Civitas sit multitudo, per disciplinam communem afficere. Arist. polit. 2. Finalmente si conchiude con l'autorità del maestro di politica, quanto miglior fia l'Ottimato della Monarchia. Si ergo plurium gubernatio, bonorum autem virorum omnium Optimatium dicitur unius autem Regnum optabilius effet Civitatibus ab optimis gubernari,quam à Rege Arift.politic. 3. Questa autorità vien dal detto Filosofo fondata col supposto falso, che tutti i Rè siano tiranni, ed in capaci a governar foli,e perciò fon costretti dalla loro insufficienza allogar la fomma degli affari pubblici su la malizia de' lor corrotti Ministri, che non avendo altro oggetto de' proprjavantaggi,non dirado pregiudicano la riputazione de'Principi,in felicitando co'mille oppressioni i popoli e violando le sante leggi umane,e divine. Non fiant nune ampliur Regnassed si qua stunt Monarchie, & Tyrannies: magis sun: . Ob id quia Regnum spontance gubernatie est, ac majorum proprie, & plurimi pares sunt, neque usque ad eò pracellenter, ut ad magnitudinem, dignitatemque; bujut

gradus, o poffint attollere. Arift. politic.5.

Ma per non irritarmi con queste opinioni lo sdegno de Principi, eforto perciò ogni popolo a ferbarfi in quella simitria di stato,e sistema di governo, che si trova; per non appartarsi del sano, Aforismo d'Hippocrate. Consueta lon . go temporesetiam si deteriorasinsuetis minus molesta effe folent. Hipp. lib. 3. Aphor. 50. come altresì di offervare il precetto di Tacito. Terenda Regum ingenia , neque usui crebras mutationes. l'acit.lib. 4. annal. E se ciò non bastasse per sottrarmi dall' ira de' Grandi, li medico la bile con infinuare fimilmente negli animi de' popoli quetto attro fano configlio dello fteffo Autore. Ulteriora mirari , prafentia sequi;bonos Imperatores voto expetere,qualescumque toler are. Tacit.bift. 4. Che perciò con queste fane dottrine eforto tutti i Sudditi dell'Augustiffimà Cafa d'Austria & mantenersi d'està sempre devoti, e sedelissimi ; ed in suo fervigio impiegar'in ogni tempo ta roba,il fangue,e la vita, perchè siccome dimostra Khercher Oltramontano, niun tiranno giammai produsse questa santissima Casa; ma tutti inclinati furon' alla pietà , alla clemenza ,& al LXXXVItimor di Dio.

La Bilancia Politica de' Principi.

Gli è pur vero , che. le operazioni de Principi rila prudenza, ma anche metter fi nella bilancia della politica per offervar con effa, così il valore delle proprie forze, come quello dellor nemicialitrimenti rutte le loro imprefe affictanno in uno infeliciffimo. Porto ; posciachè
quando credon'eglino mietere ne'campi di Marte a gran
fascio palme di trionfi; allora appunto ricoglierano finefti cipreffi di deplorabili perdite. Ma con questa bilancia douran ricavare parimente la valuta di quegli acqui-

fli, c'han ottenuto, come al danaro speso, e alla perdita di tanti Sudditi espossi, a guisa de' Bruti ad un deplorabil macello, e consecrati all' orrendo spettacolo di crudelissimo eccidio. Dopo adunque osservo il tutto tirar dessi un calcolo Aritmetico , per vedere qual sia maggiore l'utile, o 'l detrimento, che han ricavato, nella sorma, che osservorant tutti que' prudenta Principi, c'han satto acquisto di grandi Statie di vasti Imperjama soprattutto abbiano particolar rieguardo manener glistati colla stessa vittue, che siù da esso loro acquistati, secondo l'avvertimento di Salutito. Nam Imperium facile ili artibur retinetur, quibus ab initio asservament.

Baunj. Deli. Atti.

Quessi metodo politico su puntualmete osservato da Cartagenesi, dagli Spartani, e da' Romani. Quessi ultimi dilataron' i lor consini nelle parti più rimote del mondo, ove alzaron le colonne del MON PLVS ULTRA. Ma ora con diverso sistema si pratica da Principi maggiorid' Eu ropa, i quali sondano tutte le speranze degli acquisti si le debolissime sostanze de' lor miserabili Sudditi; sicche si esortano i Principi di non prestar' orecchio a gli spedienti indiscreti di que'spoco zelanti Ministri, che per avvantaggiar le proprie sortune, poco curano di metter' in soquadro i loro interessi; ma di premunissi didetta bilancia politica imitando l'Altissino, che Omia posuiti numero, pondere, si mensira. Matth. 1.

## LXXXVII.

Le Bugie imbalzamate con le adulazioni, e mascherate con le lusinghe.

M Ifera, e de plorabile condizione de gli Scrittori più ingenui, affretti dalle tirannide de Grandi, e dalla malizia de Viziofi imbalzamar le Bugie con le adulazioni, e profumarle con le lufinghe, per non incontrar l'arroce patibolo del Torchio di Procufte, i dirupi di Prafitea, el Toro abbronzato di Perillo: come avvenne a miferi Cliti, e. agl'infelici Califteni, perchè vollero ammonir il grande. Alef.

Alessandro, da cui furon resi spettacolo d'orrore, e miseri oggetti di commiserazione; così altresì accadde a Seneca, a Burro, e a Corbulone: Precettori infelici del barbaro Nerone. Costui finche prestò grato orecchio a lor sani consigli,meritò gli elogi de'celebri Scrittori, e le lodi tutte del Mondo;ma dopo, ch' egli si allontanò dalla loro educazione, proruppe in tutte le scelleratezze maggiori, dandosi in preda delle libidini. In omnibus libidines effudit, di lui parlando lo Storico. Sicchè divenne tanto più barbaro Tiranno, quantoche non feppe occultar con prudenza i fuoi vizi,nè trattener la corrente del fuo fiero genio,per, dimostrarsi almeno mezo buono,e mezo tristo; col quale artificio si mantiene in piè lungo tempo la tirannide, come infegno Aristotile. Infuper moribus, talis effe,ut rede fe babeat ad virtutem, vel semi bonus, quidem sit, & non malus, sed semi malus. Arist. polit. 5. Maegli è pur vero, che in tempo de'Principi giusti, come in quello d'Augusto, si può scriver libero, e parlar co'sensi chiari. Temporibus Augulli non defuere decora ingenia. Tac.lib. 1. annal . Perciò ne'secoli innocenti, come furon que'degli antichi Romani, non mancaron'ingenui Scrittori, che tramandaron' a' Posteri la verità. Sed veteris Populi Romani, prospera, vel adverfa,claris scriptoribus memorata funt. Tac. lib.1. annal. ma perchè nel mondo più fono i Regnanti cattivi di coflumi corrotti, che d'animo candido; perciò riesce malagevole aprir la boccase temperar la penna per delucidar? il vero; e fe pur fi parla, fi traligna in falfità , dy vero fi cade nelle adulazioni fervili,come offervavafine tempi calamitofi de Tiberj, de 'Caligoli, e de 'Neroni. Tiberij, Caique, ac Neronis, res florentibus ipsis ob metum false. Taciti lib. 1. annal. Per tanto il più fano partito farà nell'età deplorabile, che regnano questi mostri d'impietà, osservari il silenzio, celebrato da Pitagora; onde non su senza mistero, se 'l sagacissimo Tacito tacque di scrivere la Vita del virtuofo Agricola, quando imperavano i Tiranni , i quali gli altrui lodi rice yon per taciti rimproveri; a

tal cagione egli come fagacissimo Politico; pospose di compilarla fin nel tempo di Trajano, Principe compiuto di tutte le virtù, che l refero capace de' Panegirici di Plinio. Questa misera condizione, che si rinviene dagli Scrittori ne'tempi così climaterici,ed infelici, vien' accennata da Tacito nella Vita d' Agricola . Legimus cum Aruleno Rustico Patus Thrasea Heremnio Senecioni Priscus. Hebuideus laudati effent , capitale fuiffe,neque in ipfos mode audores, fed in libros quoque fevitum. Tacit.in Vit. Agr. Per tanto il miglior configlio farebbe di servirsi della Lanza d'Achille fornita a due punte, delle quali l'una feriva,e l'altra fanava; ficche nello fteffo tempo, che minacciava la morte, benignamente restituiva la Vita:simbolo di que Principi benigni, che imitano l'Arco baleno, che dimostra scagliare strali a'cattivi, ma dopo con la vaghezza de'colori diletta i buoni. Così appunto dovrà offervarfi da color tutti, c' hanno lume d'ingegno, d'imitare le Pecchie, che pungono con gli aculei amari, ma ben fanno radolcir' il dolore col mele. Vò dire si devono riprendere, in generale i Vizi, ma lodar'i Virtuofi co l'panegirici. Ma chi brama esser'ascritto nel catalogo de' veridici, scriva con libertà e si appiglia volentieri alle satire : perchè siccome con le landi si attende il premio s'incontra la benevoglienza de'Principi, e si traligna nelle adulazioni fervili così allo 'ncontro con la maledicenza, che fi richiama l'indignazione de Potenti, e l'odio de Viziofi, non fi fpera altro, che rigorofo gastigo, ma ben la gloria di Scrittore veridico . Tanto volle intender' il Politico, secondo l' interpetrazione di Giusto Lipsio, e del Marchese Malvezzi ne' suoi discorsi sopra Tacito al fol. 95. ) quando proruppe Oberecatio , & livor pronis auribus accipiuntur , quippe adulationifadum crimen servitutis malignitati falsa species libertatis ineft.Tacis.bift.lib.s.

#### LXXXVIII.

La Biblioteca di Minerva nelle mani de'Ciclopi.

Timan' i Ciechi ignoranti, che raccorre voluminosi libracci, egli sia un tanto quanto, che basti ad ottener'il titolo specioso, ed onotifico di letterato. Ma allo 'ngrosso vivon lontano dallo scopo; posciachè non deesi riputar ricco chi serba negli scrigni numerose monete d'argento, e d'oro, ma ben colui, che sà servirsene per utile della umana vita.

Quid vales argentum? Si non conceditur usus?

Horat. in ferm. e lo fteflo conferma nell' epift. 5. lib.s. Leggere ciocchè non s'intende, egli è un perder vanamente il tesoro prezioso del tempo; convien' adunque effer fornito di scienze,e dotato d'ingegno sublime, per gustar il dolce Nettare, che si trova versato nelle carto erudite; altrimenti s'incontrano i mordaci motti de' Momi Satirici. Libros fervat, fed non verfat . Faccian perciò raccolta gli studiosi di pochi volumi, che sieno piccoli di corpo ma tutto spirito secondo l' ammaestramento di Senecase dis. Agostino, il quale insegna. Non magnitudine sed tumore verba pauca, fed magna; non numero aftimanda, fed pondere. Div. August lib. 4.de de Doct. Christiana traf. 37.in Joann. In tal guifa si alimenta lo 'ntelletto, si nutrifce l'animo,e si renderà ognuno caro a Minerva, e benevolo alle Muse: ma volendo accumular libri per pompa di luffo,e per fafto di vanità, fi confonde con poco frutto la mente,e si foggiace al biasimo di Seneca. Multitudo librorum minuit acumen intellectus.

Alludest a quell'ignoranti , che fan pompa d'accumular libri per farsi stimar letterati; quando nel capo non serbono

niuna lettera dell' Alfabeto.

#### LXXXIX.

L' oro acquifta valore col tormento della Fornace.

Mentre geme l'oro fia 'l tormento atroce della fornace, allza i lamenti al Sole, di cui egli ne fei ba il Nome (fecondo i vocaboli ufitati degli Alchimifti) e con

voci strepitose esclama, che l' Uomo sia più efferato delle Tigri, degli Orfi,e de Lioni; conciofieche s'incrudelisce colla Terra squarciandole le viscere con le zappe, con le vanghe, e cogli vomeri;nello stesso tempo, ch' egli ingrato ne riceve i frutti per nutrirsi: s' inferocitce egualmen . te con gl' Animali più innocenti, che lo servono; come i Giumenti,gli Afini,e i Buoisa' quali toglie la vita, facrificandoli per cibo del suo ventre. Recide con la falce quelle biade, che l' alimentano, e fa lagrimare col taglio le vite, che con ispiritosi licori lo ristorano. Finalmente espone al tormento del Torchio quelle carte, che l'illustranose al patibolo severo de'martelli, e delle fiamme, confacra que'metalli, che lo qualificano di stima, e 'I rendono ricco, doviziofo, mantengon con pompa, con fasto, e con luffo. Perciò fè istanza al Principe massimo de Pianeti,che lo 'ncenerisse co'fuoi raggi, e che 'l gastigasse con le vicende della finistra fortuna. Ma'l Sole rinunz ò la causa a Giove Superno, il quale conoscendo le doglianze vane . dell'oro, lo rimproverò per ignorante, ed ingrato : dicendogli, che non farebbe stato luminoso, nè di niun valore, fe fosse stato sepolto nelle miniere sotterranie della Terra; ma che col patibolo del fuoco acquistò, sima,bontà,e pregio in modo che viene celebrato, e desiderato da' Principi,da'Cavalieri,da'Plebei,e da tutto il Mondo.

Alludesi all' ingratitudine di que', che dolgonsi de' bene-

ficj mal conosciuti.

Secondo, che i travagli perfezionano gli animi umani, e li fortificano di costanza.

LXXXX

La Candela di cera accesa fi lagna dell' Uomo.

A Candela di cera accesa fi lagna sensibilme nte dell' Uomo, perchè senza aver commesso peccato contro la sede, vien dal Tribunale del Santo Officio esposta al tormento delle fiammesquando è così Cattolica, che serve al culto divino shi Sacri Altari; onde esclama, che non deve distruggersi nel succo, come i Lorenzie co-

me quegli altri miferabili, che mugghiano nel Toro di Perillo. Quefte doglianze indrizzo al fuperno Giove, acciochè contro la crudelta umana faccelle le fevere vendette co'fuoi tuoni, e co'fuoi fulmini. Ma Giove confiderando la fciocchezza della Candela, gli dife Voi non farefti chiara, e luminofà (e l' Uomo non vi aveffè illuminata col fuocosperciò in gaftigo di tanta deteflabile ingratitudine, refiare perpetuamente effinta; e fervite da oggi avanti per vil Tugurio delle Pecchie, e per albergo de' ftarafaggi, e de'Topi.

Alludesi,che gl' Ingrati dolgonsi de benefici che l'illustra-

no co'splendori, e l'illuminano con propizie grazie.

Secondo obe la Virtu più risplende ne tormenti, e ne travagli, senza de quali non si può acquistare lume di gloria.

Terzo, che non sia vero beneficio quello, che reca utile a chi lo conferisce, e detrimento a chi lo riceve, come l'uomo, che per ricevere lume condanna all'ardor del fuoco la cera.

Quarto, che l'ambizione, sia simile alla Candela accesa, che per acquistare splendore si consuma.

Quinto, che la crudeltà de Tiranni, allora più difrugge, e Aunnifica, quanto più dimostra honificare co simulati enori. Sesso, che non sia crudeltà yna somma clemenza, servirsi d'istrumenti rigoros, per ridutre un suggetto, chi aro, e luminos.

# LXXXXI.

La querela delle Campane contro i loro Artefici.

E Campane di bronzo, definate a richiamari i Religio in el coro, e i Cattolici alla divozione de' Sacri Altari; vedendo fi derelitte dalla pietà de' Fedeli, dolgonfi de'lor' Artefici perchè dovean formarle in iltrumenti bellico fi di Marte; acciochè in questo corrotto Secolo di ferro folièro state finate, e rispettate da' Popoli, e amate: da' Principi; attesoche nella bocca de' moschetti, e de'cannoni stà allogata la ragione de' Grandi;

come ben' espresse ne' suoi ingegnosi Emblemi l' Alciati. lus in urmis. Ma queste indiscrete querele delle Campane strepitose furon'interrotte dalle voci di Santo Agostino:dicendo,che la 'mpietà de' Mortali apre volentieri gli orecchi al canto frodulente delle Serene, e le preclude alle voci veridiche del Vangelo. Perciò non è da maravigliarfi, se più audienza si presta a' Ciarlatani ne' banchi profani, che a' Predicatori sù i Pergami con le dottrine incontrastabili delle Sacre Carte. Mà a quest'esclamazioni rispose un' empio Ateista; col dir, che la divozione ne' cuori de'Cattolici fia spenta, per gli scandali de' corrotti Ecclesiastici , c'han cambiato in Moschee le Cattoliche Chiefeje per le scelleragini de'perfidi Ministri, che han fatto fuggir' Aftrea nei Cielo; Onde conchiuse, che semprechè si correggerà la corruttela degliUni,e degliAltri, allora le Campane richiameranno la riverenza de' Fedeli,e faranno gratamente udite con diletto, da' Cattolici, dagli Eretici,e da'fordi Gentili

Alludesi, che la poco divozione de' Fedesi verso le Chiese deriva dagli scandati degli Ecclessassilicie dalla 'mpierà de' Giudici ingiustiche operando da Atessii, non solo san' intepidire me' pessi de' Cristiani l'ardor della divozione, ma

convien'interrogar loro. Quid fentiunt de fide.

## LXXXXII.

La Verbosità degli sciocchi paragonata alle Catedupi 'del Nilo!

I Danubio, il Gange, il Pò, e 'l Tigre: Fiumi regali di prima grandezzama gravi, modeltic filentice fron-gon'al Tribunale della 'Natura le querele contro il Nilor accusandolo, ch'egli mon folo si rendeva importuno con gli strepiti della sua precipitosi cadutanna che ogni anno inondava le campaghe dell' Egitto, producente con le sua acque corrotte velenosi Cocodrilli, ed'altri spaventevoli Mostri. Mà a queste doglianze egli intrepidamente si difessallegando in fius discopta, che in queste corrotto Secolo, l'ignoranti non passoni accreditarsi senza ciarle; per

eloquenti,e facondi Oratori ; perciò è costretto in tutte l' ore gridare, e farfi fentir con voci strepitofe.

Alludest, che ognuno fà pompa di quello, che più li man-

ca. Secondo, che tutti i Ciarloni fon' ordinariamente igneranti. .

Terzo, che'l troppo parlare sempre apporta pregiudizio ulla fama del Prossimo, e alla propria stima : perchè tralignande in maledicenza, più offinde de peftiferi Cocedrilli. LXXXXIII.

Il Torrente per troppo gonfiarsi si discredita.

L'Torrente, avvegnachè povero d'acqua, e di piccol I fondo egli fia, con tuttoció con le prime piogge dell'Autunno fi gonfia, ftrepita, e s'infuperbifce; onde effendo ftato domandato dal Tevere, per qual cagione serbava tanto orgoglio? quando a tutti era ben noto la povertà delle fue acque,e 'I fuo viliffimo origine; poiche nafceva in un momento Gigante,e in poche ore restava estinto. Rispose egli tofto cosi: Non fappiate Voi, che la povertade si cuopre da'Miferi, co'l Luffo: L' ignoranza finafconde con la loquacità: L'a superbia con l'umiltà simulata: La viltà ,ed oscurità della nascita, con le scritture apperise, con la falsità di fantasticati onori e con le chimeriche favole di regali origini:Le ombre con lo splendore, usurpato a i raggi del Sole:Le scelleragini più enormi con l' Ipocrisia: La diformità,e la vecchiezza,co'belletti, con le perucche, e co' nastri; La lascivia con l'oscurità delle veglienotturne,e co'passatempi del giuoco de'Pedini. Perchè adunque maravigliarvi della mia povertà? vestita di superbia, se sò ben' approfittarmi del Reflano Spagnuolo, che fia gran virtù Saccar fuersa de flaqueza : quando mi trovo mendico d'acqua e povero di fondo?

Alludesi, che ognuno sa pompa di quelle , che non poffiede.

Secondo , che la superbia , e la povertà son compagni inseparabili, e nacquere tutti in un parto gemelli. Aaa a LXXX XIV.

L' Invidia della Pece col Zibetto.

A Pece di color negro, d'odor'ingratose putulente, diqualità viftosa, vien'aborrita da'Nobili, ma folamente flimata da viliffimi Marinai, perchè d'effa fervonfi a compaginar legni marittimi per ufo di guerra, o di merca tagzie. Questa Etiope de'vegetabili offervando, che 'l Zibetto era fimilmente di color negro, e tenacesma molto flimato da'Profimieri, e da'Grandi, pe'l fivo acuto odore, ne portò per invidia, le querele alla madre Natura, perchè non gli die la ftessa fragranza; ma in diesa della Natura rispose un Filosso, con dirgli: Tu non devi lagnarti, che della tua stessi vilissima condizione; perchè fei un licor di rustico Pino; ma 'l Zibetto allo'ncontro, egli è frutto plaussibie delle fatighe d'un gentitissimo Animale innocente, che fi diftilla in sudore, per rendersi grato all'odorato umano, e prezioso a tutto il Mondo.

Alludesi, che dalle fatighe, e da' fudori nascon frutti

plausibili,grati,e preziosi.

Secondo, che l'Invidia regna negli Vomini ragionevoli, ne Brutise ne Vegetabili.

Terzo, che sia temerità pretender' un Vile di nascita,

uguagliarsi ad un Nobile.

Quarto, che sempre i più indegni intendon contendere co

Suggetsi meritevoli. LXXXXV.

Arce Balew diletta i Buani, e atterrife i Cattivit, a gaffe qualche fevero patibolo per punir con rigore gli Scellerati, ma effà, che intende fempre confervare, e giammai diffruggere gl' individui: non volle mica appigliarfi al rigore, per torgli dal Mondo, ma fi compiacque, che al Mondo vivesfero etterni: folamente col timor fasfero rafficnati del gastigo. A tal'oggetto architettò l'Iride, acciochè atterriffe i Tristi col detto Arco teso, e nello stello tempo allettasse i buoni co' suoi vaghi coloriti.

Alludesi, che i Principi debbon' appigliarsi più alla clemema, che al righte. SeSecondo, che i delitti si posson evitare colla semplice apprenzione del timore del gastigo, senza ricorrere a dardi, alle Ruotese al patibolo de Capestri.

Terzo che gli ordini rigorosi de Principi, se devon mode-

rare dalla umana pietà de'lor Ministri.

Quarto che la Natura bà inteso con l'Arco baleno insegnar' a' Principi di non servirsi della spada della Giustiaia per gassigare,ma delle minacce per ammonir', e riprendere senza sangue.

#### LXXXXVI. La Provvidenza de Prudenti.

E Api fatigando la primavera, la State, e l'Autunno, per raccorre da fiori innocenti il dolciffimo licoro del mele, fenza mai ripofarfi ne giorni fettivi, furon perciò accufate per poco Religiofe, e per fospette di fede; la onde per ordine del Santo Officio vennero condannate nella perpetua prigione delle loro piccoliffime celle; ma elle feppero ben difendersi, dicendo, che per puro zelo fatigarono tutti i giorni, ragunando cera per uso del Sacri Altari, edi no nore, e giori a del Culto Divino; come altresì travaglia vano nelle stagioni più temperate, per provederi di cibo ne'cattivi tempi del Verno. Per tanto essenti de giudicate per giuste queste discolpe, furono non fol'afoliute dalla pena, ma dichiarate prudenti, e industrioste anzi per maggior loro gloria, gli su da Plinio formato l'elogio. Non fant divine, quala moriuntur.

Alludesi, che i Maligni sempre interpetrano in cattivi

sensi, le operazioni virtuoje de Buoni.

Secondo,che lia gran prudenza fatigar nella Gioventu, per viver in ripolo nella Vecchiaja e di provedersi del neceffario ne'tempi abondanti , per non soggiacer'alle miserie della carastia.

Terzo , che ogni fine buono giuftifica un'operazione cat-

tiva.

Quarto, che non devesti giudicar secondo l' apparenza, perchè molec cose considerate estrinsicè pajon pessime, non al

# 374 ravoifarne il midollo, si truovon' ottime. LXXXVII.

I Membri del corpo umano si ribelluno contro la Testa,e si lagnano della Natura.

I Membri del corpo umano si ribellano col capo, e fi dolgon della providenza della Natura; perchè fe loro con dominio dispotico, soggiacer'a i cenni del capo:quando egli veniva fuperato non fol dalla forza delle braccia,e dall'attività delle mani, con le quali ergonsi fuperbi edifici, fi mieton ne'campi di Marte palme di trionfi; si offende,e difende;ma altresi dovea cederla all' agilità delle Gambe,e de'piedi; co'quali i Poltroni di vil cuore fuggendo i perigli, falvon la vita. Ma 'l capo con un fogghigno rifpofe . O quanto v'ingannate, posciachè Voi siete di molta luga più di me fortunati,e felicissimi: concioffieche jo fon'esposto all'ingiurie delle Stagioni dico a'rigori del Verno, e della State, ficche fontinfelice berfaglio del tempotanzi per mia maggior pena,ogni mio difetto apparisce chiaro agli occhi de' Momi, e de Zoili; ma le voltre diformità fono fotto i voltri abiti celati: come altresì non avendo voi occhi,nè orecchi,vivete fempre lieti e felici; perchè non poffiate aff'ligger vi delle ftranezze del mondoscome la corruttela de' Magistrati:la tirannide de'Regnanti, la fordidezza degli Ecclefiaftici, la vanità, e le pompe delle donne: Vna con le metamorfesi della fortuna, intrasformar le formiche in Elefanti.

Alludesische non debbonsi invoidiare le selicità apparenti de Grandi; porche le loro calemità son' ascose sotto vaghi stori d'odoristre rose, ma al ben toccarle pungon più delle spine velenose.

Secondosche i difesti de Principi son'esposti alla maledicenza pubblica, anzi qualunque lor disesto minimo, vien

proclamate per maffimo.

Terzo,che ne Secoli corrotti, è miglior condizione, esser sieco,e sordo,che aver occhi,ed orecchi.

LXXXXVIII.

Il Nilo calumniato da tutti gli Finnedi prima grandeza a dell'Africa, e dell'Afta.

I Fiumi di maggior grido dell' Africa, e dell'Afia. congiurati a danno del Nilo , convocano tutti gli Architetti del Mondo a dividerlo in piccoli Rivoli, acciocchè fervisse per albergo de Ranocchi. La prima imputazione, che gli venne fatta, ch'egli era di così ofcura, e vilissima nascita, che non potevasi rintracciare l'origine:come altresì, che inondava le campagne dell' Egitto, edelle sue acque corrotte nascevan Mostri. Ma egli si difese dicendo, che inondava quel terreno arido per renderlo fecondo di biade, ed ubertofo di frutticesì bene dalle fue acque si generava orrendi Mostri: sempre erano men nocivi di quelli, che veggonsi ne' Magistrati corrotti di Polina; che divoran le fostanze, e le viscerede' poveri, e . miserabili Litiganti, o pure non terminano giammai le cause,ma co'decreti caudati,consacrano la terminazione, all' eternità per non finirla mai . Finalmente diste , che quanto più era oscuro il suo origine, tanto maggiormente si rendeva degno di somma stima, secondo quell'Assio-

ma di Tacito. Omne ignotum pro magnifico est.

Alludest, che dalle foligini d'una Prosapia antica scin-

tillano fplendori luminofi.

Secondo che dalla corruttela de Magistrati nascon'orribili Mostri.

Terzo, che bene spesso chi sa bene soggiace alla maledicenza.

LXXXXIX.

Le colpe mal difefe.

Momi, e i Zoili, dopo aver fatti noti i difetti de' falfi Dei; palefaron' egualmente al Tribunale di Glove, tutti gli altri de'mercatanti della Comunità de'RAGIO-NEVOLI, a' quali accufaron per fordidi Ufurai: concioffieche, aveancon tanti contratti, ed interelli eccedenti votate le Miniere dell'America, e ridotta in deplorabile ficheltro la Monarchia Spagnuola; dalla quale, da Lupi rapaci, e da Grifoni fitibondi ne traffero dalle vene

il fanguere dal corpe le viscere. Sicchè fecero istanza, che fossero incenerati da'suoi fulmini; ma perchè dalle ceneri innocenti forgon le Fenici, così del pari dubbita vano, che da quelle lor ceneri depravate potessero rinascere Corbi, Grifoni, Arnie, e Stinfalidi; onde foggiunfero, che dopo lo 'ncendio di cada veri così contagiofi, sì gittaffero quelle combuste reliquie pestilenti nell'acque stigied' Avernoto pure nella voragine del Veffevo. Alle quali imputazioni sidifesero virilmente que'Mercatanti di ragione: dicendo, che le usure in questo corrotto secolo eran troppo ufuali, perciò effendo errore comune, non dovea l' Vfura effer punita: ma fe pur degna fusse di gastigo, era giusto, che soggiacesse la Madre Natura primo d'ogni altro a rigorofa pena; poiche con troppo ufura intende riscuoter dal misero genere umano il rigoroso tributo della morte, per pochi momenti, che all' Uomo infelice diè di vita.come altresì eran meritevoli di punizione il Principe de'Pianeti,co'tutti gli altri Sovrani della terra;attefoche l'uno per illuminar co'fuoi raggi il Mondo, intende obligare tutte le creature al tormento penoso de' suoi estremi caldi, egli Altri per ogni piccolo stipendio, e sumosa mercede, che conferiscon'a lor sudditi, l' obbligano a facrificar'in lor fervigio la quiete in tempo di pace, e'l fangue e la vita in guerra. Ma che i Principi fecolari fien' ufurai,non reca tanto flupore, quanto il veder gli Ecclefiaffici tralignare in fimonie, e i Contadini tormentar la Terra con le zappe, con le vanghe, e colle vomeri, per raccorre il cento per cento;onde conchiufe, o che nel gastigo fossero compresi tutti i colpevoli, o pure in esto non Soggiacesse niuno per quella massima. Error comunis non est puniendus.

Alludesi quanto sia vano supposto , e debole disesa discolpar'i propri disetti, accusando i mancamenti degli Altri Secondo, che gli errori communi son degni di qualche in-

dulgenza,ma non glà di total perdono. Terzo,che gli Uomini,per la loro avidità,e corruttela vo-

glion

glion far l'usura, anche coll' Altissimoteonciosiache per og ni piccola elemosina, pretendon'i Regni del Cielo, ed obbligar lo a quella promessa. Vnum dahitis, & centuplum accipietis.

Quarto, che l'avidità del Guadagno fà prevaricar i Cattolicigli Ereticigli Scifmatici; gli Ateifli: effendo la cagione di tanta corruttela la gnoranza degli uomini tutti intesi all'acquisso delle ricchesza fallaci, e momentanei del Mondo, e trascurono i Tespri eterm del Cielo.

c.

#### Il Pallone in ludibrio, e'l suo mordace vento nel Tormento.

E Ssendo da' Venerandi P P.dell'esemplarissima Compagnia degli scenziati per solazzo, e fuggiozio della Gioventude permessione' Seminari de' Nobili il giuoco degli scacchi, e del Pallonesma con fagnace prudenza, proibito quello de'dadire delle carte, perchè

In cautes fallax ludus deludit alumnos.

Sors tegif, & fpolist tempore quenque premit. Per tanto questo Globo di vento; o sia otre gonsia di vanità e di superbia, divenuto oggetto di scherno, e berfaglio giuocoso di continove percosseconcepì un tal'odio verso que 'zelantissimi Religiosi, che osò con penna-livida, metter'in istampa famoso libello, in cui figurava molti distrucci de dettr. Religiosi.

Primieramente, chetante lor' opere pie non eran'indrizzate alla falute eterna del proffimo, nè meno in onore del Sommo Iddio; ma folamente all' utile del proprio commodo: concioficchè dalle fœuole pubbliche carpivan' i migliori ingegni per illuftrat la lor. Religione di qualificati fuggetti: co i Confessionari penetra vano gli arcani de Principiccon le Congregazioni concilia vano la: benevoglienza de Plebeige de Nobili.

Con le Cattedre,e co Pulpiti, facevan pompa delle loro scienze,e d'una ciceroniana eloquenza.

B.b b

Dicevan d'avyaraggio, che nó dovean permetter'il giuoco del pallone, nè degli fracchi; perchè con l'uno gonfia-vanque Garzoni di ventoa fuperbia, e con l'altro l'aliena vano dagli fludj: effendo che i feguaci di Bellona, e di Marte, fempre avvezzi agli firepiti de' Cannoni, e delle Trombe, mal volentieri poffon raddolciri gli orecchi col fuono della Lira di Minerva, e col cantodolce de' Cigni di Pindo. Con quefte, e mille altre imputazioni animofe, intendevan' ofcurare la gloria dell'accreditatiffina Compagnia. Ma conofciuta la'mpoftura del Pallone, fù dichiarato, che 'l vento ferbava egli nel feno, altro non era, che un refpiro mendace di maligno Pitones perciò fù condannato a fervir perpetuamente per firaffullo della Gioventù, per moleflia de' Vecchi, e per ludibrio del Mondo.

Alludesi,che i Virtuosi di vita innocente, sempre soggiac-

sien'alla maledicenza del volge.

Secondo, che la superbiavien gastigata dal Cielo col disprezzo.

CI.

I Saffi decaduti in servitude.

Ell'antica Città di Roma ammiravansi con maravigliadue Popoli numerosi, cioè; uno d'Uomini ragionevoli, el'altro di simulacri di marmo. I primi sinche
vistero uniti, e concordi, goderon una beata libertà, e dilataron' oltra misura lo spacioso dominio. I secondi bramando farfi conoscere per uomini sensitivia, avegnacche
sossito d'insensato sasso, accamaron per lor Monarca il
colossi del Sole; stimando esser i como in esserto di
sipiendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
sipiendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
piendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
sipiendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
sipiendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
piendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
piendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
sipiendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
sipiendori, ed illuminati di grazie; come in esserto di
sipiendori, ed illuminati della servizia del

marono per lor Principe Glove Superno, avente nella defira i tuoni, e nella finistra i fulmini. Questo nuovo Sovrano non volle conferir la dignità di Grande ad un Simulacro meritevole: onde colui sdegnato, gli se perder' un Regnoscon tutt ociò le altre Statue grandi con la speranza di dover dominare, si mantennero divote sotto l'ubbidienza di talRegnanterma in tanto acciecati dalla loro ambizione, non comprendon i meschinelli, che s'han comperato i ceppi a'piedi, e le catene al collo.

Alludefi, che ficcome l'ambizione regna anche nelle Statue di marmo, prive di fenso, così molto prevale nell'animo degli

Uomini.

Seconds, che i Vaffalli patent si devono abbattere, e diminuire di foraço pure compiacèrii con quelle digni tadiçhe aliro non fone, che fumo sensa sistementi cospirano contro il Principe, per farlo cadere dal Trono. CH.

La Verità abborrita da'Viziofi.

I Imante Tebano dipintore famoso sin costretto da un branco di Satiri a farne d'essolona la aturale le Immagini col suo miracoloso pennellosonde egli al vivo esemplolli in una larga tela : Anzi per renderli alla vil-2a maggiormente ridicoll, disformi, e mostruosi; li dipinse, che danzavano con un drappello di bellissime Ninsesin tal guisa come il negro più spicca avanti il color bianco, così que diavoli apparivano negli occhi umani troppo orrendi, è dispiacevoli. Ma dette bestie sdegnate dell'artissico disì perito Dipintore, l'insidiaron co' Tirsi la, vita, e'i tolero dal Mondo.

Alludesi quanto pericoloso egli sia seuoprir' i difetti de'

Trifti.

Šecondo, che i vizj appariscon più orrendi avanti i Virtuosi.

CIT.

La sfrenata Lascivia Donnesca onestata con le Veelie Notturne.

E Donne tormentate dall' ardor violente del fomite,non potendo sfogare, fenza nota d'infamia, la lor naturale lascivia, ricorsero alla Dea Venere, acciochè impietofita delle loro miferie, indagaffe qualche modo per onestare la loro impudicizia e per sottrarsi dalla vendetta de' lor' onorati Mariti. Quetta Deità volendo fecondare la lor fragilità, introdusse in Italia l'abuso delle Veglie Notturne, ove è lecito il giuoco di SBRACARE, fuonar' i cembali co'PEDINI, e paffar l'ozio col dilettevole FUSO. Cotal' invenzione dilettevole fu permessa nelle Città più cospicue dell'Europa, e parricolarmente in quella di Pliano; ove l' antiche Donne pareggiavan'in onestade con le Lucrezie, con le Zinobie, e con le Matrone più caste Romane; ma ora con troppo libertà scandalosa, imitano le Frine, e le Taidi, sclite trastullarfi con gli Adoni, e co'Narcifi. Tanto permette la libertà di questo corrotto secolo; di riputarsi a gloria il vituperio,e a fasto di trofeo le corna;onde con tal costume depravato, ogni cornuto è filmato per uomo onorato.

Alludest alla libertà detestabile delle Donne moderne dell'Asia, dell'Asrica, e dell'America che si fan lecite di tustociò, che a lor più piace, a dispetto de' poveri Mariti.

CIV

La Contesa della Veffica col Mantice.

A Vessica piena di scida Orina, veniva aborrita dalle viscere del corpo, come sporca, e putulente; Ond'ella ricorie all'ajuto del Sossietto, che l'avessie empiuta di vento, per rendersi grata a' fanciulli, e men di, riezzevole a' Vecchi; che talora pur passano il tempo col giuoco del Pallone. Per tanto si graziosamente compiacitata, ed a vendo acquissa o per opera del mantice benavoglienza, e stimane pretese da quello la dovuta rico-guiztonesma ella ingratamente glieta negò, col dirgli, che

non l'avea dato nuila del fuo, ma folamente un respiro - aereo di vento; onde il Sossietto sdegnato d'una tanta villana ingratitudine, tutto irato rimproverolla, dicendo. Quasto vento è quello, che ti sa esser qualche cosa altrimenti saresti piggior del nulla; ovvero un vaso vilissimo di seremento.

Alludesi; che l'ingrato non si appaga del molto, nè del

Secondosche i suggetti più villi non corrispondon mai a i beneficj riceuuti

Il Contadino piangente, onesta il suo pianto.

I L Contadino avendo perduto le sue faighe nella coltura del campo, per mancamento d'acqua, volle supplire col suo amaro piantosonde si accusto da Niobe, e da Eraclito, perchè tanto a rdiva d'imbolar da' lor occhi dolenti le lagrime: quando queste avean consecrato alle miserie de poveri Litiganti, che venivano disprezzati da Ministri, e spositati dagli Avvogadi; ma egli recconne in dissa la sua afflizione, la quale è una passione così violente, che sa deplorar'i Vegetabili, e lagrimar'i Marmi, come mostra la sperienza della vite, che al taglio deplora, e anche la Statua di Memione, che percossa da raggli solari prorompeva in pianto.

Alludest, che egui deler grave richiama dalla becca i sospiri, e dagli ecchi il pianto.

CVI.

Le Spiche dolgousi della ngratitudine de' Contadini.

E Spiche di frumento, dopo aver donato a' Contadini l'ufura di copiofa meffe, vengon'ingratamente dapli fleffi corrifpofte col rigor delle falce, e con l'atrocità del finoco, da cui fon ridotte in ceneri, periochè ne portaron le doglianze alla Dea Cerereado oggetto, di punirli con la cariftia, ma a tali doglianze, replicaron' i Contadini, che lor'imitavano la perizia-de' Chirufici, i quali ficcome per fanar le piaghe, fi fervono del fuoco, e del ferroscosì essi adoperavan l' uno ; e l'altroper render più ubertosa e seconda la Terra.

Alludelische non fia crudeltà,ma sagace providenza ricorrere a remedi violensi per ridurre in persesta sanisà un infermo,e in migliore stato di vita uno scelleraso. CVII.

L'Armeria de Rimini riflaurata con la Ruggine.
L'Armeria di Rimini confunta da' denti voraci del tempo, più non ferviva all'ufo di Marte, ne per magiftero degli Alchimifti, che intendono dalla ruggine cavat tintura per colorir l'argento in oro: ma fi bene per aftuto ritrovatod' una Vecchiarda, la quale divenuta fealtra dal corfo lungo degli annisfantaficò mutar fortun a con fervirif di detta Ruggine, per tignere negri i bianchi capegli delle Gorgone più attempatesle quali venenco a gran concorfo a comperar da lei detta medicina, divenne così ricca, e ben'adaggiata de'beni di fortuna, che non fol per tutto il tempo della fia etate viffe lieta, e flicema con più magnificenza riflauro detta Armeria.

Alludesi, che l'industria cava utile, eguadagno anche dalle cose di poco momento. CVIII.

Il Zoppo non può camminar dritto, nè il Lupo mutar natura.

I Zoppi essendo disextosi di corpo, ed'animo; vengon dalla provida,e sagace natura controssanti in mudo, che la loro imperfezione può conostersi daddierro de da vanti, assinchè ognuno possa da essi guardarsene la onde non su strano, se dalla Repubblica di Platone vennero i Zoppi condamnati ad abitar nelle selver a sentenza, ricoriero ad un perito scultore, per accomodarle le gambe in miglior formasma questi Artesici risposero, che si sossendo imarmo arebbon adempiuro i loro desiderj; Per tanto i miseri si vestirori in abito di Preti, alla lunga, stimando potersi in tal guisa celare le loro imperfezioni; ma nel camminar zoppicando, si facevan ravvisare più mo ricuos; struosi;

struosissicchè per diminuire la pena, si videro accresciuto il gastigo, perchè da tutti venivan rimproverati col disprezzo.

Alludesi,che i difetti naturali non posson nascondersi con

l'arte,nè celar col manto lungo dell'Ipocrifia. CIX.

Il Tormento degli Oriuoli.

Li scuolari dell'Università di Padova di Bologna. di Pifa, di Parma, della Sarbona, e di Salamanca; conofcendo il gravissimo pregiudicio, che recava a loro studj l'incostanza, e varietà degli Oriuoli, che dimostravan falsamente l'ore, senza ricevere niuna mentita su'l mustaccio; ricorfero al Tempo: Padre venerando della veritade, per punirli con atroci tormenti; acciochè la loro applicazione letteraria non venisse dalle menzogne di quelli diffraudata.Per tanto d.alato Vecchione,stimando giuttificate l'istanze, ordinò, che l'Oriuolo a suono si dovesse punire col patibolo delle Ruote, e delle Corde . L' Altro a Sole, che fosse trafitto co'chiodi, ed esposto agli ardori del caldo della State, e a' rigori del freddo del Verno:L'Altro a Polvere, che restasse senza libertà perpetuamente in angusta carcere di Cristallo inprigionato, per apprendere la vobulbità della Fortuna,e le peripezie dell'umane vicende . Questi patiboli severi di Corde, di Martelli,e di Chiodi, volle egli, che servissero non meno per giusta pena delle loro colpe, che per insegnar' a' malvagi di mutar Vita:come altresì con le polvere, a raccordar volle moralmente a' miseri mortali l' ultimo fine.

Alludesi,che 'l Tempo sia il più siero nimico de' Mortali,perchè ogni momento abbrevia la vita, e colle sue ali conduce l'Uomo al sepolcro.

Secondo esprimesi la vendetta umana, che non la condona nè meno al Tempo.

Terzo, che le bugie, e le menangne albergan nella becca des gli Vonini, e del Tempa.

Receive Coogle

Oscurità d'origine reca maggiore stima.

Ra i fiumi più considerabili del Mondo, vien considerato, fenza nota d'adulazione, il Nilo; non gia per la grandezza, essendo gli men dovizioso d'acque del Gange, del Tigre, e del Danubio; ma deesi stimar chiaro per l'oscurità dell'origine, che non può indagarsi donde principiasonde ben disse l'actico, Pindaro, Opigio, Aristotile, Sidonio, Apollinare, Euripide, e Plauto, con altri Srittori Greci, e Latini, che Omne igueum semper pro magnifico ess.

Alludesi, che sia grande pregio d' un Lignaggio antico, e

illustre, il non sapersi l'origine.

Il Castrato del Caso, divenuto canoro Musico di Pindo nella scuola d'Amore.

Irgilio Marone, dotato dalla natura di 'ngegno divino, ma di genio così marziale, che più godeva
del fuffurro firepituso de Tamburi,e delle Trombe, che
del dolce suono delle cetere d'Orfeo,e di Ansione. Costui
estendogli stati tolti da un calcio d' Afinello i genitali,
restò non già dall'Arte ma castrato dal Caso; onde la
sua Amorosa, per sicherzarlo gli disse: O Ganimede,e distetto Narciso, se i Testimoni Voi non avete, non potrete
col canto allettarrii gli orecchi, ma benradolcirmi di dolcezza il seno. Questi rimproveri mordacetti, siccome l'
affilifero il cuore,e di cordoglio li trassifizio il petto; cosi
su costretto abbandonar le Veneri, e abbracciarsi con le
Musessicche divento canoro cigno di Pindo: verificò l'
Adaggio, che Musscan doct: amor.

· Alludesi, che detto Poeta essono stato cenzurato da Asinio Grammatico, si applicò con susto ardore agli stud di belle testere, divenne Principe de' Poeti, ed Oracolo della Poessa così ogni uomo ignorante con l'applicazione degli

Rudj può divinire gran Letterato.

Secondo, che gli scherzi donne sche, muovono l'animo degli
Amanti,

Amanti, ad appigliarsi a migliore stato. Come avvenne ad Enea Silvio Piccolomini, che da povero ascese al Pontisicato.

Il Genio libero non soggiace alla violenza del gastigo.

Vidio da Solmona, appena forto dal ventre materia oclebrare primogenito delle Muse, e per Cigno canoro dell' armonico Coro; onde non si maraviglia, se ne' primi albori della sua puerizia spiegava la liugua da dolce Risgnuolo su i cespugli di Mirto di Parnasso: avvegnacche ne ricevesse il divieto dal suo Genitore, che bramava applicarlo nelle facultadi di maggior prostitosma più agevol'egli è sermar la soga d'un rapido siume, che metter freno agli stimoli violenti della inclinazione; sisce di niun valore riusivan le minace paterne, cd altrettanto insfuttuos le sserzace del siro Precettore, a cui nello stesso punto, che prometteva di non calcar le orme della poesia, apriva la bocca al dolce metro. Dicendo

Nunc tibi promitto nunquam componere versos. Alludesi, che 'l Genio non può moderarsi con la sserza del rigore.

Secondo, che sia grande errore de Genitori, di non incamminar'i figliuoli per que sentieri, ove inclinano.

CXIII.

Le lagrime,e le bugie allignate negli occhi, e nella bocca delle Donne.

Emocrito nimico giurato delle lagrime, e Catone delle bugie, con fevero decreto ordinaron, che fos-fero efiliate dal Mondosonde s' incamminaton nelle Ifole canarie per conciliarfi col dolce canto di que' canori uccellini l'aff'lizione, ma avendo per istrada incontrato Venere, compassionò questa Dea le loro miferies; e perciò ordinò a tutte le donne del Mondo, che le lagrime avesfero per domicilio perpetuo ne' loro occhise le bugie nel-

le loro bocche albergaffero.

Alludesi, che le Donne ingannano con le bugie, e lusingano col simulato pianto. CXIV.

Il Rimedio piggior del male.

I aceva un mifero Contadino nel fuo Tugurio, ove i Topi si mangiavami! son rustico cibo,e l'inquietavan'il sonnosonde su astretto provedersi d'un Gattaccio di pelo negro,che sembrava un Moro dell'Etiopia. Questa Bestia non intendeva cibarsi de'Topi, ma di quanto egli tenea nella sua povera dispensiola; perlochè vedendosi perir della fame,si nutriva di sossimi, e si cibava d'amaro piantosma nel miglior del suo cordoglio, restò consolato: vedendo la dolorosa catastrose d'una Lepre, che per ischermissi dalle insidie de'cani, si lancio a tutta suga nella bocca d'un seroce Leone, da cui essendo stato divorato, diè mottivo al Contadino si fermar le lagrime, e darsi in preda al riso.

Perloche offervando il tutto un bell' ingegno prorup-

pe folatium est miseris socios babere penatos.

Alludesi, che siagran consuolo ad un' Infelice di veder' altri in maggiori afflizzioni delle sue.

Secondo, be reca gran dolore ad un uomo, il vedersi dannificar da fuoi amici.

Terzo, che sia grande errore ssuggir un danno piccolo, per incentrarne un altro maggiere. CXV.

Il Pacone in Vanità.

Il Pavone, per confenio de Pennuti, ottenne il gloriofo pregiodel più vago, bello, e manirofo degli Vecelli.
Mercè, che per Narcifo de Volatili veniva comunemente celebrato; ma a tante laudi, forravvinto egli dal rigoglio della vanitade, fi appresso nelle sponde di limpido
Ruscello, ed ivi spiegò l'occhiuta coda, e tutto pettoruto, ed altero, offervava in quelle acque crifalline con
affatio diletto le sue vaghe, e rare fattezze. Ma dopo
lungamente mirafi in tal terso, el iquido specchio, riforno
co' passi gravi, tutto superbo, e fastoso nel suo Nidio. In-

di affaſcinato ſempre più egli d'amoroſaPania,non ſol lodando, le ſûc rare, e pellegrine prerogarive tralignò in tracotanza,ma ſcherzava gli altri Vṛcelli.Quindi accade,che paſlandogli dinanzi un Gheppio, ſœmo di coda,e privo d'occhiotofto ei per ludibrio interrogollo, ſœ Ciclope ſi ſoſſao Scimione? A tal motto mordace, il Nibbio avventoſſægli addoſſo, e cogli artigli adunchi le tarpò le vaghe piume¡La onde divvento il Pavonediſſorme,e dipilato,qual Cornacchia d'Eſopo, non più eſſiggeva dagli Vccelli gli encom¡e la ſſima,ma 'l diſprezzo, e le ſſſcĥiate.

Alludesi,che chi si ride degli Aitri, da quelli stessi viene

con discredito, disprezzato, e derifo.

Secondo, che sia debbolezza in superbirsi de doni della Natura, che posson perdersi in un momento : poichè quali fiòri marciscono.

Terzo, che sia molto pericoloso scherzar su'l vero co' Potenti, da' quali i più Debboli posson' essere spogliati de'beni, della riputazione, e delle Vita.

CXVI.

Chi treppe la tira la spezza.

Na Ella celebre Città di Firenze (Metropoli della Toscana: Corona de sioris Seminario di chiara nobiltà: Liceo di Politica: Norma d'elegante fa vella: Centro d'Italia;
Fortunata, e selice vivendo sotto il dolce domino del
a Serenis lima Casa de Medici, che con materno amore
benignamente medica la necessità de suoi Sudditi, con i
soavi lenitivi di carità, di pietà, e di clemenza) nac que
silustre Donzella, di fattezze così rare, e pellegrine; che
sembrava averla Apelle essemplata dalla Venere di
Gnido. Questa Dea di beltà, si per rigor paterno condannata prigione in una attissima Torre, in cui appena
per angusto forame penetrava sottil raggio si luce. Ma
non per atra cagione privata dalla libertade, che per
effere co'vaghi colori, ideata dal pennello maestro della
Natura. Pervenuta questa Elena in etade nubile, comia-

ciò a sentirsi serpeggiar nel seno quelle fiamme, che si nutriscono nell'officina di Cupido : Vò dire , tormentata dal fomite della concupifcenza, sperimentava nelle viscere gli ardori di Vulcanoje di Mongibello; onde la miserabile figliuola non potendo raffrenare gli stimoli, così violenti del fenfo; proccurò con alti fospiri, e col mormorio del pianto, risvegliare la commiserazione del suo Ge- . nitore per liberarla coll'acqua fanta d'Imineo da tante pene. Ma quel cuore impetrito, sempre inesorabile a' suoi lamenti,non intendeva liberarla da quella prigione:tan to più dura . quanto che vedevasi priva della società umana, conceduta a tutti gli animali ragionevoli dalla Natura. Per tanto vinta già Ella dalla disperazione, si avvolfe nella gola un laccio, con cui si presciolse dalla fua afflizione. Così adunque spirando ella l'anima senza respiro, si distaccò dalla tirannide paterna, si allontanò dalle miserie, sempre deplorabili del Mondo, e si congiunse finalmente colla morte, per riposare quietamente nella culla della Sepoltura.

Alludesi quanto crudeltade sia de' Genitori indifcreti co figliuolitale Principi co' Sudditi: de Superiori co' Religion; serboirsi di quella severità detestabile, che conduce alla disperazione, e cossiringe per appro rimedio appi-

gliarsi alla Morte.

Secondo, che non debbonsi ristrignere le povere Donzelle nel chiostro: quando il genio l'inclina, a viver' onestamente

ne' morbidi lini del letto conjugale.

Tersa, che iia gran Tirannide inumana aggiuguere nuovi lacci a chi avendo condannata la libertà fra cepsi del chiofiro, fra i cancelli delle Gratesphr ingratamente si pretende privarle degli occhie della linguasper non vodere, e per non esprimere le loro miserie; ma questa indisereta severità ad altro non sevezobe a risorgliare maggiormente gli appetiti Venerci. Giusta l'Adaggio Nititur invettam. Verciò debbon' i Superiori con sana prudenza semperar'il rigore colla placidezza, si amavo, col dolce, le puntu-

#### re delle spine medicarle colle odorifere Rose. CXVII.

Il Vessuvio Strepitante.

T L Monte Vessuvio, approfittato da'precetti misteriofi Pittagorici, offervò per lungo giro de' fecoli un certufiano filenzio; ma alla fine aggravato da i dolori del parto, indrizzò suppliche a Giove per provederlo d' Ostatrice: o pure co'fuoi tuoni a ferirli violentemente il feno, per dar'apertura a quelle fiamme, che l'abbruciavano le viscere:come altresi per abbilitarlo a disgravarsi co qualche stibio emetico di quella atra bile bituminofa, che l'imbarazzava lo stomaco. Ma Giove sempre sordo alle sue preghiere, sempre inesorabile a' suoi lamenti, non intendeva compiacerlo. Sicchè si rese egli alla fine impaziente,e prorupendo in furore, aprì la fua voragine, da cui essalò fiamme, tuoni, e fassi per precipitarlo dat Trono, e globi di fumo, e di ceneri per acciecarlo.

Alludesi, che siccome le Montagne insensibili fan sentirsi contro i Numi Superni : cost equalmente i Sudditi, colla penna e con la lingua, esclamano contro i Superiori: semprecchè si precludono gli orecchi a i loro gravami. Perciò avertiscan' i Principi a non permettere, che i loro Ministri li facciano inginstizia.

### CXVIII.

La Verità abborrita.

Imante Tebano dipintore famolo, fu costretto da un Branco di Satiri a farne d' essi i ritratti al naturale; onde egli al vivo essemplolli in una larga tela. Anzi per renderli maggiormente mostruosi, e ridicoli; fè apparire, che danzavano con un drappello di bellissime Ninfe in compagnia delle Veneri, de' Cupidi, e de'vaghi Narcisi. In talguisa siccome il negro più spicca, e risalta fu 'I bianco, così que'Diavoli apparivano maggiormente orrendi al confronto di tanti Angioli . Ma dette Bestie sdegnate dell' artificiodi Timante, l' insidiarono co i Tirfi la Vita.

390 Alludesi quanto pericoloso sia dire la Verità, e scuoprir' i difetti, e le laidenze de Potenti.

CXIX.
Il Cieco in furore.

Eusi famoso Dipintore, importunato da un Cieco d'un' ócchio a dipignerlo al naturale. Colui più esperto Maestro di pitture, che intendente di politica, lo disegnò di prospettiva, e non già a prosilo: come se Apelle prudentemente nel ritratto d'Antigono, che sepe occultar' il disetto della naturaper non farlo apparir' orrendo. Ciclope. Per tanto il Cieco mirandosi così dissorme, e spaventevole, a lazò per sidegno il bastone, e gielo seggilo su'l capo. Indi prescioles la lingua, e diseggii: Impara a conciliar gli occhi umani con oggetti vaghi,e plausibili, e non già inorridirli con figure spaventevoli.

Alludesi,quanto dispaccia ad ognun'il sentir pubblicati

i proprî difetti.

Secondo, che la Verità viene odiata più da' Cattivi, choda' Buoni.

CXX.

La Vite al Taglio di Rustica Falce deplora.

T L Contadino avendo perduto le sue satighe nella coltura del Campo, per mancamento d'acqua, volle solopilir' amaramente col suo pianto; divvenne perciò accufato da Niobe, e da Eraclito; come imbolator delle loro lagrime, ma egli reconne in discarico la propria sua afsitzaione, la quale anche sa deplorar'i Vegetabili, e lagrimar'i Marmi: come osservossi nella Statua di Mennone in Tebe, che percossa da Raggi Solari, alzava la voce con ortoretcosì lo Sterpo di Meneagro incenerato dal succo, da Spiritato strepitava.

Alludefi, che ogni delore grave richiama dalla bocca i fo-

Spirige dagli occhi il pianto.

CXXI.

Il Ciglio insidiato dall' Invidia de' Papaveri. I Cigli,dotati dalla Natura d'effremo candore e celebrati per simbolo di purità, e per Geroglifico di pudicizia ) furon dalla Dea Flora dati in custodia al nobilissimo Cigno: Musico canoro di Pindo, e Maestro di cappella dell' armonico Coro delle Muserche similmente fregiato era di candidezza, ed ornato d'Illibbati coftumi.Ma perchè, non dirado, fra le spiche innocenti traspariscon spinose ortiche; così egualmente nel mezzo di derti odoriferi Fiori bianchi , spuntaron due superbi Papaveri di color livido,e di qualità depravata: Mercè, che meritavan recidersi col ferro, e col fuoco: Giusta quella massima di Tarquinio, insegnata a Sourani dal Politico Statista Fiorentino . Questi negri fiori tinti d' invidia, esalavan' in Tazza d' oro aliti velenosi di Cicuta, e di Nappello : nello stesso tempo, che con lufinghe melate gli promettevano felicità di quiete,e prosperità di lunghissima vita. Ma questo proditorio detestabile, dubitando amendue, che richiamasse a lor danno la fevera giustizia umana, e divina; furon costretti camparfi l'Uno in BENEVENTO, e l'Altro fotte le Ali di S.MICHELE ARCANCELO; ma perchè questo spirito di luce non defende, ma abbatte colla fua lancia i diavoli, perciò stimò mutar pensiere , e si salvò su le spalle robuste di quello sinisurato Gigante, che sostenne fu'l dorfo il Creator del Mondo. Ma'l tutto riufcì vano a questi, poiché marcito l' uno di lascivia, e assumicato l' altro dalla foligine di superbia, restaron del pari trafitti dall' Afta di MICHELE, e oppreffi dal nodofo Baftone

di Christosaro. Alludosi a due Religiosi d'Abito bianco , e di costuminegrische sotto l'amicizia, calunniaron'il Superiore, dal quate persequitati, ricorsero al Patrocinio di un Suggetto ap-

pellato Michele Christofaro.

CXXII.

CXXII.

Gli Sterquilinj dolgonfi degli Scarafagi. Li Sterquilinj, destinati albergar nelle Cloache, per non ammorbar' il Mondo; suron coll' arte della Plastica ingegnosamente dagli. Scarasagi trasmutati in figura sferica, e ritonda; acciocchè servir potessero per diletto da palle di giuoco. Ma a tanto beneficio corrispofero colle doglianze: proclamandoli per viliffimi Porci, perchè di scremento si cibba vanoscome altresì, che riducevan' in nulla le loro sporchissime fatiche;ma gli Scarafagi in lor difesa allegando, dissero, ch'erano costretti per legge di Natura nutrirsi di quella stessa materia, della quale furon formati : come altresi , che le loro opere viliffime non eran confecrate alla gloria,ma per alimento del lor corrotto palato, ficchè attorto fi lagnavano d'effo loro; Per tanto conchiusero, che dovessero con larga Indulgenza permetterli, che le loro palle la vorate con tanta maestria, servissero per pomi dilettevoli della loro bocca, e che dal ventre paffando ne' lor' intestini , divenisse sterco,come eran prima.

Alludesi di non doversi lagnare quelli, che essendo stati follevati senza merito in dignitadi,e in subblimi onori,ne siano poi privati da lor Benesattori.

Secondo, che un Suggetto vile non può cibarsi di gloria, ma di massime basse, e di pensieri plebei.

CXXIII.

Il Najo Umano calunniato dagli altri membri del Corpo, I Najo Umano venne con ludibrio degli altri membri del corpo difprezzato; perchè da Giumento fosteneva nel dorso una coppia di Vetri di gravissimo peso. Perciò intendevan cossituirlo per vilissimo Facchino; indegno di sar collocatonella più degna parte del Volto. Ma egli consiutonne l'accuse; e giustamente le risolvè contro agli Accusatori. Trattandoli per ingrati, perchè no intesero corrisponder umanamente con quelli, che prestavano agli altrui occhi servigio, ed ajuto: abbilitandoli

393

ravvisare con chiarezza gli öggettis La onde per ordine della Natura su sabilito, che si profumasie con odori fragranti preziosi, ed allo 'ncontro tutti gli altri membri servisero al corpo negli esserzi più vili.

Alludesi, che l'ingratitudine non resta impunita, e che gli strali delle calunnie cadon' a danno degl' Impostori.

CXXIV.

La Controversia degli Oriuoli.

L'Oriuolo a Campana intendeva preceder all'altro di Sole, perchè ogni quarto d'ora facevali loquiacemente fent ir parlaresmode fà lifanza al Tempo di figediril privilegio della preminenza. Ma l'Orologio a Sole diffe, che egli fenza lingua fpiegava con fincerità i fuoi fani concettic, che l'Iti Demulo col fionon tetolava a cafo fenza verità:come altresì, che lui nun poteva mentire, perchè parlava colla favella del Sole: Padre di Verità, Euminarie Mafilmadi Spendore. Per tanto fit giudicato, che dovesse egli precedere non sol'a quello di Campana, ma parimente aggli altri trè d'Acqua di Mostra, e di Polyere.

Alludesi, che gli uomini prudenti , e di verità col parlar poco, dando ad intendere molto ; ma li ciarlatani col troppo Giarlare conchiudon nulla, e acquistano discredito.

Secondo, può applicarsi alla Santa Fede Cattolica, che non può mentire, perchè viene verificata dal Sole del nostro Redentore.

CXXV.

I Miracoli della Sacrofanta Cappa di S.Piero.

Gran Predigio della fanta Fede Cattolical O gran
miracolo della Cappa facrofanta di Pietro (efclamò un pervefo Ereticone dell'Inghiltetra) il vederfi, non
di rado, un' atomo di viliffima terra divvenire Principe Porporato, a Monarca de' Monarchi, Rede' Rè, e Vicario di Crifto. Jeri colle mani nell'Aratro, oggi, follevavato alla Porpora, e al Vaticano, col Triregno, e col Camauro: anzi con non minor maraviglia yedefi, qual fon-

go, in un fol giorno afecto nel Principato il Nepotifino arricchito di tefori, qualificato d'onori, di fati, di titoli, e incenzato col profumo d'eccellentifimo. Tanto confesso per grandezza della fanta Madre Chiefa Cattolica, un'empio miferedente dell' Evangelo, e un pervero fellone di Cristo. Con questo esemplo debbiamo noi Cattolici confe marci nella Săta Fede, poiche gli stelli Eretici, che raccolgon mai sempre licori pessificiri da' sori pui innocenti, non possono negare la verità, anzi da Pecchie benique traggono dolce mele dalla corruttela di più rilasciati Ecclesiastici, colle ombre de' quali maggiormente risplende la verità incontrastabile della nostra Santa Fede.

Alludesiche frå l'ombre de' vizsi degli Ecclesassici priluce il Sole della verità Evangelica, e che i Cattolici giammai debbono dagli scandali de medesimi intempedire il firvore di service a Dioc di confirmarsi nella Santa Fede.

# CXXVI.

L'Infelicità Infelice anche dormendo.

N Mercadame dell' Inghilterra, dopo lungo naufragio, gittò le fue merci prefio l' Ifole fortunate per falvar con miglior fortuna il Navile, e la vita. Indi giunto nel porto flanco, e mefio; fitmò cancellare dalla memoria funefta, le fue paffate difgrazie colla quiete del fonno. Ma nel più dolce dormire, fignò effere afforbito dal mare, e divorato da una mostruosa Balena; onde dal timor destato, conobbe la vanità del sonno, e i palpiti fallaci del sonno, e così dorinendo gli apparve Nettuno, che col tridente il petro lo feriva, ma la feria si uvera, e mortale. No già scagliata gli dal nume del mare, ma da identi velenosi d'un frodolente Scorpione, che 'l se dormire con un perpetuo sonno.

Alludesi,che i Miseri vivono inselicemente inquieti,anche dormendose nel più hel del riposo, essalano senza lagrime gli ultimi respiri. Secondo , che 'l Porto più ficuro degl' Infelici, firinviene

in una ofcura,e putulente fepultura.

Terzo,che chi nasce sotto Stelle perverse, se sfugge l' ira del Mare, incontra più fiere tempeste nella Terra . Mercè, che ben può dirfi.

Chi piange nel Mar, non ride in Terra. CXXVII.

Chi piange nel Mare, non ride in Terra. On prospero vento spiegaron le vele due Navili d'Olanda:folcando i flutti dell'Oceano verso l' America, per caricare da quelle prezjofe miniere, d'oro, ed' argento preziofi merci, colle quali effendofi refi più gravi que'curvi legni, voltaron' addietro le prore verso Amsterdam ; ma nel più sereno dell'acque, assaliti da violente tempesta, furon' i Marinai costretti versare lagrime dagli occhi,e le mercatanzie doviziose nell'acque : che tanto bastò a salvarsi la vita,e perder'il tutto. Ma che prò? se nel mettere que'miseri il piè nel Porto, s'aprì la terra, e restarono vivi sepolti: non già nel mare, ma nella voragine profondadella terra.

Alludesische i sinistri accidenti s' incontrano dagli sfortunati in egni luogo, e che appena schernito un periglio

si abbatton' in altri maggiori. CXXVIII.

Ermete, e Geber al Soffietto.

Rmete,e Geber celebri Filosofi, e accuratissimi indagatori de' misteriosi arcani della natura; spinti dagli avvidi Midi:famelici d'argento, ed oro; si ritirarono in una spelonca, per trasformar Venere in Luna, e in Sole luminofo, il fosco Saturno, Per tanto ricevendo coftoro da Plutone i mantici della fua Officina, fabbricarono vari fornelli filosofici per cominciar' il lavorio: ma nel migliore dell' opera fcoppiò il Vetro circulatorio, e volò inutilmente la sofistica Medicina. Sicchè esfalando in fumo gli spiriti volatili di Mercurio, svanirono egualmente la speranza delle loro infruttuose satighe. Contut-Ddd a

toció lufingati dall' avvidità del guadagno, ripigliaron del nuovo l'imprefa, ma fempre in vano. Imperciocibè non intendeva Venere trasformarfi in candida Luna, per non mancar alla fua coftanza. Nè Saturno malinconico, e amico delle tenebre, bramava effer' illuminato da' raggi di Febbo. Dimodocchè quefit Artefici ravveduti già dell'impoffibilità dell'opera, non vollero d' avvantaggio più logorare il preziofo teforo del tempo, ma flanchi, e laffi appigliaronfi ad un dolce ripofo : reflando però feemi di cervello, privi di falute, e colla borfa vuota.

Alludest alla vanità, e ostinazione di quell' Ignoranti, che applicati in esfercizi infruttuosi, e in dure imprese, molto fatigano, molto dissipano, pulla acquistano.

Secondo, che sia precipitoso consiglio perdere il certo per

acquistare l'incerto.

Terzo, che fatigare per distruggersi, e bramare l'impossibile: Altronon é, che ostinazione pertinace da matto, non già virtuosa costanza da savio.

La Cattedra di Platone , occupata dal Milenzo Terfite. Ersite, vedendosi con derisione d' Atene, riputato per immagine viva dell' ignoranza:fantasticò un fottiliffimo ritrovato; per acquiftare qualche buon concetto di stima presso il pubblico. A tal' oggetto si avvalfe dell'occasione, che 'l divin Platone deliziavasi nellà fua villa, dove con calde istanze pregollo d' ammetterlo ne fuoi serviggi:protestandogli ogni sincera sedeltà. Ma 'I fuo fine altro non era, che d'effergli agevole imbolargli i suoi divini scrittiscome se un Ladron Padovano all'Autore di quest'Opera)per poter'acquistare concetto di celebre feenziato; onde effendo stato dal Filosofo ammesso nella fua cafa, non gli fù mica duro metter' in effetto il fuo frodulente disegno: conciossiechè appena conseguito quanto fantasticava, che gli voltò le spalle,e si ritirò in Atene, ove tutto gonfio,e ampollofo falto in Catted ra, e promulgo, che ottenne da Minerva il dono di tutte le scienze infuse, perchè rivelò il Ladro, che dal suo témplo gli imbolò l'Ammato d'oro. Indi fpiegò le carte e cominció a leggere quelle divinedottrine,con applaufo,ed ammirazione di tutti i Virtuofi, che con la tromba fonora della fama ne tramandavan gli encomi ne' più lontani Paesi del Mondo . Per tanto avendo il tutto penetrato Platone, volle condursi in Atene per; farsi scuolare d'un: tanto prodigioso Maestro; ma ne' primi periodi della lezione conobbe la falsità dell'Alchimia,e che parlava con la lingua divina di Platone, sicchè sdegnato ne portò del furto erudito le querele nell'Areopago, da cui fu ordinato , che dovesse Tersite restituir al Padrone le penne , e ch'egli restasse come la cornacchia d'Esopo ignudo,e depilato:anzi,che coltivasse col remo i campi fluidi , e tempestosidi Nettuno.

Alludefi alla temerità,e ignoranza di que forniconi, che non avvendo lume d'ingegno,ne intura alcuna di dettrina, s'invostiscono degli altrui componimenti; ma in vece, di acquislar giria,incontrano estemi biassimi, e perpessi vistue.

perj.

Secondo, che i frutti dell'ingerno, fi devono custodire con ogni vigilanza, perche sono più stimabili di qualunque prezioso tesoro del mondo, perche non soggiacion' alle vicende del tempopuè all'incostanza della rea fortuna.

CXXX.

figliuola: che tanto basto per chiamare numeroso drappello d' Amanti per pretenderla in isposa. Ma al gran concorso de Pretensori, esfendosi egli fuor di modo influererbito, escludeva tutti; onde per queste superbe repulse sdegnati gli Amanti, feroni istanza ad Ermete di mettersi la Pietra in coppella per riconoscersi l'intrinsico prezzo della sua valuta, e si ritrovò, ch'era un negrissimo sasto. Sicchè resto la figliuola senza dote, e priva di martiti.

Alludesi a que' Superbische per troppo pretendere nul-

la ottengone.

Secondo, che non devest insuperbire chi è mendico di meriti, perchè allora resta più povero di concetto, quanto più ricco sicrede di stima.

Terzo, che sia verissimo l'Adaggio, di non esfere tutto

ero quello,che luce.

CXXXI. Le discolpe incontanti de' Ladri.

N Ella Città di Polina capitò un povero Calabrese per istudiar Legge, acciochè da mendico pervenedo dal Dottorato, potesse scorticar'i vivi, e spogliar' Imorti. Coftui fi provvide d' un fiascod' inchiostro fino, composto di negro fumo, e di foligine di cammino : e anche si premuni di molte penne, tarpate dall' ali di Cupido, pur del tempo quali istrumenti di Minerva gli furon rubbati da un Mercurio fuo compatriota: sciolto di lingua,o più deftro di mano; onde il Meschino; non potendo nel liceo scrivere la lezione di Medicina, molto adiroffi col fuo amico, a cui rimproverò per furbo, e per ladro;ma quegli arditamente si difese, e con surore gli disse: Ben comprendo la vostra follia, in lagnarsi meco fenza ragionesperchè douresti considerare, ch'essendo le penne per lor natura proclive al volo, che maraviglia potrà giammai recarvi, se sono da voi sparite, e in alto volate.

Alludest, che i Ladri non son giammai mendichi di ripieghi,e di scuse. SeSecondo, che i furti domestici vengono sempre commesti dagli amici finti di vil nascita; da servi venali, e da susti coloro, che prazicano in casa.

Il Vetro Spirante Fuoco.

I L'Vetro di corpo lucido, tras parente, e diafano: espofo al Sole vibrava andenti faville, delle quali servendo si egli: non già per istaldare gli assiderati dalle nevi, nè gl'intissichiti da i ghiacci; ma per abbrucciar' a compiacenza degli Archimedi, le marittime Armate. Fù perciò da Febbo spezzato in piccolissimi Atomi, da quali Democrito per rendersi caro al grand' Alesfandro, sormò un nuovo Mondaccio lucido, il quale co'riverberi dello stessio Sole divvenuto tutto siamme, minacciava incenerare il Mondo vecchio; e'l nuovose di sollevarsi, con più ardimento, nella sfera del successo del Giovin gastigo di tanta superbia lo trassormò co' suoi fulmini, in un cimiterio di cenere.

Alludesi alla Superbia di coloro, che degli onori ricevono da Principi, se ne servono per distrungere l'umiltà, e per rovinare il Mondo.

CXXXIII.

La Contesa delle Fiaccole.

L Torciero di cera,per la sua nobile candidezza,intendeva precedere alla fiaccola negrissima di pece, ma

deva precedere alia fiaccola negriffima di pece, ma questa in modo alcuno intendeva cedergli la preminenza;anzi,con temerità provocollo d'esposti seco alcimento dell'ingiuria de'venti, co'quali, quanto divenuto Ella più viva,e luminoss, altrettanto quell'altro, perdendo il vigore, restò estinto.

Alludesi quanto sia fallace formar concetto degli uomini dall'apparenza: poichè non di rado in un corpo dissorme alberga una bell'anima: così Sileno era un Satiro di fat-

tezza,ma un' Angiolo di costume.

CXXXIV.

### CXXXIV.

#### La Simplicità simolata , soggiacque al furor de Fulmini.

El Monistero de PP della Città di Firenze: frà gli altri Religiofidi chiara fama, eravi un Fra Semplicio che ferbando la femplicità nel nome, ventva ripute tato da tutti per un Macario. Costui per serbarsi il buon concetto, frequentava il Coroje sempre facevasi ravvisare nelle mani una lunghissima corona; ma essendo egli Laico converso, su impiegato alla carica di Cuoco con la quale più divorava egli in un fol giorno, che tutti gli altri famelici Fratracci in un intiero anno . Sicchè pe I troppo diluviare, cadde in grava infirmitade,di cui effendosi liberato, ritornò a tranguggiar con tal fervore, che in pochi giorni, votò tutte le botte piene della cantina, espacciò tutt'i caccavi della Cucina; ma ajutato dalla Natura, vomitò dalla bocca un mare putulente di corrotto licore di Bromio. Indi follevò il penfiero d'allegerire la Sagreffia, fotto pretefto inorpellato, 'di voler' egli con più feryor' impiegarfi al culto Divino, e con' tal finistro fine, se ne prese la cura; ma lo scelerato Ippocritone diffipò i fagri Arredi, e ridusse tutto il Convento in rovina; contuttociò il Padre Superiore, non intese giammai dargli ladovuta pena : non offante le istanze de'PP.più zelantidel Monistero; ma a tanta ommissione fuppli il rigor del Cielo, che l'atterrò con un tuono, e l' inceneri con un fulmine. Da questo spettacolo orrendo soppreso il Guardiano di timore, morì similmente in penitente di morte repentina.

Alludesische quando i Superiori non gastigano,i cattivi supplisce la sferza rigorosa della Giustisia Divina.

ČXXXV. Il Nume Tutelare degli Sciocchi, egli è il

Rotogene famoso dipintore della Grecia, consecrava la fua celebre Accademia alla vaghezza degli ocçhi,

chi, e al commodo della studiosa gioventude. E avvegnacchè la maggior parte de'fuoi discepoli riusciffer di chiaro grido: nondimeno Prosopiade era d'ingegno così ottufo, che quanto più studiava, facevasi ravvisar' ignorante. Sicchè dal maestro veniva appellato il novello Terfite : quello appunto, che stimava la sua ombra per originale, e'l fuo corpo infensato per copia. Ma'l Maestro per beffarlo gli die a perfezionar' il freno del Bucefalo d'A. leffandro, con dirgli a giuoco, se gli Apelli dipingon gli Stagiriti, e le Veneri di Gnido, così egualmente un Cavallo dee compirsi da un'Asinello . Onde il discepolo rimproverato co'fali così faceti, si riscaldò a metter'in bella veduta il fuo lavorio, per lo quale cofumò un'anno di tempo fenza pervenire giammai'al fine. Laonde fpinto dall'ira, diè di piglio con furore al pennello, e gettandolo fu'l muflaccio del Destriero, venne persettamente a compirne la faticola impresa, che in miglior guisa non potevasi attendere da' pennella miracolofi di Protogene, di Zeufi, e di Apelle.

Alludesi, che degl'Ignoranti sia Numetutelare il Ca-

fo, e protestrice la Fortuna.

Secondo, che quelle opere, che non posso ridursi a buon sine coll'industriu, nè con il lu 13 rempe, si persezionanotalora se rea arte, esenza diserro.

Tamotatora je tza arte, e jenzi Aljegio.

Terzo, che sia cecità da scineco, intraprendire, a compire una malegevole impresa co' mezzi deboli : dico senza scuno, e senza sorze.

CXXXVI.

Il mal' effempio non riduce a pentimento.

Lupi tocchi dalla findere i della cofcienzia, per avere rucidato infinito numero di pecorelle innocenti, si portaton raffignati per confessaria a pià della volpe, la quale ascottado tanti latrocini, distile, io non potrò assolutero i queste vostre rapine, se primieramente voi non darete a me l'affoluzione de miei furti per tatte Galline, c'hò divorate? Per tanto i Lupi cambiato proposito, prorupper se per conservatione de miei furti per tatte de la line, c'hò divorate? Per tanto i Lupi cambiato proposito, prorupper se per conservatione de miei furti per tatte Galline, c'hò divorate? Per tanto i Lupi cambiato proposito, prorupper se per conservatione de miei furti per tatte Galline per conservatione de miei furti per catte de la conservatione de miei furti per tatte de la conservatione de miei furti per catte de la conservatione de la

or a Ey Gongl

ro, e'l noftro buon Confessor è di più larga coscienzia di noi, dovem fenza scrupolo continuare la libertà della nofina vita; e ritornando alla Gregge delle pecorelle, in un bal no le distruttero tutte co'lloro rapaci denti.

Alludefi, che i Superiori desgion dur buono essemplo a sudditi toll esemplarità della Vita, e colla candidezza de cossumi : altrimenti li stimolano a peccare conmaggior

diffolutezza, .

#### CXXXVII.

ICornuti Rationali si lagnano per bocca della Volpe della Natura.

A Volpe avendo presentito, che gli animali corniferi fi lagnavano della Natura, fi fè costituire Procuratrice di tutti i mariti fvergognati, che dalle mogli impudiche vengon di corna fregiati: facendo istanza a Cupido, che gli vomini, e non già gli animali si dovean lamentar' agramente della NATVRA, perchè era cagione, che la maggior parte degli vomini onorati fi trafmutaffero in caproni cornuti. Perciò fè istanza, che la NATVRA, come contumace, si dovesse gastigare, con mettersi nella bocca il freno, e'l cadenaccio alla Porta, e la stanga alla FINE. STRA:e fe ciò non bastava che si dovesse del tutto fabbricare". Ma perchè ella voleva star libera, e sempre aperta; si ajuto la sua causa, dicendo, che stando ella sempre chiufa , fi farebbe perduta la generazione umana, e che nel Mondo non farebbon rimafi più vomini, ma numero infinito di bestie, poiche ne'boschi, e nelle Città pur altro non vedesi camminare.

Alludzfi, che la laftivia donnesca sia cosa naturale; è che non può estinguersi con tutta l'acqua de Fiumi, o del Mare,ma con quelle del santo matrimonio , e con la gracia speciale del Ciclo, che dona à tutti que' che voglio-

no menar vita casta, e pura.

CXXXXIII.

# La Providenza de Prudenti.

L E Api fatigando nella primavera, nella state, e nell'autuno per raccogliere da sicri il mele, senza riposarsi ne' giorni sessivi, suron' accusate per poco religiose, e per sospette di sede; sicchè per ordine del Santo Visticio surono condannate a stare prigioni nelle anguste celle degli alveari. Ma si disciero, dicendo, che per troppo zelo satigavan sempre ragunando cera per uso de' sacri altari, e in onore del culto Divino: come altresì travagliavano nelle slagioni più temperate, per provvedersi di cibo ne' pessimi tempi del verno.

Alludesi, che i Maligni sempre interpretano in sinistro

senso le operazioni de Buoni.

Secondo, che devesi fatigare nella gioventù, per star; in riposo nella vecchiaia.

Terzo , che'l fine buono giustifica un' azione cattiua . Quarto , che non si deve giammai giudicare secondo l' apparenza: perchè molte operazioni considerate estrinsca.

apparenza; perchè molte operazioni considerate estrinsecamente dalla corteccia paion pessime, ma nell'interno sono ottime.

# CXXXIX.

I membri del corpo umano siribellano contra il capo, e si lagnano della Natura.

Membri del corpo umano fi ribellano contra la Testa, e con dominio difiotico subordinati al capo, quando questi dovea soggiacere, come più debbole, alla forza delle braccia, e delle mani. Ma'l capo rispose: o quanto voi siete più di me cotetile e sessio io esposto agli occhi di tutti, soggiaccio per ogni leggier difetto alle censure del pubblico, ma i vostri errori, avvegnacchè gravissimi, non appariscono, anzi vengon sotto i vostri abtit celati 31 quali vi custodificono non men dal rigore de' freddi del verno, che dalcalore eccessivo della state, sicchè dobbiate riputarvi più di me fortunati, e selici.

Alludest, che non si devon' invidiare le selicità apparentide Grandi, perchè le lorocalamità sono coverte di vaghi siori, e d'odorsser e rose; ma a ben soccarle pangon più delle spine velenose.

Secondo, che i difetti de Grandi sono esposti alla muladieëza del pubblico: avvegnacche sieno meneme le lor colpe, vengonopredicate per musime.

CXL

Astrea condannata da Giove Superno, come ingiusta, d'albergare nell'Inferno de Tribunali della Cit-

tà di Polina . TOn potendo più i miseri Mortali tollerare l'enormità de' Ministri ingiusti ( che espongon' allo' ncanto la veneranda Giustizia, e con empietà detestabile fanno sperimentar'agl' infelici. Litiganti in questo Mondo le pene più atroci dell'Inferno, con perpetuare la spedizione de le cause all'infinito, ricorsero con umilissime suppliche al Tonante Giove, acciocchè avesse imposto ad Aitrea che gastigasse severamente colla sua spada, ovvero atterrasse co'fuoi fulmini . Ma'l detto Nume , dopo aver'inteso tante doglianze, rispose con gravità, che egli non poteva dar nulla opportuna Provvidenza: perchè l'albero, che produceva frutti sì amari, e velenoli, avea le radici guarte,e marcite; sicchè conveniva risecargli dal tronco:e ciò sacendofi,non ci farebbe più nel Mondo Giuftizia, la quale è cagione di tanti mali. Imperciocchè i fuoi Ministri, che debbon' imitarla, ben conoscono quanto sia parziale, e ingiusta; poicchè colla sua Bilancia leva in alto coloro di pocopefo, e di leggier merito; e abbassa allo ncontro quelli, che sono di più grave valore. E che ciò sia vero, pongasi in una coppa della Bilancia una libra di peso d'oro, e nell'altra non più che sei oncie; che la libra cadrà precipitando nel baffo, e la minor parte con violente falita, andrà nell' alto. Dimodocchè nella Bilancia i nani Alipi, sempre starannoin luogo più superiore de'Giganti di Flegra.Per tanto stabili Giove, che la Giustizia non albergasse in Terra: ma che giaceffe incorruttibile nel Cielo. Onde quella alzò il avolo e fi ritirò co fua forella Nemefi nella Regia di Giove : ma tosto furon discacciate dalla lancia dell' Arcăgelo Gabriele, acciocchè Nemesi Dea della vendetta gaftigasse colla sua spada i Ministri ingiusti, ed Astrea stesse quattro mesi dell' anno giù nell'Inserno penosodi CRIA. VIA a deplorarecol fuo della Lira MARINA le ingiuttizie de'fuoi alati ministri, che perseguitano i Giusti, e liberano dalle galee, dalle ruote, e dalle forche gli empi Scellerati. Altri quattro mesi penasse nell'altra maggior bolgia del SI-NOGLICO, ove odonfi fclamazioni, pianti, e fospiri di numerofe Anime disperate. E altri quattro mesi stasse nel fodo degli eterni penati. E così dover continovare il tormento fin'all'ultimo giorno finale del Giudicio, e poi foggiornare là dove farà con decisiva sentenza dail'Altissimo decretato.

Alludesi alle pene atroci de litiganti, e alle ingiustizie de ministri, che martorizzano i poveri Innocenti con non finir mai le cause.

Secondo, che lallo foto e fonte di giustizia, la quale non si trova in terra, ma nel Cielo. CXLI.

## La Bricconeria del Foro.

A Strea sdegnata della corruttela del Foro; comandò a Radamanto, che con rigorofo editto non ardifero più entrare ne Tribunali i Dottori ignoranti, ignobili, e mozza-orecchicufarti a trouar raggiri, e d'arzigogoli per ingannar' il profilmo; Laonde per ubbidi' il fadetto Giudice tal'ordine, volle prendere minuta informazione della vita, e qualità di tutti quelli, che portavano la goliglia impofimata di colla di pefe; e trovò la maggior parte d'effi, ch'eran figliuoli di contadin, di fatroti, di barbieri, di fcarpinelli, di fazza-Cloache, e fmercia truffe. Di modocchè col divieto di quella Canaglia, reftavan tutti i Tribunali vuoti di Leggifti. Sicchè del tutto ne fè relazione ad Aftra: la quale per buon governo, e per decoro del-

406

a Giustizia, ordinò, che andassero alla mal-ora in galea, e nella Forca: o pure col moschetto sù le spalle, a servire d a gregari nella guerra.

Altudesi, che tanti Malandrini, e Trussiuoli del Foro, dovrebbono condannarsi a scruire S. M.nella guerra, nel-

la galea,o pur'alla forca.

# CXLII. Il Laberinto del Magistrato.

NOn potendo più Giove tollerare la corruttela degli vomini, volle in quelto Mondo severamente punirgli con atroce patibolo: ritrovato dalla fottigliezza de politici istrutti nel Liceo del Macchiavelli. Questi diavoli umanati, che nelle veneli circola il fangue negro, architettarono nella Metropoli del più nobile Regno d'Europa un così intricato Labirinto, in cui facile è l'entrar, ma impenetrabile l'uscita. Sicchè chi vi mette il piè con un perpetuo girare sempre si truova avviluppato in 'un'istesso centro. Ma quali fossero i tormenti, che da i Litiganti condennati ivi si sperimentano: basta sol' accennarfi, che vengono cruciati da' Giudici, scorticati dagli Avvogadi,ingannati da Procuratori, vilipefi dagli Scrivani,e finalmente molestati da insolenti Portieri col Guarda Guarda. Il tutto per mantener' i Popoli applicati, e la Nobiltà oppressa, e avvilita, acciocche no potessero nutrire spiriti generosi, per intraprendere ciocchè più importa al fervigio Pubblico, ed al decoro della propria stima.

Alludesi al Tribunale della China, oze i Litiganti spe-

rimentano tutte le pene più atroci dell'Inferno.

#### CXLIII.

I Litiganti supplichevoli auanti Astrea.

Enultées a piè della Veneranda Aftrea, comparve il celebre, e putualissimo Dot Carlo Magaldi Procuratore generale di tutti i Litiganti del Mondo; e con vive idanze supplichevoli espose a doversi per pubblica selicitade allogar i Magistrati sù le cime più eminenti d'al-

pestri, e disagiosi Monti: come altresì a star solamente spalancate le porte d'essi ne' tempi canicolari, quando il Sole più vibra scintille ardenti di fuoco co'suoi roventi raggi. Ma che gli Alati Ministri dovessero per lor disagio, condursi indetti Senati col capo ignudo, colle spalle scoverte, dico fenza mantello, e co' piedi scalzi: per doversi liquefare ciascun di loro in sudore, e soggiacer', al tormento de'sassi acuti, e de'sterpi spinosi. Questa strana petizione del giudicioso Magaldi diè motivo ad Astrea d'interrompere la severità col riso; madopo, per decoro della fua gravità, ripigliò il contegno, ed ordinò ridurfi in istrette carceri il sudetto famoso Procuratore, perchè aveva egli violato quella circospetta serietà, che dee tributarfi ad una Dea tanto auftera, e veneranda. Ma l'audace Magaldi supplicò, che se mai le sue giustissime istanze non meritassero esser' udite: almeno gli fosse lecita la disefa , la quale di bel grado gli venne conceduta . Per tanto condotto in Senato, così egli brevemente perorò.

O Serenissima Deitade, egli è ben chiaro, che la felicità del mondo fia stata dal Supremo Nume del Cielo nellevostre mani degnamente allogata : come altresi è a tutti noto,che della calamità de Popoli sian cagione i lunghi litigi civili, che contendono coll'Eternità, e contrastano coll'Infinito,senza giammai finire. Merce, che durante questa peste forense nelle Repubbliche, ognuno si nutrisce di sospiri,e si alimenta di pianto: anzi brama la morte, come dolce,ed odia la vita, come amara. E perchè gli Autori d'un tanto male fon coloro (teffi , che tengono nelle mani in deposito i vostri Simboli; perciò l'unico rimedio egli è , che loggiacciano agli incomodi dell'eccessius calds della State. per riscaldarsi ad abbreviar la speditione dellecause:altrimenti sempre staranno ferme in un punto: quando i vostri venerandi Alati cammineranno agiatamente colle ruote de'Volantini superbiznelle Rote de'Tribunali infelici.

Questa proposizione graziosa, ma perspicace, se tale impressione prosonda nella mente d'Astrea, che non sol' ordino esfeguirsi quanto il Magaldi propose, ma per maggiore disbrigo d'esse, impose a tutti gli Avvogadi vecchi, giovani, magri, pieni, debali, e robusti, di condursi in Senato a quattro piè rampicando per que burroni, acciocchè sassidita dedio, e cruciati da vanti trapazzi sbrigas-

fero a volo le Cause.

Aludesi, che i Principi debbono partecipare a loro VJ.
ficiali quelle pene medesine, che cagiovano a' loro miserabili Sudditi. Il che sarcibbe l'anica teriaca per la loro de,
pravata corruttela. Ma se dicesse alcono, che questa Cangrena non serpeggia ne' corpi sani de' Ministri della vasta
Monarchia Spagnuola, dourebbe riputarsi per una adulazione troppo ardita; linperocchè fra gli Apostoli, pur saneuno scellerato. Perciò colla stesse regola di proporzione
dirassi, che se d' ogni dratici vi sia uno, che zoppica, sardeerto, che d'ogni cento d'essi non piuche otto, e un terro, sarch
hon paco diretti, dimodocchè totto sarbetro cattivi, e
quel terzo compareixo, e diviso intrè parti per le sucaravi
tos pe, resterebbe solamente da consistrarsi per pessono.

XXIV.

Il Tormento delle Ruote de Tribunali.

Ra patiboli più atroci, rintracciati dall'immanità de' barbari Tiranni de'ecoli trapaffati più infelici, aon furon già i Leoni di Teodomante, i Gavalli di Bufri, i Tori di Perilio, lecene d'Atreo, gli alberi feifi di Sciro, i Letti di Procufte, i dirupi delle Tarpee; i precipizi delle Gemonie; nè le croci, i capefiri, le Pire, i rafoi, gli aculei: nè le Ruote dentate, che fi ruppero alla coftanza delle Caterine, ma le cotante Ruote de' Magifirati dell'empia Coftantinopoli (capitale del gentilefimo, e fpettacolo fempre orrendo di crudeltà) dove i miferabili Litiganti fperimentano tutre le pene più atroci dell'Inferno, e dove fi opprime la ragione, e firiduce con quelle Ruote in polvere l'innocenza, & in atomi indivifibili la ragione.

Ma il più atroce tormento è di no ispacciar mai le cause per mantener i popoli agitati, oppressi, & avviliti fra le CXLV.

Astrea fuggitiva nel Cielo luscia in abbandono il Mondo nelle mani de' suoi ingiusti Ministri.

Strea veneranda Vicaria quaggiù in terra dell'Al-A tiffimo per ferbar la quiete del Mondo col buon governo de' fuoi giusti Ministri ; mentre Ella assisa giaceva con quelli nel Magistrato della celebre Città di Polina, offervò con fuo fommo difpiacere la corruttela d'efsi; perlochè sdegnata alzò il volo nel Cielo, e protestò di non far ritorno in terra finchè coloro pentiti de' loro errori imitaffero l'integrità de' giustissimi Consiglieri del Supremo Configlio di Santa Chiara, che tutti fon fregiati di fomma integrità; e particolarmente rilucono D. Carlo Brancaccio . D. Giulio Galeota, D. Carlo Carmignano, D.Luca Puoto, D. Francisco Antonio Proto, D. Gioseppe Positano, e'l celebre D. Ignazio Rozera samoso Giurifla,ed ornato di pulite lettere,con gli eruditiffimi D.Costatino Grimaldo, D. Niccolò Forastiero, e D. Saverio Panzuto. Questo ultimo per la sua grande letteratura, e pe'l fuo intrepido valore, che'l mostrò in servigio dell'Augustissima Casa nella giornata del Principe di Macchia, si rele caro à Marte, come cariffimo era delle Mule. Dignissimo anche di lodi egli è D. Pictro Giacomo Rubino Presidente . del S.C.perchè co tutto zelo invigila alla spedizione delle cause per servigio del Rè,e del pubblico. Tutti questi giufli Ministri con gli altri del S.C. della Reg. Camera,e della G.C.della Vicaria, come simulacri di bontà, al veder la prodigiosa fuga d'Astrea proruppero in pianto. Mai cattivi Ministri dell'India, tutti allegri , e giolivi scoppiaron'in rifo; Onde Giove sdegnato di tanta temerità, interrogò loro per qual cagione imitavano Democrito; quando dall' . ira del Cielo eran'invitati à lagrimare con gli afflitti Eracliti l'enormità delle loro colpe. Ahi, rifpofero gli fcellerati, avvegnachè Voi fete Nume fuperno, non ben'apprendete i nostriarcani, nè concepite le nostre massime politiche; concioffieche afficurati già noi, che la Giuftizia più Fff non

non alberga in terra, ma nel Cielo , flam per ciò rimafti Arbitri all'oluti del mondo:in modo che poffiam farci lecito ciocche più fi accorda colla noftra corrotta natura; Onde avviene, che ridemo, danzamo, erapulamo, giuocamo nelle Veglie con le Frini, e cò le Veneri; e non di rado ci folazzamo co i Narcifi, e cogli Adoni; come altresì co' decreti ingiufti facciam ridere i Rei, e piagnere gli Attori; Per tanto Giove non volendo fimulare una tanta temeritat, vibrò fu le lor tefte i fuoi fulmini.

Alludesi alla corruttela de Ministri dell'India, ch'essendo Gentili, Atei, è Eretici, non temono l'ira del Cielo,

ne i gastighi de' lor Principi.

Secondo, Che gli empi sempre godono vivere lontani da'

Superiori, che posson punirli.

Terzo, che niuna cofa più dispiace al Sommo Iddio, che l veder violare la giustizia da que medesimi, che dovrebbon sostenerla; esper cià li gastiga severamente in questo mondo, e riest altro.

## CXLVI.

I Vitaperio del Foro.

Nella Città di Polina, (ove numero Giurifti fioricono in bontà, e in dottrina: ma molti corrotti dalla fordidezza, e dalla ignoranza, fenza studiare i Testi sano dagli altrui ferigni imbolar testion) sinfiasco le tempie di dottorali allori un Dottorino di dozzina, che avea il capo di Montone, el visiaggio di Martino. Costui esfendo mendico di senno, e povero di dottrina, tutte le cause de' suoi Clienti naus ragavano nelle Scilli, e Cariddi del Foro; percendendo fiabbandonato da tutti, si applicò all'ipocrisia, colla quale ingannò un suggetto di alto ingegno, e di candidi costumi; i anoste colui silegnato, indrizzò la feguente supplica ad Aftrea.

Li ladroni di Campagna supplicando espongono alla wostra Deità, come son persequitati, e puniti col rigor delte forcio e per chè essi miserabili spinti dalla necessista infessano i e pubbliche contrade, e perturbano la quiece

pub-

pubblicà: quando i Giurifon sulti con gla altri Vecelli di rapina de Mugistrati votano gli serigni de miseri Litiganti, spogliano ne sepoleri se vesti de Despost se luna cologgiacesse a niun gastigo: Anzi toro è permesso comperino Palagi, ottengan Titolis, a equistino Stati; Per tanto supplicano la Vostra Deità degnarsi co la fua Spadatrucidare etanti Ladroni dimessici vovoero con umana indulgenza permettere alli supplicanti di vivere egualmente di fat, E nesas, senza rischio di perdere la vitatut Deus.

Questa istanza diè motivo ad Astrea di violare la gravità col rio; ma ripigliando poscia la ferietà, ordinò, che i
Giurisconditti dottied nonorati sossero estatate premiati,
come son tutti quelli de Magistrati Napoletani, ne quali
sioriscono i Valli, i Paterni, gli Albani, i Porzi, i Russi, gli Oni
si jeli Sparani, i Crivelli, i Cavalcanti, gl'Ippoliti, i Sanazzai, i Rocchi, gli Stefani, gli Ripa, e infiniti altri di fini
tepra, ma allo no cotto si dovessero perpetuamente bandire
tutti siorfanti, votaborze, sinerciatruste, e siga inchiosti;
come perniciosi della Republica, e indegni d'effercitare
una tato nobilissima prosessione la quale le prime Case
del Regno han mantenuto vivo lo splendore della lor antica nobilità; come si dirà nel Trionso Prettorio delli cinque
Seggi della Fedelissima, e Nobilissima Città di Napoli.

Alludesi, che sia gran servigio del Rè, e del Pubblico bandire dalle Città tutti quelli, che rubano senza pena,

e perturbano la quiete de miseri Litiganti . CXLVII.

La ngratitudine odiata da Dio, abborrita da gli ámici, e detestata dal Mondo.

Esare Dittatore assaltio da' Congiurati con più serite per torso di vita, qual simulacro di marmo punto non si dolse, nèdallabocca gli usci un sossipio; ma con silenzio costante scherniva la morte, e si derideva de sio nimici: solamente al comparirgli davanti Bruto armato, che gli cacciava il ferro nel petto, proruppe in lagrine,

Outdoor to Chron

me,e convoci ésclamatrici espresse i su cordoglio: dicendo. Et tu quoque Brate siti mi, che si un quanto dirgli; Ali ingrato Bruto di nome, ma più dibrutal serezza sonito, perchè ti tingi le mani del sangue innocente di Cefare, quando da Cesare sotti con prostus beneficenza i ognitempo premiato! Tu ingrato, etu disleale ardisci dar morte à chi ti diè l'onore la roba la stima,e la vita! Fuggi del mio cospetto sera Ircana: Anzi suggirò io dal Mondo per non veder'un mostro si orrendo y che sà incendelir con gli amici, inferocir con l'umanità; e inbestialiris con un Padre.

Più voleva Cefare cfelamare ; ma fpirò l'anima dalle fue ferireç lafeiò documento a pofteri; che chi nutrifee I Draghi, e i Ballifchi, altro non fperi di premio, che tradimenti infidie, e morte.

Alludesi quanto sia detestabile l'ingratitudine, che non può tollerarsi da gli Vomini forti.

EXLVIII. I Principati,e le felicità de Cortiggiani foggiaccion à i

raggiramenti della volubil Ruota della Fortuna. Gli è verità incontrastabile, che i Troni de'Sovrani,e le felicità de'lor Privati foggiacciono fovvente alle cadute,e languiscono à guisa de tragili fiori. Lo espresse la lingua corta di Tacito. cunsta mortalium incerta.Le Corone, i Camauri, le Porpore, e gli Ammanti Regali, non di rado riduconfi in polvere dalle Tignuole del tempo. L'accennò non senza lagrime il Salmitta. Quasi vestimentum, quod comeditur à tinea. Son caduchi gl'Imperi al parer di Filone Ebreo.Imperia Regum maxima recidunt, & brevi temporis momento subvertuntur. Le grandezze del secolo sono da Ambrogio figurate al sogno, all'ombra, e alle fragili fronde di leggier momento. Quia omnis potentia faculi sonnium est, non veritas. Ma se vacillano tutte le potenze tefrene, più precipitano que Regnanti fuperbi, che flabilifcono i loro dominj fu l'inflabilità delle mobili arene de' vizj. Lo fimboleggiò Nabucco con quella fua fognata Statua, avente il capo d'oro, il petto d'argento, il ventre di

bron-

bronzo co'piedi di fragil mistura di creta,e di ferro. Questa da un sasso d'un monte percossa traballò in terra. Abscifsus est lapis de monte sine manibus, & percufsit status in pedibus, & comminuit eam. Tanto metaforicamente infegnò la Sacra Scrittura a'Regnanti di non tralignare in tirannide, perchè faranno atterrati dalla destra invisibile della giuttizia Divina; sicchè deggion considerare, che i loro Troni, quanto più fon nell'alto, minacciano le cadute;e che le lor corone effendo di figura rotonda,e circolare raggiranti fovente con le fcoffe della Fortuna. I dixdemi eran dagli antichi Savj formati à guifa di Navi, o pur di vele spalmate,per dar'ad intendere,che stavano sepre agitati da' venti, ed esposti a i naufragi di consinove tempeste. Lo spiegò al vivo Crisostomo. Ne diadema respicias, fed curarum tempestates . Onde mentiron Teodosio, Valentiniano, ed Arcadio, che per fasto d'orgoglio, e per pompa di fuperbia fi ferviron di questi Titoli. Nostra æternitas, noftra Perennitas. Perche non intendevano il linguaggio di Seneca . Omnia mortalium opera mortalitate damnata funt:inter peritura vivimus. Ma fe eterni non sono i Principati, i Reami, e le Monarchie: come quelle degli Affiri, de'Perfi, de' Greci , e de' Romani, che dopò lungo raggiramento di secoli pur finirono; altretanto mutabili sono le felicità de'Cortigiani favoriti da' Principi; Per ciò abborriscon quella innata superbia, che traggon dall'utero materno i Nobili, fecondo ravvisa Salustio. Contemptor animus, & Superbia commune Nobilitatis malum'. Pensino adunque queste piccolissime formiche alate di non alzar cotanto sù il volo, perchè posson precipitare da quelle grandezze, donde son state sollevate du . un calcio violente della Fortuna. Lo avvertifee il Politico nel primo degli Annali. Cuncta mortalium incerta,quanto plus adeptus sit tanto se magis in lubrico dictitans. Per tanto riflettano alla maffima di Seneca, che avvertifce no efferci alcuna diftanza fra una fomma felicità, ed un'eftrema miferia. fape inter fortunam maximam , & ultimam

albii interest lib de benefic.cap. 73. e se pur vogliono quefle zucche troppo sollevate nell'aria, moderar la superbia
con altri esempli, ricorran pure alla catastrose de Cilit trucidati dagli Alessandri, alle miserie de Sciani decaduti dalla grazia de Tiberj, alle peripezie de Belisari privati di pupille da Ginstiniani: e se lo rono bastano questi e sempli rimirino Aman essandri da Assuro, ma pol costretto piegar
la cervice sotto un rigoroso supplicio canto serva per sano documento à coloro tutti, che dal sango della povertà
veggonsi calpestar tappeti d'oro, se voglion godere la per

CXLIX.

retuità d'unafelicità durabile.

Qual sia migliore alla selicità de Vassalli un Rè di successione, ovvero elettivo.

Gli è problema fin'or indiciso da periti Statisti, se miglior sia per la quiete de' sudditi un Principe, che entrò nel dominio degliStati per la porta de'meriti de gli Auoli; ovvero quell'altro, che si rese degno della corona fu'lcapo o colle proprie virtudi, ò coll'acclamazione de' Popoli, è pure con la forza dell'armi, in cui stà allogata la ragione de' Potenti, secondo espresse l'Erudito in quell' Emblema: Jus in armis Onde mi farò lecito brevement e al mio folito, prosciorre con massime politiche questo intricato nodo Gordiano:efaminando le ragioni, che concorrono per ogni lato. Primieramente non dovrà mettersi in dubbio, che'l Redaggio degli Stati, de' Regni, e delle Monarchie fia un dono speciale dell'Altissimo, che concede fenza meriti ad un fuggetto, che meritarebbe talora incallir le mani co' Vomeri, con le Vanghe, e con le Zappe, quando nell'uscir dall'utero materno si vede unto Rè, e'l capo di Diadema coronato . La elezione allo ncontro dirende dal confenso de' Popoli, che intendono piegar le cervice alla ubbidieza di qualche fuggetto meritevole:e que-Ra fuol riuscire felice, semprechè non suron' ingannati dalla raffione, folita à far veder tutto altro di quelche fono gli oggetti. A pretender poi follevarfi nel Trono con la

Vlolenza dell'armi, si apre il varco à facinorosi di machinar risse, rintracciar contese, e fantasticar discordie con eccidio degli efferciti, e con disturbo de'Cittadini, come bene sperimentò Roma ne' tempi di Mario, di Silla, di Pompeo,di Cefare,ed'Augusto . Sicchè la successione par che riesca più sicura, e plausibile al commodo de Vassalli, e che debba effer di più lunga durata, perchè non cade fopra Principi nuovi, eletti dalla forza,e promoffi dal capriccio dell'incostante Fortuna, che bene spesso con un calcio indifereto folleva nell'alto chimerita pestar fango nel basso ; Onde al parer di Curzio più grato riesce à Vassalli un volto d'un Principe, che ereditò il Regno per fuccessione. Suis quoque parere placidius, nel lib.3. Con tutto ciò non dee disprezzars l'elezione d'un nuovo Sovrano, sempreche sia soggetto fornito di que meriti, bramati dallo Stagirita nel lib. 5. della politica al cap. 10. Reges eligebantur, parlando degl'Antichi, ex viris bonis propter excellentiam virtutis, aut rerum ex virtute geflurum,alche si conferma Tacito al 4. lib.delle sue istoric. Quindi offervasi Alessandro il grande, che non volle depolitar lo Scettro nelle mani de'luoi congiunti, ma à coa loro,che col valore l'ajutavan'acquistare la sua vasta Mos narchia: Oltreche non di rado vedesi da un Marco Alirelio fagace nascere un Commodo più sciocco d'un Tersite; per ciò gli Antichi efaltavano, fecodo Tullio, allo mperio i Giufti,e Sapienti. Imperium non nist ad homines justiffimos,& fapientiffimos proferebant. Con ragione adunque Alessandro bramava più la sapienza, che'l vasto dominio de Regni . Se dollrina, quam Imperii magnitudine ceteris antestare. E'l grande Alfonso d'Aragona Rè di Napoli si protestava (se'l Panormita suo Precettore non mentifce)di voler perdere più tofto i fuoi Regni, che una menoma particella del fuo fapere. Imparino adunque i Popoli di farsi reggere da Rè giusto, come è il nostro Regnante CARLO TERZO. e Voi Sovrani, gloriatevi non già delle Corone gemmate, e degli ammanti d'oro, ma di quelle virtu; che posson costituirvi cari à sudditi, e gloriosi nell'eternità della fama, poiche al parer d'Alessando se vero. Principatam, ac Imperium conssister è in virtute, non interporti decare. E vaglia il vero non è l'oro della Porpora, che illustra un Principe, non la Corona tempestata di gemme, nè lo Scettro prezioso è quello, cheil rende grave, e maestoso, ma l'abito dell'evirtu, e l'altezza de meriti, pottanno sollevario nell'eminenza del l'Tono. A treso che al parer di Salviano. Quid est aliud Principatus sine meritorum sublimitate, nisi bonori estutua sine bomine? CXIX.

Sapienza, e Politica amendue specchi de Principl
à ben governar' i Popoli.

a ven governar i ropoli.

On ci hà specchio più chiaro da mitarfi i Principi, quanto la spienza; nè facoltà più degna d'apprendere le forme del governo, che la Politica Con l'una s'impara à tegger Pepoli con le sante leggi, e sani statuti, secondo Aristotile nel lib. 4 della positica al cap.4. Ubi sapientia non prevalet, non est imperium: Nam sapientia dominari camibus debe.

Perciò la Sapienza Divina al nono aprì gli orecchi de Principi con queste voci. Si delettamini sedibus, & sceptris, Reges populi, diligite sapientiam, at in perpetuum regnetis. Non fu adunque richiefta fuor di proposito quella del fapientiffimo Salomone, quando spiegò la lingua,e diffe. Dabis ergo fervotuo fapientiam, ut populum taum judicare possit 3. Reg. 1. Quindi Menandro ravvisollo . Vir sapies duplo acutius videt. E vaglia il vero, siccome l'Oratore non tien'altro oggetto, che perfuader col vigor degli entimemi rettorici : il Medico di fanar co i medicamenti opportuni: il Nocchiero di condurre coltimone, e con le vele la Nave in porto: il Capitano co l'arte militare efpugnar'i nimici eferciti. Così dovrà il Principe con la fapienza serbar la felicità de fudditi, come in parte riferifee Tullio . Ut Gubernatori cursus secundus , Medico salus, Imperatori victoria: fic Reipublica Moderatori beata civita n

to

ci

CC

ar

re

bo

pi

rit

ю

la

di

rię

q

CO

àl

de de

14

re

vita proposita est.Vt opibus firma, copiis locuples, gloria ampla,& virtute bonesta sit.Cic.lib.2.ad Attic.

Ma non dicafi da qualche malvaggio Statista, che'l bene pubblico non deesi aver'a cuore dal Principe, e solamite ciocchè convenga al proprio commodo: essendi questa massima tirannica ripudiata da tutti Politici Cattolichità quali da Paolo Diacono, che asseriae, sulturen Reipublica tueri nulli magis convenit, quam Principi. Per
tal riguardo si fan leciti i Regnanti aggravar'i Suddit cocecessivi tributi per sottrarii dalle insidie de'nemiche matenerli in serena calma di pacifica quiete: altrimente non
arebbon'obligo farsi caricar da giumenti con grevi pesi le
spalle, e tollerar talora con stoica patienza di sarsicondurre vivi al sepolero per pagar'i debiti non maturati da',
morti.

La politica poscia è quella, che indrizza la navicella del Principato frà le tempeste del secolo à selice porto; onde ben può ella riputarfi per scorta sicura di tutti gli affari più importanti,e borascosi de'Principi,e delle Republiche; Sicchè ben la dipinfe col fuo pennello Maestro lo Stagirita . Virtute politica prastantiorem nullam homo assequitur: Meritamente addunque ad'essa conviène il pomo d'oro della preminenza; nello stesso modo, che per conse nso de Cattedratici si dona il miglior pregio alla Teologia, la quale se tien'ella per oggetto nobilissimo tutte le cose divine,e le grandezze del fommo Iddio, così quest'altra riguarda l'utile del pubblico,e gli vataggi de'Regnanti, i quali son figura, e vera immagine della Onnipotenza, come confessollo Tacito di lor parlando. Princeps Imperia àDco habere,eofque instar Dei effe lib.3.annal.Effi adduque debbon fostenere la soma del comando, e l'autorità de'Giudici;ma à Vassalli appartiene ossequiarli, ed'ubbidirli. Principibus fummum rerum judsclum Dii dederunt: subditis obsequii gloria relicta est. Tacit Jib. 4.annal Sono effi così grandi, che Aristotile li qualifica col titolo onorevoliffimo di Primus, & Dininiffimus Principatus. lib.5.

Ggg

Poli-

Politic.cap. 1. Ma una tanta autorità non conviene, che à que' foli, che son più degli altri forniti di valore,e di virtù: Nemini Imperium conuenire, qui quibus imperat melior non lit. Così la giudicò Xenofonte nel libro ottavo. Color' adunque, che voglion per giustizia il titolo di Rè meritare,dovranno premunirsi di meriti subblimi, e speciali, acciochè poffan' in mezzo à tante stelle esser'ammirati per risplendenti Soli; onde parlò da senno il Santo Vescovo Salviano col dir Quid est aliud Principatus fine meritor u sublimitate, nist honoris titulus sine honori lib. 4. Per tanto se voglion farsi degnidicorone, e di scettri, procurino,che in lor riluca per prima virtù il timor di Dio,e l'ama; re verso il suo divino culto. Lo ascolteranno non solo da gli Apostoli, da' Santi Padri, da tutti i Dottori della Chiesa, ma dalla bocca di un morale Gentile: Primum animi ornamentum Dei cultus est.

Secondo lo rispetto, e la protezione verso la Santa Romana Chiefa Catolica: esendo ella stabilita, e sibricata colle pietre quatrate del Vangelo, col singue de santi Martiri, e colla calce zesante della predicazione apostolica. Quindi in sua lode spiegaron le misteriose penne de Proseti, de Dottori Eccletiassici, e de sonmi Pontesicissia quali Lucio primo Papa Martire. Ecclessa Romana Apostolica esse sonmi pon Martire de Ecclessa Romana Apostolica esse sonmi posterio de ramite. Apostolica traditionis nunquam errosse posture, per Mereticis pravitatibus depravata su fuculous si, secundum Domini pollicitationem dicentisego rogani pro tesat non de-

ficiat fides tua. Epift. 1.ad Epif.

Per terzoubbidir al fommo Pontesse: come Vicario di Cristo, depositario delle chiavicelessi, ed oggetto degno di tutte le lodi del mondo; e particolarmente di Bernardo il Santo, il quale alzando gli occhi al Gielo, così l'ossequiò, lo river, el benchissi e Christianorum Ducens, Pastorem Plebium, Malleum Tyranorum, Regum Patrem Jegum Moderatorem, Canonum dispensatorem, Salterra, orbis Lumen, Saccrastum Altissimi, Vicarium, Christiani, Pastorem Salterra, con lume di pensatorem del control del co

Christi, Christum Dei, Deuen Pharaonis.

Queflo primo Ministro dell'Altislimo quaggiù in terra, fe pur non avesse speciale superiorità ne' Principi secolari, che con affoluta autorità, e libero dominio reggon'i propri Stati, come nota il Turrecremata: Papa non est sic dicendus habere jurisdictionem in temporalibus jure Papatus, ut dicendus sit totius orbis dominus. Con tuttocciò più fano configlio farà intender le voci dell'Apostolo. Spiritualis autem judicat omnia, & ipse à nemine judicatur. Il che confermali da Vgone di San Vittore. Spiritualis potestas indicat terrena. Le sopradette autorità vengon distillate dalla sorgiva di Geremia Proseta. Ecce costitui te hodie fuper gentes, & fuper Regna, vi euellas, & deftruas, & disperdas, & dissipes, & adifices, & plantes. Hier. 1.c. 10. Di modocchè deggion'i Principi adorarlo come Vicario di Dio,ed'ubbidirlo come capo della Chiefa:femprecchè si gloriano esterne d'està degni membri : come altresì fon'in obligo affifterlo con tutta la potenza, affinchè ne loro Stati non germogliassero quelle pestifere plante, che rroducon'a danno della Chiefa frutti amari, e velenofi-Questi alberi nocivi debbon svellersi dalle radici, acciocchè da loro femi marciti non fortifcon' pestilenti Idre.No già quelle, che nascon nelle caverne dell'A frica, ma dall' impietà di Arrio, di Eutiche, di Eunomio, di Berengario, e da altri Mostri orrendi, abbattuti dalla Clava di Bastio. d'Agostino,di Gregorio,di Tommaso l'Angelico, e di atti Ercoli,& Alcidi della Chiefa Cattolica, da'quali reftaron covinte parimente l'Erefie di Donato, di Fausto, di Lutero. di Calvino con tutti i deliri, e trasognamenti degli Eunomiani, degli Albigenfi, degli Vitlevifti, e degli Nestoriani.

Quarto foftenere virilmente, la Giufitia, la quale feccioni Principe maffimo de Filofofi. Non folum eftvirunts proflantifima, fed ipfa omnit eftvirunt. Poichè con effatif fan'i Principi amare da' buoni, e temer da'cattivi, e allo neontro con non foftenerla tofto precipitano dal Trono, e rendonfi nimici à Dio, & odiofi a' Popoli, i quali altro non

braman da lor Sovrani. Lo affirmo Valentiniano. Nibila altud Populi à Principe capiunt, quam julitiam. Questa fanta Giustita non permette la dilazione delle cause, nè i decreti ingiusti, nè mantener in attrasso j debiti di un Titulato per sar vivere mille insclici sia le misrie; nè tampoco condannar un preteso reo senza disesa, e darsi luogo Tacito diesclamare. Inauditi , atque indesensi, tanè-

quam innecentes percunt lib.1. Hift. Quinto, Elegger'ottimi, e accreditati Ministri, così per amministrarsi bene la Giustizia, come per disgravarsi dalla noia del governo; poicchè anche gli Atlati piegaron la cervice al duro peso di un Mondore Moysè avvegnacche dotato ei fosse di eccessiva fortezza, pur si dolse col Sommo Iddio al vederfi troppo oppresso le spalle colle verghe spinose ma dolci del comando . Cur imposuisti pondus universi populi bujus super me. 1 1.nu. 1 1. Lo confesso altresì simulatamente il volpone di Tiberio, quanto molesto riefca ad'vn Principe la cura de'Populi. Experiendo didicisse, quam subiettum fortuna regendi cantta onus. Tacit lib. 1. annal. Lo fleffo Politico l'accennò altrove. Principem fua scientia non posse eunsta completti. Tacit.3 annal Il tutto confermò Velleio. Magna negotia, magnis Adiutoribus egere lib.11. I Ministri addunque di esemplar vita, e di sofficienti talenti son sossegni de' Principi à mantener la mole pefante del governo politico: ma no debbon perderfi di veduta, acciocchè la lor troppo autorità non pregiudicasse il buon credito del Principe, e gli interessi de' sudditi, come fenza fallo accadrebbe fempre mai, che le cariche si vendesfero à suggetti immeritevoli, nella guisa si pratica nello'Mperio dell'Indie, ove avverasi quanto faggiamente avvertiva Severo Imperadore: Necesse est ut qui emit vendat . Perciò offervasi il precetto d'Aristotile di eleggerne dai buoni i migliori . Par est meliores esse eos, qui ex melioribus fiunt .

Sefto. Ornar il volto colbel nastro della elemenza, lodata dal Savio. Clemencia roborat Thronum Regis. Proterh. 20.

Durentey Goo

Settimo. Non ifcandalizăr! fudditi colle diffolutezze della depravata vita; Effendo aforifino incontraftabile, che i Principi più nuocon col mal'efemplo de rilafeiati coftumi, che con i misfatti, occulti. Principes plus exemplognum pecato nocent. Cic. lib. 3. de Reg. Lo replicò lo fletilo Oratore eloquente. Quales Principes in Republica funt, tales reliquos folere effe Cross. Cic. de offic. 1. come altresi ravvifollo il Savio Alfonfo Rè di Napoli per bocca del fuo Panormita. Ile berbas qua flama ad folis motum, fie populares in Principum mores verti. Conchiudali alla perine queflo aforifino colla fentenza di Claudiano.

Regis ad exemplum totus componitur Orbis:

Ottavo. Non farsi vincer dall'ira, ma temperarla colla fimulazione,e col faper trionfare di sè stesso, come insegna il gran Maestro della Rettorica . Hee est celeberrima virtus vincere iram , & inter simulates vincere animum. Quintil. declam.9. Questo fuoco bilioso si estingue con quell'acqua che praticava Agrippina col fuo perfido figliuolo . Solum insidiarum remedium este, si non intelligerentur. O vero fervirfi dell'altro specifico prescritto da Tacito . Spreta excolescunt si irascere agnita vidintur. Tacit.lib.1. Annal. Così Augusto, e Tiberio offervavano. Quest'ultimo avvegnacchè fosse stato mostro orrendo di crudeltà, pur si rese degno di lode presso gli Storici, perchè medicava talora gli oltraggi con gli unguenti lenitivi della diffinyoltura, ficcome raccorda il Politico al 4.lib o degliannali. Tiberius nallam ex virtutibus suis magis quam dissimulationem diligebat.

Nonö. Seibarfi in buon credito; conciofiacchè al parer di Curtio. Nibil pateffat Regum valet, nifi pritu valett autoritat. E Plutarco egualmente infegnache egli fia la fermezza del Principato. Ma non credafi già, che quefto credito, e questa fima a cquiffati colla crudettà, ovvero colla troppo indulgenza: attefocchè con l'una fi richiama Iodio, e con l'altra fi rifveglia l'infolenza de Sudditi; Perciò appiglianfi i Principi ad una grave affabilità, come

istruice Tacto nel parlar, che egli se d'Agricola. Un nec facilitas austoritatem, nec severitas Amorem diminuat-Tacitin Agric. La miglior sirà indrizzar la mira allo scopo della gloria, che in tal guisa serberà al suo nome per tutte le catene de secoli un'onorata sama. Principum diversame sir electricità precipua rerum ad samam sunt dirigenda Tacit. sib. 4, annal.

Decimo,no prestino credito a primi,e falsi rapporti,perchè. Utrunque perniciosum est, & omnibus credere, &

nulli Senec coift.3.

Vndecimo Odianfi gli adulatori con darfi foro perpetuo bădo dalle corti:Conciofiachè richiesto il Cinico qual f. ste nel mondo l'animale più perniciolo, e nocivo al genere umano, rispose. De Feris Tyrannus, de hominibus adulator.

Duodecimo, Apprefittă îi del că siglio di Seneca à serbarfi nello Mperio cauto, e sicuro colle armino già di Bellona, e di Marte, ma dell'altre potentissime dell'arore, e della benificenza. Meliùs beneficiis Imperium cassodigas si rendo degni di quella felicità accennata da Plinio, allorche celebrò le rare virtt di Trajano. Nallan, majorem Principis selicitatem, quam secissi esticitatem, quam secissi esticitate di quel gran Macsito, che con ogni filla d'inchiorto difilla precetti politici nella mente de Principi. Erarium quod ser ambitionem exbauseris per seclus supplendum cs. Tacit. Ilb.7, anna 1.2.

Decimoterzo, Avvertifcafi no avvilir la gravità Regia co gli amori lafcivi delle Frini, e delle Taidjuna econdino la continenza di Scipione Afticano, cui effendo in dono efibita una vaga Donzella; tofto egli con generofo rifiuto prorupe. Acciperem fruererque fi privatur, el non cum Imperio effem. Lightini. Politic.

XIV. Non permettere alle donne di seder nel Trono

del

n

e/ D

20

ni

d:

del governo, perchè al parer di Agostino, Mulier, nec docere potest, nec judicare, quanto magis non potest imperare.

Decimo quinto, Fuggafi di non tralignar'in tirannide, con introdurre, e fervirli ne'fuoi Regni della perfidaRagion di Stato, con cui fi naufraga nelle diffoltuetzze col fari leciti diciochè ad'una mente ambiziofa li vien di capriccio: Dovendo creder'al parer del Panegirilla, che. Non est Princept supra legos fale gest sale gest sale gest sale proportionem. Petroi debbon regolare i loro interessi colle fante leggi, approvate da Popoli, e praticate ne'Magistrati Cattolici. Per tanto simino, che la migliore Ragion di Stato sia, come altrove si discense altrove si discense altrove si discense la ntese non folamente Lattanzio. Religio, Etimo Dei foltas estante la non folamente Lattanzio. Religio, Etimo Dei foltas estante la non folamente Lattanzio. Religio, Etimo Dei foltas estante sono consesso con cobbe col chiaro tume della natura Seneca. Primas estante la necessa de la natura Seneca. Primas estante la necessa de la natura Seneca. Primas estante la natura sono con collegio, con collegio, con cultus, Deos credere dei nde i litti rediere Maje.

est Señac. Epis, 96.

Decimos filo, Serva anche a Principi dopo questi documeti di paccimbever loro questi altri di guerra, la quale dovrà intraprenderià solo oggetto della quiete de' fudditie del decoro della fanta Giuditia; acciochè possa veder'av verato quanto promettes nell'Ecclessico. Pique ad mortem certa pro justitia . Es Deusexpagnabit pro te inimicos tanos. Eccles. Tanto magiormente, che con le lettere non sono escluse le armi d'alle instituzioni legali di Giustiniano Impératore. Imperatorium Majestitem una filum armis decoratum, fied etiam legibus poprete est filo armatam. Ma per serviris delle armi, e della guerra con prospero avvenimento è convien eleggere sortie valoroli Capitani, poi che al parer di Vegezio. Misor est exercitus cervorum

statem suam, reddere bonitatem, sine qua nulla Majestas

duce Leone, quam Leonum duce cervo.

Decimo ettimo, Intraprederii dovrà niuna guerra, se prima no si farano i preparameti necessari in tepo di pace, come

me insegna Quintiliano: Prius est parare bellum, quam exercere.

Decimo ottavo. Mătenganîi sepre în efercizio i Soldati per non fargli marcir nell'ozio, i quale al giudicio del Morale. Ottam hominivovioi fepatura, Epifit, Ma agli ftefii devefi diftillar nell'animo massime di gloria, e delicati putigli d'onore, sacendogli creder di non esservi cosa più vituper osa in questo mondo d'una pestima sima, come ammaestra Salustio. Questo timore farà tanto esseca risugliarli nel cuore il coraggio, che quantunque sossero conigli operaranno nello stecca o di Marte da Leoni.

Decimo nono. Finalmente egli è d'uopo così in pace, come in guerra provedersi d'oro,e di ferro:al parer di tutti liPolitici, e particolarmente di Livio . Si rette Rempublicam administrare volueris auro, Eferro te munitum esse oportet. Queste armi con prudenza amministrate serviranno di sostegno al Principato, di salute alla Republica, e di sodo fondamento a' Regni L'accepnò in brieve Tullio . In Republica maxime confervanda funt jura belli. Cic. 1. de offic. Ma non per altro deesi conceder la guerra, che per istabilir' una serena pace. Si pace frui volumus, bellum nobis gerendum est: si bellum omittemus pace nunquam fruemur: ex bello enim pax magh firmatur, Cic. lib.3.de offic. O benedetta pace cotanto lodata da Agostino: O maledetta guerra dallo stesso al sommo biasimata. Pax videtur Hominibus bonum. Bellum maximum malum. Lodasi addunque con Tullio sempre la pace à dispetto di questo formidabil secol di ferro. Pax nomen dulce est, res verò ipsu tam jucunda, tam falutaris. Eal parer di Tacito ella reca salute,e gloria. Tam quibus salus, tam quibus gloria pax ebarissima eft. Tacit in Agric.

Imitino addunque i Principi il prudente, e guerriere Augufto, che dopò aver raccolto a gran fafcio i trionfi
volfe le fialle à Bellona, publicando à tutto il mondo una
vniverfale pace. Toto Orbe in pace compofito. Nel qual tepo ficcome nacque il Salvator del Mondo intitofandosi

...

Rex pacificus. Così preghiamo il Cielo, che debba egualmente nafieri in quelli noftri giorni un figliuolo del gloriofo CARLO TERZO, per far germogliare in tutto l' Univerio Cattolico, olivi fioriti di pace, con intavolar lega frà Principi Crititani, e fipiegarfi il vetifillo di Critto nell' Afia, e nell' Africa; abbattendo que Mostri, che non hanno altro oggetto, che opprimer la Chiefa. A voi adunque Vicario zelantiffimo dell'Onnipotente priego, imploro, e invito à diffillar ne cuori dell' Agustifismo Imperadore, del nostro benegnissimo Carlo, e del Gran Luigi, acciochè aftringonsi affieme in fratellanza, per allargar i loro Amperi sul terreno de nimici della Chiefa.

CXLXI.

Discorso politico, in cui sa li novo che la quiete universule dell'Europa non deriva mica dalla divisione della Monarchia Spagnuola, ma dal ripartimento della Fraccia ridotta in più Principati. Ideas oper isfuggio Pozio, seimes prima del dislaccamento de Tedeschi pri la Morela del Regno di Napoli, e indrizzossi all'Eccellentis. Duca Moles Ambasciador Cejarco

in Hpagna . TON fon io si poco inteso degli affari del Mondo, ne cotanto imperito Statista, che non sappia mica ponderar per minuto, la natura, le forze, e le massime politiche de'gabinetti de'Principi, per al vivo osfervare, se convenga alla quiete d'Europa stabilir'una esimera pace colla Francia,per avvalorarla di credito, di forze, di potenza,e di stima, col mezzo della perniciosa divisione della Spagnuola Monarchia : o pure mantenersi ella, come inquieta,cavida di dominio, non fol' umile, baffa, e angustiatacon la violenza dell'armi, ma dimezzarsi il suo Corpo ro» busto in varj Principati : alla guisa appunto di un gran. Fiume diramato in diversi rivoli, acciocche non inondi,e, travafill che egli farebbe l'unico rimedio, che possa mais prescriversinella farmacopea della politica. Primieramen-Hhh

te dovransi proseguin da' Collegati i lor selici progressi nella Spagna, nella Fiandra, e nel Renose custodirsi con tutto vigore lo Stato di Milano, per effer capitale della Lombardia, porta d'Italia, e chiave del Regno di Napoli. Indi mantener ben guardate l'altre Piazze abbandonate da Francesi, i quali ritrovandosi già ora avviliti d'animo. e decaduti di forze, farebbe tempo opportuno, che dall' Augustissima Casa d'Austria, e da suoi Allegati si secondi il vento profpero dell' incoftante Fortuna : infinuandofi l'armi nelle viscere della Francia, per non lasciarla mai in istato di riposo; ed intraprendersi egualmente la mpresa altrettanto utile, quanto necessaria del Regno di Napoli. il quale è da credere, che cada fenza cotrasto: cociossiecchè la Nobiltà avvilita dalla corruttela degli alati Uccelli di Aftrea:la Plebe oppreffa da dazi : Il Regno tutto ridotto in miserabile scheletro: non sò se per fatalità d'infaufle Stelle, ò pure per la generofa, e innata prodigalità de' nobiliffimi, religiofiffimi, e fagaciffimi Grandi della Caftiglia, che per non farfi cader dalle mani le dolci redini dei comando dell'inferma Monarchia, adorarebbon'anzi Algerona Deadegl'infortunj; che Volupia dispensiera de' contentise de'piaceri : come altresi più volentieri darebbon'eglino lo'ncenzo à Bromio, che'l profumo offequiofo al Superno Giove.

Cosìgli Ambiziofi fuperbi renuncian'il Ciclo per lo'Nierro : repudiano le Veneri, e affringonii colle Gurgoni : aman le tempeffe, e odiano le calme; abbortifon'il Porto, e ricorron'à naufragar negli feogli; odiano finalmente la pace, e fi avviluppan nelle reti tenaci di guerra. Per tanto farà fano configlio, che con tutta celerità facciafi un diffaccamento di dicci mila Fanti, e due mila Cavalli; che anto bafterà à ridurre il Regno alla divozione dell'Augustiffima Cafa; Effendo ella acclamata da Popoli, defiderara da' Nobili, e affitita dal Ciclo : anzi non avendo i Grandi delle Spagne iminiere più doviziofe di queflo Regnog dell'altro della Cigiliaziofto effo lor'acclamarebbon

427

quel Principe, che di questi Tesori ne serba il pacifico, e fortunato dominio. Certamente addunque debbesi senza altro indugio, efeguir quelta imprefa ; or che la Città,e Regno si trova senza milizie, e del tutto mal fornita del necessario: Altrimenti con ciò ritardare potrebbe la istabil Fortuna rivolger piacevole la fronte alla Francia, in guifa tale, che i Cipreffi lugubri delle fue deplorabili perdite,si cambiassero in fiorite palme vittoriose . Oltracchè acquistandosi il Regno di Napoli, seguirebbe la caduta agevolmente della Cicilia : Semprecchè comparissero in que Porti poche vele spiegate : essendo questi due Regni foci, e gemelli, e quafi accordati all'unifono, che rendon' all'orecchio di chi ne tien'il possesso, grate consonanze di confiderabili rendite. In tal guifa si potrebbe anche poi, non fol'attender co più agevolezza il racquisto delle Spagne,ma si mantenerebbe più cauto lo Stato di Milano, il quale fenza il nervo di questi Regni tosto cade, e vacilla. Massima considerata da Politici fin nel tempo del famoso Annibale Cartaginese, notato di gran valore dagli Storici,ma di poco avveduto intendimento; posciacche avedoegli ragunato nelle Spagne poderofo Efercito, rampicò i Perinei, e fuperò colla costanza gl'inaccessibili Alpi, per appressarsià Roma; come capitale, e centro dello' Mperio; ma con infelice avvenimento vide egli marcir le palme de'fuoi Trionfi coll'acque lascive del Volturno, ecoldifetto della poco prudenza; conciòfficeche dovea egli cominciar la mpresa dalle Cicilie, donde potevan somministrarsi alla detta Città abbondantissimi viveri.

Reflaora politicamente confiderarii, se possa dalla divisione della Monarchia di Spagna nascer la serena quiete di Europa, ò pure debbasi questa siperarida Collegaticol senno, coll'armi : Secondo la massima di Vegezio approvata da Lipsio. Si vis pacem para Bellum. Ma non misi dica, che sia paradossi sperar dal seno di Bellona fioritidi di pace ; se ben'osservasi alla giornata stravaganze maggiori : come da una negra Mora nascer una bianca.

Clo-

428

Clorinda : dalle finne pungenti germogliare le mortide rofe : dalle radici amare del fico ; fipuntar frutta dolcie pretiofis dalle gelide pietre ufcir fervide faville di fuoco; e dalla Regione finalmente dell'acqua ; e daf feno delle nuvole, concepirfi fuochi roventi, e voragini di fulmini ; concuttocciò, fempre farà maniferla improprietà l'attenderfi dalla divifione una perfetta concordia, fe ne riceve l'oftacolo dallo fieffo Titolo.

E vagita pure il vero chi non conoferebbe, che quanto col partaggio refterà dimezzata , e frema di forze la Spagnagaltrettanto acquiftando maggior vigorese potenza la Francia, con la giunta di nuovi Stati al dominio della potentifilma Cafa Botona, divenifie più inquiete, orgogliofa, e fiperba. Ma ferbandoff imiera la Monarchia, non ci fara forza, che la figurato, pè potenza, che la figuato. E che ciò fia vero vegniamo di grazia qui con un tratto.

fugace di penna à ravvisarne la sua grandezza -

Non hà dubbie alcuno, che la Monarchia di Spagna debba apprendersi per la più considerabile del mondo : Imperciocche vedesi presso quasi alla Signoria della Republica Romana, ficcome ben possono confermarla con offervazione geografica i fuei ampi,e diffefi confini,circoferitti dall'Oriente all'Occaso ; contuttocciò ella è omai: divenuta misera reliquia di Anotomici, per la corruttela de' fuoi Ministri,e de'Grandi , che le han tolto il sangue dalle vene,e correste le viscere; non perciò ella ben governata con diligenza economica, potrà farfi ammirare per freno della Francia,e per fostegno stabile degli altri Prencipi di Europa. Per tal cagione egli è dover ferbarsi intatta,ed'unita altramente partita à brani, non fervirà più per terror de nemici, per iscudo della Chiesa, nè per sostegno di Portogallo, d'Inghilterra , di Lamagna, e d'Italia, che tutte diverrebbon'in felice esca del rapacissimo, ma generoso Gallo, il quale stà sempre inquiero, e famelico della Signoria univerfale del tutto : E che ciò non fian deliri. ne trafogua menti di mente guafta de'frenetici, può offer-

Warfi

N

g

n

g

n

ħ

D

R

7

varsi dalle she operazioni; Imperciocche appena fermò egli il piè tremolo, e vacillante ful terreno fertilissimo d' Italia, che ardi opprimere Modana, angustiar Savoja, e pesò d'inquietar lo Stato Veneto, di Genova, e di Fierenze : Anzi con artificiose susinghe gli venne agevole d'insignoriríi di Mantova, con prometter'à quel semplice Sovrano la permuta con gli Regnische son nel concavo della Luna: Ma il Cielo gl'interruppe alla fine i suoi poco moderati difegni;conciofiacche gli fuggì dagli artigli la bramata preda del Monferrato, e del Piemonte : perdè in un tracto lo Stato di Modana,e di Mantova, e di Milano,coll'avanzo tutto dell'altre Piazze, che avea felicemente coll'ajuto della Fortuna carpito nella Lombardia; Sicchè in un baleno quelle Steile benigne, che gli promettevan prosperi avvenimenti, si cambiaron per lui in funeste, e rigorose Comete; mercè che non potè dilatar'i suoi confini negli ultimi termini dell'infinito, come avea fantallicato col fuo generofo spirito, che all'acquisto di nuovi Mondi lo spinge, come successor di sentimenti guerrieri di Carlo Magno, che fuggellava le carte col pomo della spada, per alludere, che le operazioni de Grandi debbonsi onestar colla regione,ma avvialorarsi col ferro, e che questo sia il vero nerbo de Principati, la falvezza delle Republiche, e'l fostegno de Reami. Sicche ben diffe Tullio . In Republica maximè conservanda sunt jura Belli.Cic. 1. de offic. Ma allo ngroffo ingannonsi que Sovrani, che non intendono premer le orme di Augusto, che dopo tanti Trionfi, non sfodrò mai la Spada, che quando videsi astretto dalla ragione,e persuaso dalla necessità, al riferir di Suetonio . Nullà Genti fine juftis, & necessariis causis bellum intulit. Cost pratticavan'i vittoriofi Romani, che non comparivan'iloro glorioli stendardi negli steccati di Marte . Nist pro fide, aut falute. E vaglla il vero egli è un farla da Principe generolo fortificar l'innocenza coll'armi, la giustizia col ferro,e non vibrar strali, se non per bisogno, e per intavolar la pace; altrimente s'ingelofifcono anche i Barbari, come la

430

sperienza maestra se conoscere à nostri giorni che' l'Trace ingelolito ancor'egli dell'immensa ambizione della Francia,non volle interromper'i prosperi voli dell'Aquila Imperiale: anzi avvalorolla di profeguir più oltre i fuoi gloriofi Trionfi.Da questo esemplo memorabile di un Monarca Gentile, dovrebbon'apparare tutti i Sovrani di Europage prima d'ogni altro il fommo Pontefice, d' intavolar co'Principi d'Italia perpetua alleanza, acciòcchè questo petturoto, ed'altiero Gallo generolo, non ardisse cantar'i funerali à Principi di Europa, nè allargar l'ali fugli Stati della Chiefa.Imperciocchè non gli mancherebbon pretesti speciosi, per impossessarsi de' migliori luoghi di essa: cominciando dalla capitale, e ridurre il Soglio di Piero in Avignone. A tal oggetto la direbbe egli non esser convenevole, che'l Vicario di Christo pescasse di vantaggio colle fue logore reti nell'acque torbide del Tevere; ma con più gravità, e decoro Pontificio foggiornasse, come prima, nella Francia col fuo Trono.Con questo finto zelo di pietà inorpellata intenderebbe egli farfi maggiormente celebrar per Cristianissimo,e per meritarne il titolo (di cui per ogniriguardo si è reso dignissimo per avere purificata la Francia di ogni Erefia), non lasciarebbe servirsi de vocaboli alterati. Quindi volendosi egli parlar con linguaggio del perfido Macchiavello, appellarebbe facrifici divoti, gli eccidi di tanti popoli estinti in guerra : battezzarebbe con nome di carità, le invalioni di Provincie; e degli Stati giusta colui, che imbolando alla Statua di Minerva il matello d'oro, seppe sottilmente addurre le simulate discolpe dicendo, che'l tutto ei fè per disgravar quel venerando Simulacro dal grave peso, che pur troppo l'incuruava le spalle. Ma ben potea l'empio recar con più energia le sue ridicole discolpe : semprechè avasse detto, ch'essendo Minerva Dea della Sapienza, ben'era dovere, che comparisse ignuda,ò pur vestita alla rustica di mirti innocenti, e di verdeggianti allori; per alluder'ingegnofamente, che la povertà non fà foggiorno, che ne'tetti fuliginoli de' cattivelli

d

velli letterati. In tal guifa fan'i Potenti onestare le loro colpe per farsî leciti del tutto con quella empia masima di Tacito, che sia deboteza de' Privati appagarsî del proprio, ma imbolar gli altrui Stati colla violenza dell'armi, egli sia generosità eroica de'Grandi, mai sempre avvezzi tranguggiar'i piccoli per farsî masimi. Per tanto non sia stupore se la Francia fassi lecita con nuova Teologia prendere i Regni à Coronati, le Provincie a' Principi, la libertà, e la quiete alle Republiche, e i Mondi sinalmente chimeirizzati da Anassarca agli ambiziosi Alessandi.

Ma che avida fia la Francia di farfi massima colla depressione de'Grandi,e de'Minimi, chiaramente si manifesta, perchè ella sola accende da per tutto fiaccole di guerra. Laonde non farà strano paragonarla ad un Fiume di prima grandezza: che allo spesso travasa, e inonda, così appunto questo Fiume d'acque stigie della Francia coll' ozio della pace s'insuperbisce, e gonfia : anzi qual Vesevo col fuoco riduce le campagne, e le Città în un mucchio di cenere, dalle quali millanta fervirfene per imprimer nella memoria de'mortali funeste raccordanze di morte, per ridurli à contrito pentimento. Chi addunque non darebbe alla Francia l'attributo di pia, se cavar sà frutti di lagrime da'fafsi, e dalle polveri de' Paesi desolati mesti sospiri? Per tanto farà fana massima politica, che tutte le Potenze di Europa fossero annodate, per mantenerla di continuo firetta colle armi, ficevata di forze, e divisa in più Principati : assignando quelle Provincie à Signori del sangue, e a' cadetti de Principi della Germania : altrimente viver non potranno in ferena calma di quiete, se questa Idra orribbile non si abbatte,ed estingue col ferro,e col fuoco.

Ma fe per vemura già ftanchi, e laffi gli Allegati di foftener più lungamente la guerra, piegar voleffero al ripartimento della Monarchia. In tal cafo fi dovrebbe affègnare al Sereniffimo Duca di Angiò i Regni della Corona di Caffiglia, de allo ingopiro darfi all' Auguffffimo CARLO TERZO la Catalogna, l'Aragona, la Mayarna, 432 la Majorica e Minorka , con tutté le fortezze della Tofeana:una col Regno di Napoli , di Cicilia , di Sardegna, e anche le Indie , delle quali concederfi libero il trafico all'

Inghilterra, e all'Olanda.

La Fiandra si compartisca con proporzione geometrica al Duca di Baviera, el iLorena, con incorporar si ostato di questo alla Francia, e l'altro della Baviera al l'Augustissimo Imperadore, à cui restasse egualmente in perpetuo dominio lo Stato di Milano, e di Mantova, per tenersempre sicura l'Italia: se mai Vinegia, come pesse maristimo, dubbitasse pericolar in terra ferma; potrebbe afficurar la santecon raccomandarsi al suo Evangolissa Marco, ma più sperar la vita dalla Clemenza innesanta dell'
Augustissima Casa d'Austria: solita mai sempre protegger s'avorire, a aiutar tuttimaggiormente ad una Repubblica coal gloriosa, che siè resa decoro d'Italia; Reina
dell'Adriatico, domatrice de Barbari, e sostegno di Sanza
Chiesa.

"IPorti poi delle Spagne, foggetti al Francele, fi prefidiaffero dagl'Inglefi, & Olandefi: così per tener'à freno li Galli, come per far stare dette Balene di prima grandezza

ficure in Terra,e nel Mediterraneo à galla .

In tal guifa compartita la Monarchia, non potrebbe l'ina di queste Corone turbar la quiete dell'altra; tanto maggiormente sel Sovrano della Cassiglia sappia approfittats del sano ammaestramento di Piriandro dato, à Trassolo; e dell'altro documento di Tarquinio superbo dittillato nella mente di Sesto sio sigliutolo; e su di recideri più alti papaveri del suo giardino, e mieter le spiche più sollevate del suo campo.

Manon decli passaria in silenzio di non rendersi la ragione politica, perchè non si assignatiro tutti i Regni delle Spagne al benignissimo CARLO TERZO; el Regno di Napoli, di Cicilia, di Sardegna collo Stato di Milano, e Fortezze della Toscana al Serenissimo Duca d'Angiò, il, quale mettendosi di questi sin possesso, con silamente oc-

cuparebbe tutta l'Italia, ma colle forze unite della Francia inondarebbe, qual vasto, e rapido fiume, tutta la Spagna con l'intelligenza di que'Grandi, i quali avendo fuor di modo offeso l'Augustissima Casa, sempre serberanno contra essa liuor nell'animo, per quella massima di Tacito. Proprium bumani ingenj odiste, quem laseris. E quel Popolo similmente considerarebbe il Bambino Primogenito del Serenissimo Daca d'Angiò per loro natural Principe,e Sovrance perchè veste alla Spagnuola: parla collo S nel fine d'ogni dizione plurale, e nacque finalmente in quell' infelice terreno, in cui germogliano più spine che rose,per affligger'i miserabili Popoli della Monarchia Perciò come potrebbe mantenersi l'Augustissimo CARLO TERZO sotto d'un Cielo così torbido, e nuvoloso? ove avrebbe malaffetti i Grandi, odiosi i Popoli, e à sianchi per nemica la Francia; sicchè starebbe egli nel mezzo di Cariddi, e di Scilla: Ma allo ncontro possedendo il Regno di Napoli, che è la pupilla della Monarchia, col di più si disse, sarebbe sostenuto in pacifica quiete dalle pronte forze dell'Imperio, e dalle armi di tutti i Potentati d'Italia .

Ma già ascolto l'esclamazioni strepitose di un politico,e appaffionato Francesce, per aversi proposto alla quiete generale di Europa la divisione della Francia, e non ancora quella della Monarchia Spagnuola; soppreso addunque di fdegno proruppe di no faper'egli indagar la cagione per cui debbasi dimezzar'un Reame sì antico, nobile, e cosiderabiliffimo, al paridi ogni altro del Mondo, non che di Europa:quando con abbattersi (il che è un caso metasissico, per l'amore, che porton quei bellicofi Popoli a lor Sovrano) non servirebbe più per flagello degli Eretici, per sostegno della Chiefa Catolica, e per argine dell'Ottomana potenza: anzi tutti gli altri Principati minor confiderabili restarebbő misera esca del seroceLeone Ispano, e della famelica Aquila Imperiale; onde coverrebbe alla peggio queste due Monarchie incendiarfi col fuoco delle discordie, come architetta l'Olanda,e l'Inghiliterra per ridursi in ceneri;e da

1 weed - Gung

questi atomi formarne un Modo fantastico, in cui più egli no regnatic Bellona, nè trianfatie in Europa il gra Tirano di Marte: ovvero fi dovelle per ogni ben'intela politica, mantenersi amendue ben ferme in piedi; acciòchè l'una raffrenasse la violenza dell'altra; Paragonando egli queste duePotenze à due colonne dissimili di materia,e di forma-L'una ideò, che fosfe di c indido alabastro, e di smisurata grandezza; e l'altra di duriffimo ferro. Volendo egli alledere con ciò quanto son varie di natura,e differenti di genio: poicche quella di cadido alabastro disfe nutrirsi sepre di pace,e di quiete; ma l'altra, qual Salamandra, ò Pirausta, si alimenta di voraginoso fuoco di guerra. Queste mifleriose colonne, così simbolicamente fantasticate a crapiccio; chimerizzò egli che fostenessero un grande Arco, fotto cui giacevan molte statue di mediocre grandezza. Indi figurò un Sanfone, che col braccio forte, e robulto fcuoffe à terra una Colonna di quelle, perlocchè precipitando allo'ncontanente quell'Arco, tosto oppresse, e ridusse le statuette in minutissima polvere: così appunto volle egli allegoricamente esprimere, che con la caduta d' un di questi Reami, restarebbon rovinati tutti gli altri Principi men confiderabili di Europa ; e perciò conviene per la falute commune, che queste due Colonne di prima grandezza staffero sepre se me dritte à livello.Indi disse il Francese stello di avataggio, che ritrovandosi la Monarchia di Spagna già laguida, inferma, e finébrata del Regno di Napoli, della Sardegna, della Catalogna, e dello Stato di Milano, fi dovesse di bel nuovo unire e ridursi nella pristina falute, e darfi fotto il comando del Duca di Angiò; acciocche fempre col tempo potesse servire à ribatter la Potenza Aufiriaca : ò veramente per estinguersi l'incendio di guerra tra queste due Corone esi deve la Monarchia di Spagna divider'in tal tenore, acciochè la bilancia si mantenesse in bilico,cioè, darfile Spagne alla Maestà di CARLO TER-ZO ma'l Regno di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna al Duca di Angiò, una colle Fortezze della Toscana, presidiate

però dagli Olandefi,e dagl'Inglefi per reftar libero a'fudet. ti il trafico dell'Oriente, e concedersi all'Imperadore lo Stato di Milano, con quel di Mantova, per mantener fempre quieta l'Italia, e fuor di sospetto dagli attentati della Francia. In quanto all'Indie affignarfi alla detta Maestà di CARLO TERZO, contal riguardo, e mifura, che non potessero gli Allegati confessarsi mal sodisfatti . La Fiandra, avvegnacche dovesse incorporarsi alla Francia, nulla di manco per far vivere in ripofo e fuor di fospetto l'O. landa,e l'Inghilterra; si depositatie con assoluto, e perpetuo dominio al Duca di Lorena, e di Baviera, con ceder questo il suo Stato all'Augustissimo Imperadore, el'altro la Lorena alla Francia : e fe per ventura la Fiandra non equiparaffe alla valuta di detti due Stati, potrebbe fupplire qualche affegnamento su la Borgogna, ma se la valuta della Fiandra eccedesse al valore della Lorena, e della Baviera; in tal cafo fi dovesse scemare quel tanto, che bastasse à far stare detta permuta in equilibrio. Fin qui spiegò i fuoi liberi,e appassionati sentimenti il Francese; ma al tutto si oppose un'altro politico Tedesco, col dire, che tutta la Monarchia di Spagna aspetta per ogni ragione all'Augustissima Casa, la quale su sempre fautrice de Principi Juoi confinanti, come al contrario la Real Schiatta Borbona si è dimostrata sempre con tutti nociva, e perniciosa, e perciò della prima non posson mai insospettirsii Principi,ficcome della feconda debbon fempre temerne per la fua fmisurata ambizione. Mà chi vorrà indagar la cagione dell'immensa ambizione dell'una , e della temperata moderanza dell'altra: basterà offervare, che la Francia, mai giunfe al colmo della grandezza, e perciò brama ella allargar'i fuoi angusti confini, e alzarsi plù in alto con le cadute degli altri. Ma l'Augustissima Casa d'Austria all'incontro avendo dilatato il fuo dominio dall'uno, all' tro polo, non hà d'uopo di maggior incremento, perchè questo gli riuscirebbe dannevole,e di rischio : Come appunto accadde alla Romana potenza, che per troppo crelii 2

scere, e dilatars, cominciò à scemare, e cadere . Perciò s contenta questa SS.Casa de' suoi propri Stati:anzi comunica prodigamente i raggi della fua beneficenza à tutticome posson con voci di gratitudine confessare la Serenisfima Cafa di Parma, e di Fiorenza; amendue levate sù nel Trono dall' Auftriaco fole; quando nell'auge de'fuoi folendori ben gli riusciva agevole offuscar tutte le altre Potenze : dico metter'il freno all'Inghiliterra , i ceppi alla Germania le catene alla Francia ed'il giogo duro ed'aforo all' Italia: disii aspro,e duro, perchè ogni dominio più dolce. riesce sempre pontico, & insoave a'sudditi: attesocchè it. Principato, al parer dell'Angelico Tommafo. Nonest de jure natura, sed sequela culpa. Sicchè vien'a riuscire alla libertà de mortali pur troppo abbomineuole, e no joso poichè raffrena il nostro arbitrio; Si oppone a' nostri più senfuali defideri, e appetiti ; e non di rado opprime coll'autorità dispotica la ragione, oscura la Giustizia, e traligna finalmente indetestabile Tirannide : Contuttociò questa Clementiffima Cafa non mai trabboccò in violenza, ma fempre si mantenne nel centro dell'onesto, e del giustos Chi addunque non confessarebbe, che sia stata ella eletta dal Sommo Iddio allo'Mperio per follievo degli oppreffiper consuolo degli afflitti, per sostegno de'Prencipi,e per selicità de suoi stimatissimi sudditi: Se pure non nacque ella al mondo per corrigere la pertinacia degli Heretici. per abbattere l'orgoglio dell'Ottomano, e per desendere la Santa Madre Chiefa Cattolica. Per tanto non dovrà della fua gran potenza infofoettirfi il massimo, ne paventar'il minimo; Effendo ella non diffimile del fiume Amelico che quanto è più dovizioso d'acque, non si gonfia nè giammai inonda: Ese talora placidamente travasa dal fuo seno imita il Nilo, per render con graziosa providenza più fertili, e ubertofe le Campagne di biade, e di pacifici Olivi Ma non così la Francia orgogliofa, ed inquieta, che dove ferma il piè ivi studiasi d'altargar'i fianchi ; Essendo l'infelice tralignata in idropelia, che quanto più beve,tan-

to maggiormente arde di fete; onde avvien, che vive fempre ambiziofa di gloria, avida de'Regni, e famelica di nuovi mendi. Per tanto si conchiuda questo politico discorso, di non doversi mai dividere la Monarchia ma concorrere tutti i Principi di Europa per farla foggiacere al dominio, dell'Augustissima Casa d'Austria per quiere universale del Mondo; ma dovrà fempre il detto Monarca tener la Regia nella Città di Napoli, come più coliderabile di tutte l'altre del fuo Impero, il quale dovrà reggerfi, e governare da' Nobili più degni, e meritevoli di cinque Seggi,e a' medefimi concederfi tutte le cariche più fublimi del politico, e militare governo, e con tutte quelle preminenze, e prerogative godute per tanto lungo tempo da i Grandi delle Spagne; come altresì, che non debba più appellarii Monarchia Spagnuola,ma Napoletana; acciocche l'Italia devenisse di bel nuovo potente, e considerabile, come era in tempo dello Mperio Romano. Ma se pure la condizione de tempi obligaffe avenirsi al taglio pericoloso della divifione, si faccia pure nella forma si prescrisse, per attenders dal beneficio del tempo, che quei Popoli cotanto antepatici de Frances, prendon miglior partito, e imitino quella efimera concordia de Lupi con cani, che in un folgiorno fi conchiuse,e si discolse.

Tutto ciò si è discorso da Politico, e da sedel Vassallo della Macstà del benignissimo CakLO TERZO, senza esfersi inteso pregiudicar un'atomo alla riverenza, che si deve al Potentissimo Luigi, ch'essendos reso degno per tante glorios Imprese del nome di Grande, ben merita a tutte le Nazioni del mondo per Grande essere clebratoranzi per divinire con maggior sua gloria Massimo, dovrà firignersi in fratellanza coll'Augustissima Casa per distruza.

IL FINE.

## EDIPO A' CVRIOSI LETTORI.

Son afrecto dalle vostre vivissime stame di soddissario di curiostà pubblica, per sar noto al Mondo chi si fosse vero Autore di queste ingegnossimo santassi carricciose vidotte in sensi politicio, emorali: come attenti delle attegorie suvolose della segmente seconda parte; Giacekè i Autore, che i ideò con tanta machria, e vagheza di silite, per sichermirsi datta indignazione de Grandi, dallo deviziosi, nemici giurati della verità, hà voluto a sondersi sotto esta della verità, và voluto a sondersi sotto esta mangrammatico di Ramindio Clathesca; Onde so per accordarmi co vostri gialissi describe si mi desideri, mi è convenuto vicorrer all'Orasolo di Delfo, si quale mi hà suggerito, che le ssele concorrono a sormar il nome di Ramindio Clathesca, quelle sesse concorrono a sormar il nome di Ramindio Clathesca, quelle sesse concorrono a sormar il nome di Ramindio Clathesca, quelle sesse concorrono a sormar il nome dell'erus dississimo dell'erus servicia parte compridersi quanto sembra al volgo ignorante avvilapparo ed oscuro.

## All Eccellentifs. Sig. Duca Moles:

A Rdisco esporre sotto gli occhi purgatissimi di V.E.; questo embrione imperfetto dei mio capriccio; forto alla luce per lume de Prencipi, per morma di Minispri, per solicità de Popoli, e per cancellar dal seco corrotto i vivij. Spero, che avendo di richiamar gli applausi de Letterati più celebri d'Italia, di Francia, di Spagnas, di Germania, coil del pari dovesse riluggiar l'alissimo intendimente di laisper applaudirlo. Si serva in tanto render lo immortale all'eternità della sama non con attro, che con gradirlo, a riccorrio à riverenta tributo del mio osseguio, è d'E. bacio le mani:

DiV.E.

Diverifs. Obligatifs. Ser ol Remigdio Glathefeca.

## All'Eccellentifs. Sig. Marchefe Moles:

S O' quanto V. E. sia ben sornita di prosonda letteratura, presiò deggio credere, che non riusciranno dipiacevoli al delicatissimo palato di lei quesse mie capricciose santese, sornate di erudizioni pollogrine, e ben fornite di documenti politici, e morali, co' quali possoni Principi regger sclicemente i Popoli, e serbarsi con sicuvezza, e on descor nel Trono. Si degna in tanto distrugger con esse ron este roro più importune, e mi qualischi con gli onori di simustissimi comandi. Mentre persiome basio d'. E. divocamente si mani.

Di V.E.

Aris St

Divutifs. Obligatifs .Serv. Ramigdio Glathofoca .

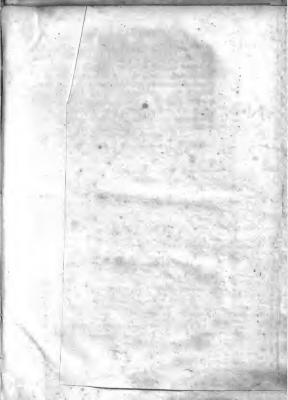





